

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# ANNALES

ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE,

1821-1822.

# ANNALES

ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE,

a d. VIII Februarii A. CIDIDOCCXXI. ad d. VIII Februarii A. CIDIDOCCXXII.

RECTORE MAGNIF, ICO

JOANNE CLARISSE,

ACADEMIAE ACTUARIO

MEINARDO SIMONE DU PUI.

LUGDUNI BATAVORUM,
APUD S. 22 J. LUCHTMANS,
ACADEMIAE TYPOGRAPHOS.

M DCCCXXII.



HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
CHARLES WILLIAM ELIOT
FUND
Deal 9, 1930

# INDEX

EORUM, QUAE SEPTIMO ANNALIUM LEIDENSIUM VOLUMINE CONTINENTUR.

| Nomina Professorum, Lectorum et Magistrorum Academicorum.                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Series Lectionum in Academia Lugduno - Batava.                                                                        |
| Acta et Gesta in Senatu Academiae Lugd. Bat.                                                                          |
| C. J. VAN ASSEN Oratio.                                                                                               |
| J. CLARISSE Oratio.                                                                                                   |
| Series Dissertationum inauguralium publice defensarum.                                                                |
| Judicia classium Professorum Academiae Lugd. Bat. de Commentationibus ad Quaestiones anni c1010cccx 1 ad se perlatis. |
| Programma novarum Quaestionum, die 8 Febr. anni cipioccexxii. propositarum.                                           |
| Commentatio H. P. de Kanter.                                                                                          |
| G. Wenkebach.                                                                                                         |
| G. H. Cost Jordens.                                                                                                   |
| E. Davids.                                                                                                            |
| G. Delprat.                                                                                                           |
| J. R. van Maan.n.                                                                                                     |

Nomina Professorum et Lectoris Athenaei Amstelodamensis. Series Lectionum in Athenaeo illo habitarum. Acta et Gesta in Senatu Professorum Athenaei Amstelodamensis. Oratio inauguralis H. BOSSCHA.

Series Lectionum in Seminario Evangelico Amstelodamensi habitarum.

# NOMINA PROFESSORUM,

QUI

inde a d. viii Februarii cioiocccxxi, ad d. viii Februarii cioiocecxxii.

IN ACADEMIA LUGDUNO — BATAVA DOCENDI MUNUS OBIERUNT.

RECTOR MAGNIFICUS

JOANNE'S CLARISSE.

ACADEMIAE ACTUARIUS

### MEINARDUS SIMON DU PUL

THEOLOGI PROFESSORES.

- J. CLARISSE.
- J. W. TE WATER, ob aetatem septuagenariam rude donatus.
- I. VAN VOORST.
- L. SURINGAR.

### DISCIPLINARUM MATHEMATICARUM ET PHYSICARUM

- S. SPEYERT VAN DER EYK.
- C. EKAMA.
- C. G. C. REINWARDT.
- G. J. WAN DER BOON MESCH, Prof. Occon. Ruralis extraord.
- J. DE GELDER, Discipl. Mathem. et Phys. Prof. extraord.

### PHILOSOPHIAE THEORETICAE BY LITERARUM.

- J. H. VAN DER PALM.
- M. SIEGENBEEK.

Digitized by Google

S. J. VAN DE WYNPERSSE, propter infirmam valetudinem rude donatus.

H. TOLLIUS,
M. TYDEMAN, propter aetatem septuagenariam rude donati.

J. BAKE.

•

H. A. HAMAKER, LL. OO. Professor extraordinarius, Legati Warneriani Interpres.

C. J. C. REUVENS, Archaeologiae Professor extraordinarius.

#### MEDICI.

M. S. Du PUI.

G. SANDIFORT.

J. C. KRAUSS.

J. C. B. BERNARD.

A. G. F. PFLUG, in Nosocomio magno militari, quod Leidae est, Medicus primus.

#### JURIDICI.

N. SMALLENBURG.

E. HAGEMAN, propter aetatem septuagenariam rude donatus.

J. M. KEMPER.

H. G. TYDEMAN.

C. J. VAN ASSEN.

#### LECTORES.

C. F. RUPPE, Musices,

D. P. HUMBERT DE SUPERVILLE, Literarum Italicarum et Gallicarum.

H. TAYLOR, Literarum Anglicarum.

N. G. VAN KAMPEN, Literarum Germanicarum.

### MAGISTRI ACADEMICI.

C. H. EYFFERT, Equitationis.

G. KNIPPENBERG, Artis Gladiatoriae.

SERIES

# SERIES LECTIONUM,

## IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA,

habendarum, a die xxvIII Septembris A. 1821.

## RECTORE MAGNIFICO

# JOANNE CLARISSE.

## FACULTAS THEOLOGICA.

J. CLARISSE Theologiam Moralem tradet, sive de Hominis Christiani officiis exponet, singulis Lunae, Martis, Mercurii et Jovis diebus; examen de codem disciplina instituturus die Veneris, hora VIII.

Theologiam Dogmaticam docebit, diebus Lunae, Martis et Jovis, hora IX.

Encyclopaediam ac Methodologiam Theologicam explicabit, aut Curas Pastorales exponet, diebus Mercurii et Veneris, hora IX.

Librom Sapientiae apocryphum et primam Clementis ad Corinthios Epistolam cursorie tractabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora III. Exercitiis Oratoriis Sacris praeerit, die Lunae, hora I.

Idem, rogatu Ill. Academiae Curat orum, Historiam Naturalem, vacante Cathedra, tradere hoc anno perget.

J. G. TE WATER Historiam Euclesiasticam Veteris Testamenti narrabit, diebus Lunae et Jovis, hora XI.

J. VAN VOORST, Theologiam Dogmaticam docebit, diebus Lunae, Maretis et Mercurii, hora X.

Antiquitates Christianas exponet, diebus Jovis et Veneris, hora X.

Here

Hermeneuticam V. et N. F. tradet et Epistolas Petri ac selecta V. F. loca interpretabitur, diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora XII.

Orationibus Sacris audiendis vacabit die Mercurii, hora XII.

Disputandi exercitia alternatim cum Collegis moderabitur, die Veneris, hora V.

L. SURINGAR Historiam Ecclesiasticam, inde ab Emendatione Sacrorum Saeculi XVI ad nostram usque aetatem, narrabit diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora XI.

De eadem examen instituet die Veneris, hora III.

Theologiam naturalem diebus Mercurii, hora XII.

et Veneris, hora I.

Praecepta Homiletica tradet die Veneris, hora XI.

Orationibus Sacris pronuntiandis praeerit die Martis, hora XII.

### FACULTAS DISCIPLINARUM MATHEMATICA-RUM BU-PHV-RIGARUM.

S. SPEYERT VAN DER EYK Mathesin sublimierem docebit, diebus Lunae et Mercurii, hora XI.

Physicam, experimentis illustratam, tradet diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora XII.

C. EKAMA demonstrabit Mathesia, diebus Lanae, Martis, Mercurii et Jovis, hora VIII.

Astronomiam popularem, diebus Martis et Jovis, hora X.

Physicam Mathematicam, diebus Lunae et Mercurii, hora X.

Astronomiam, diebus Martis et Jovis, hora XI.

Geometriam applicatam, diebus et norts deinceps indicandis.

G. J. VAN DER BOON MESCH, Occonomiae Ruralis Professor Extraordinarius, Rei rusticae elementa tradet, diebus Martis et Iovis, hora I. Idem, rogatu III. Academiae Curatorum, Chemiam et Pharmaciam, vacane te Cathedra, docebit Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora XI.

J,

J. DE GELDER, Professor Extraordinarius, demenstrabit Mathesin, die bus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora VIII.

Principia Arithmetices universalis, ad Geometriam adplicata, diebus Lunae et Mercurii, hora I.

Regulas Calculi Differentiafis et Integralis, diebus Martis et Jovis, hora I. Mechanicam Analyticam tradet, diebus et horis deinceps instituendis.

### FACULTAS PHILOS. THEOR. ET LITERARUM.

J. H. VAN DER PALM varia Veterum Hebraeorum Carmina Philologice et Critice illustrabit, diebus Lunae et Mercurii, hora I.

Oratoriae Sacrae praecepta tradet, diebus Martis et Jovis, hora I. Lectionibus Coranicis vacabit, diebus Martis, hora V et VI.

M. SIEGENBEEK praecipuas Patriae Historiae epochas observationibus illustrabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Joyis, hora VIII.

Rhetorices, înprimts neigione, praccopus trader, adduis extingui exercitiis, nec non explicatione speciminum Eloquentiae Belgicae, a se editorum, iisdem diebus, hora I.

Declamandi exercitiis vacabit, die Veneris, hora III.

De aliis scholis, sive ad Literarum Belgicarum Historiam criticam, sive ad Grammaticam Belgicam, pertinentibus, post ferias cum Auditoribus aget.

S. J. VAN DE WYNPERSSE Metaphysicam exponet, diebus Lunae, Martis, Mercurir et Jovis, hora IX.

De Lectionibus in Logicam habendis, post elapsas ferias, constituet.

- H. TOLLIUS, quasnam Lectiones et quibus horis sit habiturus, postea indicabit.
- M. TYDEMAN, Antiquitatem Romanam exponet, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora XII.
- J. BAKE interpretabitur Herodoti Historiarum Librum VIII, et Aristophanis Ecclesiazusas, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora III.

Lee

h

Latinas Literas docebit, explicando Vto Libro Tusculanerum Disputationum Ciceronis atque Propeztii Carminibus enarrandis, iisdem diebus, hora IX. Historiam Universalem, vacante cathedra, explicabit, iisdem diebus, hora XI. Historiam Literariam tradere perget, diebus Martis et Jovis, hora I. Antiquitates Graecas explicabit, diebus Lunae et Mercurii, hora X.

H. A. HAMAKER, LL. OO. Prof. Extraord. et Int. Leg. Warn., Grammaticam Hebraeam interpretabitur et exercitiis analyticis moderandis vacabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora VIII.

Linguae Arabicae, item Chaldaicae et Syriacae, elementa docebit, diebus Lunae, Mercurii et Jovis, hora X.

Caab ben Zoheirum, Amralkeisum, Ibn Doreidum, aliosque Poëtas Arabicos exponet, diebus Lunae et Mercurii, hora IV.

In provectiorum Discipulorum gratiam Syriacas Lectiones habere perget, singulis diebus Veneris, hora IV.

C. J. C. REUVENS, Phil. Theor. et Lit. Hum., praecipue Archaeologiae, Prof. Extraord., Antiquitaits Indicase capita quaedam, secundum Heerenii Ideën über die Politik. u. s. w., illustrare cogitat paucis scholis Publicis, diebus Lunae et Mercurii, hora I. pomeridiana, habendis.

Deinceps vero Historiae Artium Graecarum Romanarumque locum aliquem privatim exponet, iisdem diebus, eadem hora.

## FACULTAS MEDICA: " - SITE

M. S. DU PUI Chirurgiae disciplinam, cum Praxi in Nosocomio conjunctam, exponet, diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis et Veneris, hora XI.

Artem Obstetriciam, cum Theoretide tum! Practice, iisdem diebus, hora XII.

Anatomiam Chirurgicam cum! Operationibus, hiberno tempore, diebus
Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora V.

Disputationibus publicis vacabit hora, dein indicanda:

Medicinam Forensem explicabit, diebus Lunae et Mercurii, hora L

G. SANDIFORT Anatomism docebit, diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jowis et Veneris, hora X.

Phy-

Digitized by Google

Physiologiam, Anatome comparata illustratam, iisdem diebus, hora IX. Methodum secandi Cadavera, hiberno tempore, quotidie ab hora III—V. Vacante adhucdum Cathedra, Botanices fundamenta, diebus Lunae et Mercurii, hora I.

Plantarum Historiam, verno tempore matutino, hora VII.

J. C. KRAUSS Materiam Medicam tractabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora I.

Therapiae Medicae Praecepta, conjuncta cum exercitio clinico in Nosocomio Academico, exponet, diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis et Veneris, hora X.

Hiberno tempore, hora XI.

Medicinam politicam et diaeteticam, bis per septimanam, hora Auditorie bus commoda.

J. C. B. BERNARD Pathologiam docebit diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora VIII.

Medicinam Practicam cum exercitatione in Nosocomio Academico iisdema diebus, hora IX.

#### FACULTAS JURIDICA.

N. SMALLENBURG Institutiones, secundum WESTENBERGIEM, tratraction, diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, et Veneris, hora X.

Pandectas, iisdem diebus, hora VIII.

Primas Lineas Juris Civilis Hollandici, nuper a se editas, explicabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora XII.

- E. HAGEMAN, in quantum actas et valetudo permittent, diebus et horis postea indicandis, studiosae Juventuti prodesse conabitur.
- J. M. KEMPER Jus Naturae explicabit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis, hora IV.

Jus Gentium et Publicum, iisdem diebus, hora IX. Jus Criminale, iisdem diebus, hora VIII.

**B** 3

H,

H. G. TYDEMAN Encyclopaediam Jurisprudentiae docebit, diebus Mercuerii, Jovis et Veneris, hora I.

Oeconomiae Politicae principia tradet, diebus Lunae et Martis, hora I. Et die Veneris, hora XII.

- Statisticam, hoc anno, Belgicam proponet, diebus Lunae, Martis et Mercurii, hora IV.
  - De L'ectionibus Diplomaticis, vel etiam Historiae Politicae, ulterius constituet.
- C. J. VAN ASSEN, quas Lectiones quibusque horis sit habiturus, post ferias indicabit.
- N. G. VAN KAMPEN, Lit. Germ. Lector, Historiam Literarum Germanicarum narrabit, diebus Lunae et Veneris, hora III.
- Poëseos Germanicas selecta anecimina explicabit, diebus Mercurii et Jovis, hora IV.
- C. F. RUPPE, Musices Lector, Harmoniae fundamenta et principia Compositionis Musicae docebit, diebus Lunae et Jovis, hora III.
- D. P. HUMBERT DE SUPERVILLE, Literarum Italicarum et Gallicarum Lector, has literas tradet diebus Lunae et Jovis, hôra IV.
  - Idem in illorum gratiam, qui artem Graphicam colunt, sigua Antiquarum statuarum, cum in loco suo erunt collocata, Historice et Aesthetice illustrabit, die Veneris, hora I.
- H. TAYLOR, Literarum Anglicarum Lector, has literas tradet, horis dein indicandis.
- C. H. EYFFERT, Academicus Equitationis Magister, artem equitandi quo: tidie docebit.

Theoriam artis equitandi exponet, die Jovis, hora V.

G. KNIPPENBERG, Academicus Artis Gladiatoriae Magister, aptum et elegantem gladii usum quotidie docebit.

ACTA

# ACTA ET GESTA IN SENATU

### ACAD. LUGD. BAT.

- Die XI Aprilis MDCCCXXI, recitatae sunt in Senatu literae Ill. Curatorum, una cum Decreto Regis Augustissimi, quibus significatur in hac Academia Cl. REINWARDT munus Professoris Ord. Botanices, Historiae Naturalis et Chemiae accepisse.
- Die XXII Septembris, recitatae sunt in Senatu literae Ill. Curatorum, nuntiantes Decreto Augustissimi Regis designatum in hac Academia esse Professorem Juris ordinarium, Virum Doctissimum, CORNELIUM JOANNEM VAN ASSEN, Juria Utriusque Doctorem.
- Die XXIX Ejusdem, Vir Cl. c. J. VAN ASSEN Juris docendi munus sibi commissum auspicatus est, habita Oratione, De studio Juris Romani hoc ipso tempore diligenter tuendo.
- Die xux Decembrie, quim ex Edicto Regio. de la Ang. MDCCCXV nominandi essent quatuor Professores è diversis Facultatibus, excepta Facultate Theologica, ex quibus Augustissimo Regi oblatis unum Ipse eligeret ad Rectoratum anni Academici proxime insequentis, huic negotio Senatus vacavit et nominationem per literas ad Regem transmisit.

Nominati porro sunt è diversis itidem Facultatibus, sed excepta nunc Fecultate Medica, Professores, ex quibus unus deinde eligeretur, qui eodem anno Senatui foret ab Actis.

- Die I Februarii MDCCCXXII, recitatae sunt in Senatu literae Ill. Curatorum, nuntiantes Decreto Augustissimi Regis constitutum esse Cl. j. van voorst, Primum Bibliothecarium eumque munere Concionatoris Academici excusatum, atque in ejus locum constitutum esse Concionatorem Academicum Cl. j. H. VAN DER PALM, quos novos honores utrique Viro Cl. Rector et Senatus impense gratulati sunt.
- Die IV Ejusdem, recitatae sunt in Senatu literae III. Curatorum, nuntiantes Decreto Augustissimum Regem rogatui Cl. s. J. VAN DE WYNPERSSE,

MF.

ut rude donaretur propter infirmam valetudinem, annuisse. - Onam quidem caussam Viri Cl. munere sese abdicantis ut dolet Senatus, sic fore ut Vir Cl. in posterum firmiore utatur sanitate, eoque otio literato diu fruatur ardenter sperat.

Rector Magnificus cum Senatu communicavit Decretum Regium, quo designatur Rector Magnificus, Vir Cl. CORNELIUS BRAMA, cui Rector et Senatus hunc honorem impense gratulati sunt.

Facta mox ex Ordine et Lege Assessorum Nominatio in annum sequentem :

è Facultate Phil. Theor. ac Lit. Hum. MATTHIAS SIEGENBEEK.

è Facultate Medica

GERARDUS SANDIFORT.

è Facultate Juridica

HENR. GUIL. TYDEMAN.

è Facultate Theologica

LUCAS SURINGAR.

Tandem, die natali Academiae, viii Februarii, in Conventu Curatorum, Rectoris Magnifici et Assessorum, Actuarius Academiae anni nunc inchoantis electus est Vir Clar. J. VAN VOORST, cui Collegae munus gratulati sunt. Deinde Rector spie Magnificus Scharuf grantes egir pro betrivolentia et auxie lio sibi praestito; Senatus vicissim Viro Clarissimo gratias egit pro munere laudabiliter gesto.

Introductus mox in Senaculum Ill. Curatoribus, Rector designatus et Actuarius electus solenne jusjurandum praestiterunt. Mox Vir Clar. J. CLARISSE Magistratum Academicum posuit, habenda Oratione, De conjungenda in quarumvis doctrinarum, etiam Theologiae, studio, cognitione historica et philosopha; interspersis, quae Academiae hoc anno, cum Lueta, tum Adversa, fuerunt fatis; qua finita, lectisque ab Actuario ejusdem anni diversarum Facultatum Judiciis super Commentationibus in certamine literario sibi oblatis, nominibusque Juvenum Victorum recitatis, his ab Oratore praemia cum elogio distributa sunt.

Denique Actuarius anni praeteriti, ex Cathedra superiori novum Academiae Rectorem Magnificum ex literis Augustissimi Regis proclamavit, Assessores et novum Actuarium renuntiavit et Programma Certaminis, literarii in ang num sequentem propositi praelegit.

# CORNELII JACOBI VAN ASSEN,

# O R A T I O

DE

STUDIO JURIS ROMANI HOC IPSO TEMPORE DILIGENTER TUENDO,

MABITA DIE XXIX SEPTEMBRIS. ANNI MDCCCXXL

QUUM IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA, ORDINA-RIAM JURIS ROMANI ET HODIERNI PROFES-SIONEM SOLENNITER AUSPICARETUR. " Jus populi Romani deturpatum et deformatum adspiciemus? Non hoc D'us
" Optimus Maximus sinat. Graecas et Latinas Litteras ad haec studia ju" ventus e ludo adferat: adferat Dialecticam, adferat Philosophiae tan" tum quantum capere ea actas potest; adferat veteris memoriae, maxi" me populi Romani, scientiam".

GOVEANUS

#### MAGNIFICE RECTOR!

PERILLUSTRES HUJUS ACADEMIAE CURATORES!

QUI IN HAC DIOEGESI JURI DICUNDO PRAEESTIS, VI-RI GRAVISSIMI, INTEGERRIMI!

CIVITATIS LEIDENSIS CONSULES, SENATORES, QUI-QUE COLLEGIIS HISCE AB ACTIS ESTIS, VIRI AM-PLISSIMI, SPECTATISSIMI!

QUOCUNQUE DOCTRINARUM ATQUE ERUDITIONIS GENERE CONSPICUI, PROFESSORES, VIRI CLARISSIMI!

ARTIUM ET LINGUARUM LECTORES PERITISSIMI!

ORACULORUM DIVINORUM INTERPRETES PLURIMUM VENERANDI!

A 2

AR-

ARTIUM ET DISCIPLINARUM DOCTORES, VIRI CON-SULTISSIMI!

CIVES, HOSPITES, NATALIUM, MUNERUM, INGENII, VIRTUTIS LAUDE AC SPLENDORE SPECTABILES, AUDITORES HONORATISSIMI!

VOS DENIQUE, ORNATISSIMI ADOLESCENTES, SPES-ACADEMIAE, PARENTUM, PATRIAE, HUMANITATISI

Quae

Quae supplici voce et commoto animo a Numine supremo precatus sum, eo die quo gravissimum hocce Jurisprudentiae docendae munus mihi delatum est, ut ea res neque mihi, neque huic Academiae, neque bonis in patria studiis infeliciter accideret, easdem hodierno die preces cum majori etiam animi commotione usurpo.

Video enim me in amplissimum hunc ad dicendum locum adductum, unde, quo magis me trahit honestum laudis studium, eo fortius rejiciunt tum virium tenuitatis conscientia, tum magni oneris sustinendi cogitatio. Hoc autem loco, atque hac ipsa horâ, frequenti adstante et me unum intuente lectissimorum auditorum corona, palam ipse de me testimonium dare debebo, me honorifico ac plane singulari judicio, quod Rex benevolentissimus de me studiisque meis tulit, indignum non videri: Nam aut ego fallor, aut Majorum nostrorum id fuit consilium, eaque ratio in cujusvis doctrinae Professore inaugurando, ut hic solenni more ac publice verba faciens, significet, qualem intelligat scientiam quam profiteatur; quae sit vera ejus de suâ disciplinâ, tum universe spectata, tum in partes tributa sententia, et quam potissimum in docendi munere rationem instituturus sit, quo docti auditores, iidemque aequi harum rerum arbitri jam nunc augurari possint, quid juventuti, quid Academiae, quid patriae denique aut sperandum aut metuendum sit de novo hocce qui Musarum sacraria ingreditur, antistite.

A 3.

Ao

Accedit, quod in conspectu habeo viros Clarissimos eos, qui jam in munere collegae mihi obtigere amantissimi, quique iidem Praeceptores mei fuere aestumatissimi, et propter sanctum hoc nomen, si qua est in me pietas, studiose colendi sunt: Hos igitur videre mihi videor pendentes animis et quamvis gratiae causa negent, spem inter et metum de me fluctuantes. Nimirum obversatur illis ante mentem praeteriti temporis recordatio, cum discipulus unus e multis in scholas ventitarem, docentes audirem, et nihil tantopere laborarem, quam quemadmodum tolerabilis aliquando evaderem causarum patronus. Petere hos a me arbitror rationes studiorum meorum, quales rer hosce decem annos fuerint, et regare me, num salutarium, quae mihi tradiderunt, praeceptorum, memoriam fideliter coluerim, sancteque servarim, quo me inbuerunt, jurisprudentiae et litterarum amorem. Et multum profecto absit, ut hanc sive quaestionem sive dubitationem in malam partem accipiam; nam etsi non inficior, me, cum hic studiorum causa versarer, sedulo iis operam navasse, tamen in ejusmodi deinceps tempora incidimus, quibus propter variam rerum fortunam vel constantissimum hominem mirifice affici necesse fuerit, et a pristina vitae ratione facile avocari. Quare sentio et intelligo, quam fortiter et pietatis officium et muneris ratio me jubeaut, huic talium virorum desiderio aliquantum satisfacere conari, iisque probare, me spem et exspectationem, quam de juvene susceperint, eandem virum non prorsus fefellisse et rerum forensium usu ita esse conformatum, ut meum qualecunque Jurisprudentiae antiquae studium non extinxerit, sed multo magis auxerit atque amplificarit.

Reputanti vero mecum qua optima ratione debitum hocce munus explere et sensa mentis explicare possem, nulla huic meo consilio materia commodior neque aptior ad dicendum visa est, quam quae peteretur ab ipsis Juris Civilis laudibus.

Dicam igitur de Juris Romani studio hoc ipso tempore diligenter tuendo.

In cujus argumenti tractatione, ut bona cum venia me audiatis, Auditores Humanissimi, oro Vos atque obsecro.

In-

Intelligitis omnem meam vorationem in duas fere partes ita dividi, ut in priori doceam, ejusmodi esse temporum nostrorum conditionem, ut Juris Civilis Romani studium plane necessarium sit; in alterâ, quae optima sit meo judicio hujus studii tuendi ratio, paucis exponam.

Nolite vero arbitrari Auditores Humanissimi, me, quamvis latissimus dicendi campus pateat, velle tamen in illum decurrere, et aut in unius Juris Romani laudibus extollendis legitimum dicendi tempus consumere, aut in explicanda de rebus, quae nunc maxime in Europa aguntur, mea qualicunque sententia odium gratiamve quaerere. Etenim cum jurisprudentiae veteris praestantia et utilitas major est, quam quae aliqua laudatione aut commendatione indigeat; tum vero populorum et imperantium causa, quemadmodum a multis satis temere in discrimen vocatur, magnas multasque habet cautiones illi praesertim qui gravissimum juventutis erudiendae munus recipere ausus sit. Diversum profecto est nostrum consilium et alio haec spectat oratio!

Quodsi replicamus temporum longissime praeteritorum memoriam et reipublicae nostrae historiam cogitatione percurrimus, offeruntur nobis undique
excellentes in omnis doctrinae laude viri, sed haud seio an nulla fère ars aut
disciplina et maturius ab illis educta et diligentius confirmata et melius exculta, sit quam Jurisprudentia Romana. Neque mirum hoc alicui accidere potest.
Erat ea quondam Reipublicae nostrae ratio, ea Juris Romani vis et auctoritas, ii denique populi nostri mores, ingenium, indoles, ut hoc studium in hac
nostra inprimis patria et vigere posse et florere et dignitatis suae tuendae locum
amplissimum invenisse videretur. Stabat autem autiqua res Batava non tam
lege aliqua scripta quam moribus et disciplina et institutis, quae a Majoribus
accepta sancte colebantur, ut posteris deinceps integra tradi possent. Hinc
naturalis quaedam necessitudo mature nobis intercessit cum illà natione, quae
extremis ipsis temporibus, cum deletum fere esset omue Imperii Romani nomen, antiquam tamen Legum, morum et institutorum, quae cum ipsa Urbe nata erant, speciem si minus referret, certe aliquam referre studeret.

Occupatà a Barbaris Italia, non multum hi curavere, quidquid olim aut prae-

praeclare gestum, aut Litterarum monumentis a principe terrarum populo consignatum esset, sed mirifice illos cepit et commovit Legum et institutorum, in quae incidissent, praestantia singularis! Quid igitur advenae istae gentes dubitarent in novas, ad quas conciliarentur, civitates, praeclaras istas leges recipere, et ad obsoleta devicti populi instituta victoris populi mores conformare? Mox unusquisque populus, ut bonarum Legum studiosissimus fuit, ita diligentissime Romanas Leges in usus suos accommodavit, tantaque subinde sive arte sive incurià cum domesticis institutis conflavit, ut nova etiamnunc lux de absconditis illis locis illustrando Juri Romano, possit accendi. Atque sic effectum est, ut disrupto deinceps temporum vicissitudine Germani Imperii vinculo, Legum antiquarum vis non modo non imminueretur, verum etiam a renovatis Juris Civilis et litterarum studiis nova incrementa caperet. Alteri igitur causae, quare tanto in honore esset omne rerum Romanarum et juris praecipue studium, altera haec gravior accedebat, quod, quamvis singulae Provinciae Jure quaeque suo civili uterentur, ipsae tamen Leges Romanae publici privatique Juris fontes haberentur. Addiscebatur in scholis et explicabatur in foro universum Jus Romanum haud secus, ut quidem nobis videtur. ac CICERO ait, se puerum XII Tabulas didicisse. Et tantum aberat, ut illam doctrinam quasi Juris alicujus adventitii aspernarentur, ut omnino dubitari possit utrum ob utilitatem, an ob jucunditatem magis in illud incumberent generosi juvenes; et quidni se totos dedissent gravissimarum rerum cognitioni, ad quas naturali quodam animi sensu traherentur? in quibus elaborandis et illustrandis eo magis valerent, quo propius ad JCtorum Romano. rum ingenii vim ac naturam ipsorum ingenia accederent.

Dicam enim ut sentio; quae virtutes in JCtis Romanis praeclarae in primis fuere, summum dico ingenii acumen, Dialectices artem admirabilem, doctrinam rerum accuratam, eamque elegantiae non expertem, praeterea justi et aequi studium accrrimum, reverentiam Majorum, et antiquae libertatis amorem ardentissimum, eas ipsas virtutes nescio qua singulari ingeniorum et morum similiaudine in nostratibus summas semper fuisse et proprias existimo.

At, quaeret aliquis, quorsum haec spectant?

Ni-



Nimirum significare Vobis decernebam A. H. quibus potissimum causis factum sit, ut tales ac tantas omni tempore rationes habuerimus cum studio Jurisprudentiae Romanae, eique suus in patria nostra honos constiterit.

In reliqua igitur oratione id efficere conabor, ut intelligatis eandem laudem hodieque cum maxime eo nobis vindicandam esse, omnemque nos operam conferre oportere, ut hujus optime constituti et a Majoribus egregie exculti Juris civilis cognitionem diligenter tueamur.

Vereor equidem, ne continuo incidam in reprehensionem quorumdam, qui mibi occurrunt quaerentes, quid sit, quod tanto studio, causam Juris Romani suscipiam quasi id a quoquam oppugnetur, nec debitus ei honos pro temporum conditione tribuatur? Et habet istorum vox, quo apud inperitam turbam aliquid valeat; sed re bene considerata non multum curandi nobis videntur isti reprehensores.

Video autem duplex fere esse illorum genus, quorum alterum putat eam nuno esse Jurisprudentiae veteris faciem, ut non magis futuris Jureconsultis addiscenda sit, quam antiquitatis et litterarum studiosis: Alterum vero genus. quasi de lite transigens, lubenter affirmat magnam hodieque vim et efficacitatem in Jure Romano positam esse ad novarum Legum scriptarum, quibus adhuc utimur, cognitionem et interpretationem, et tamquam facem iis ab adhibendam esse, qui boni aliquando Judices in tribunali, aut Advocati in foro evadere optent. At utrumque genus, dum disciplinae nostrae laudes prae se fert, metuo ne detrimenti plus ei, quam emolumenti adferat. Nam licet nemo temere negaverit, et litterarum antiquarum studia et novos istos Legum civilium codices ita Jurisprudentiae Romanae lumine illustrari, ut haud sciam an nulla re magis, vehementissime tamen errare illos arbitror, qui hic non altius spectent, et hisce ipsis finibus laudatae doctrinae praestantiam describere non dubitent. Non hoc profecto consilio summi illi Viri, quorum immortalibus' scriptis decimum sextum et septimum saeculum ad omnem memoriam celebratum est, Juris Romani scientiam in pristinam dignitatem revocaverunt, ut aliquando ab ingratis posteris non sui amplius causa expeteretur, sed instrumenti et adminiculi loco ad aliarum tantummodo doctrinarum usum adhiberetur! Quod

Quod a Philosophis aut praecipitur, aut certe praecipi oportet, expetendam et colendam esse virtutem, non spe utilitatum quarum effectrix sit, sed propter ipsam, et ob nativam ejus pulcritudinem, cujus amore omnes boni trahuntur, hoc latissime patere mihi videtur, et non injurià in eandem sententiam de disciplina nostrà posse dici. Quae cum ita penitus sentio', desinant mirari isti reprehensores, ubi nostra sese effert oratio in ejusmodi re, quae multis jam satis frigida, nobis vero propter ipsam civitatum salutem gravissima inprimis et nunc videtur, et, quamdiu nobis constabimus, semper videbitur.

Monitos autem Vos esse velim A. A., ne putetis me hic difficillimam illam cogitare quaestionem, quae tam magna nuper animorum contentione in Germania est agitata, cum quaereretur: utrum novae leges, quas Codices Civiles vocamus, Juris scientiae nociturae essent an profuturae. Quae sane quaestio quamvis digna sit, quae diligenter perpendatur, a nostrae tamen orationis argumento ac proposito sejuncta est; neque id agimus, ut Vos tamquam ad certaminis, conspectum, hine Romanorum, illinc hodiernorum populorum Jure Civili adducto, arbitros constituamus utrum sit praestantius et fructuosius.

Saepenumero animadvertimus, illis qui hoc agunt id accidere, ut, cum Jus desendere volunt, summam committant injuriam, et suam quisque sententiam ita tueantur, ut quod alterius laudibus detrahant, alteri adjiciant. Nos igitur, cum id agimus, ut probemus, quam necessarium sit hoc ipso tempore Juris scientiae Romanae studium, solam cogitamus et spectamus illius praestantiam et utilitatem et necessitatem.

At sentio hoc loco quam difficile sit, quod initio orationis promisi, jam praestare, propterea quod eam quam significamus Juris Romani utilitatem ejusmodi intelligimus, quae a notatione et animadversione horum temporum disjungi nequeat. Res ardua est ita dicere, ut veram animi sententiam explices, neque apud quemquam aut injuriae aut inprudentiae crimen suscipias. Erigit vero me et consolatur cogitatio, Vos ipsos, Auditores Humanissimi! qui mecum communem hanc nostram patriam caritate amplectimini, neque ad opinionum commenta abducimini, quoties temporum publicorum rationem ac conditionem

Digitized by Google

reputatis, et reputare saepius Vos arbitror, iisdem, quibus me ipsum, aut non multum diversis rebus, interdum gravius commoveri ac sollicitari. Est autem harum gravissimarum rerum, quae hic nobis simul et uno quasi oculorum obtutu offeruntur, tam immensa sylva ac copia, ut quam primam, quam postremam attingam aut commemorem, paene nescius sim.

Solent, qui res gestas memoriae tradunt, omnem illarum historiam haud accus atque hominum vitam in certas tribuere actates et accurate docere, qui fuerint singulis actatibus populorum mores, quale ingenium et universe quae in rebus gerundis ratio ac disciplina. A quo scriptorum more hoc fluxit, ut universae Europae historia recentior, quae dicitur, ab historicis nostris ad tres praecipue actates referatur. In quarum primă exstitit religionis veteris tum retinendae tum emendandae studium acerrimum, et quod inde conflatum est, crudele triginta annorum bellum. Successit huic altera actas, cum pacatis civitatibus opum ac divitiarum cupiditas ita populorum ingenia exercuit, ut aliud pibil cogitare viderentur, quam fortunae abundantiam, et quemadmodum ex damno et injuria, finitimi cujusque populi mercaturae et possessionibus illată, ipsi crescerent, et augerentur. Hanc insecuta est, uti par erat, tertia actas, quam ferream recte vocaveris, qua exhaustis ipsă avaritia acrariis, rerum omnium desperatio animos occaecavit, ad arma excitavit, respublicas evertit.

In quae novissima tempora haec fere aetas nostra, quae novum ab integro rerum ordinem constituisse videtur, incidit; de cujus ingenio cum jam quaeratur, etsi difficile est judicare propterea quod vix sine odio aut amore fieri possit, tamen hoc libere praedicare ausim, eam habere hane aetatem ingenii ao morum notam, ut ex superioribus aetatibus, quales modo adumbravimus, ni-hil quidem certum ac singulare, sed quidquid in singulis extremum esset, expromsisse videatur. Quod ut recte intelligamus, rem paulo diligentius mecum considerate, Auditores Exoptatissimi!

Quid vero jam dicam de primae actatis, de qua ersi sumus, emolumentis, id est de religione, quae omnes omnium caritates complecti et civitatum firmissimum esse debet praesidium? Laudatur et extollitur rara temporum febicitas, quod in sanctissima re tuendà et ad seculi mores conformandà, prudentiae

Digitized by Google

et temperantiae simulacra quaedam primas partes agere et consensu incredibili conspirare videntur. Irridetur priscorum itemporum insania, cum nemo pro secta quam sequebatur mortem oppetere dubitasset, si opinioni suae auctoritatem conciliaturus fuisset. Omnium nunc animi ad pacem et concordiam compositi sunt, et quo quisqué erectiorem humanitatis sensum prae se fert, et ab omni praejudicatà opinione liberior est, eo minus aegre a severa patrum disciplina paulatim declinat, et in eorum sententia, qui res diversissimas temperantes et commiscentes vehementer sibi sapere videntur, acquiescere non dubitat. Nolo vero temeritatis argui, aut ulterius hic progredi. Enimvero perspicua satis mea sententia est, a qua, si forte discedatis, et vereor ne nonnullis displiceat, utinam mihi locum monstrare velitis, ubi, quae nunc in hac omnium sanctissima re infirma mihi videntur esse, et sibi non constantia, et labefactata falsa utilitatis opinione, eadem certa et in optimo statu posita et ad civitatum salutem conducentia apparere possint!

Ut ex prima illà Historiae recentioris aetate, cum omnia sacrorum doctrinam spectarent, vitii plus quam boni meo quidem judicio in nos derivatum est, haud lenior de commodis ex alterà illà aetate profectis, quae mercaturae et opum studio continebatur, sententia ferenda est.

Quin videte, A. H., quantum intersit inter tempora, ut tum ferebantur, et haec nostra!

Certabatur quondam bello inter principes Europae populos de Imperio maris, de possessionibus transmarinis, de opibus ac fortunae abundantia. Quid vero hodie? — Cesso Imperio maris, posthabità coloniarum aut deducendarum aut in officio retinendarum curà, ô incredibile dictu! de mercibus ipsis certatur non manu sed inimicà mente, nou armis sed infestis animis, non inter disjunctarum terrarum populos, sed inter ipsos ejusdem regni cives!

Quae naturae beneficio in terris gignuntur, quae artificum industria in opificinis efficiuntur, quae mercatorum solertia navibus onustis per maria et
flumina vehuntur, sunt ea omnia ita natura et arte comparata, ut hominum inter homines societatem devincire, gentium locis disjunctissimarum rationes invisem conjungere et singulis civitatibus opes, facultates ac dignitatem afferre possint.

Quem

Quem igitur populam bene moratum cogitare fas sit, qui non uti quisque in commodis suis prospiciendis diligentissimus est, ita iu hoc egregio certamine, ubi tam praeclara proposita sunt laboris praemia, cupidissime contendat, eas bic agere partes, quae sibi honestatis cum emolumento conjunctae famam laudemque concilient?

Sed tantum abest, ut honestatem optimam ducem sequentur, ut odio et invidia invicem exacerbati foedam avaritize pestem civitatibus inferant, certissima aerarii firmamenta labefactent, et optimarum rerum affluentia privari se patiantur, dummodo falsam istam, quam sibi turpissimo opinionis errore finzerunt, ptilitatis et emolumenti speciem persequantur. O coecas hominum mentes! Solem e mundo tollere velle videntur, ut nemini, praeterquam sibi, luceat, ceterique omnes homines communi boc beneficio priventur; ignari, brevi fore, ut idem ille sol, qui nunc de coelo omnia fovet et illuminat, si derepente omnes ejus radii in unam tantum regionem conjicerentur, ut ceteras regiones frigore, sic hanc unam siti et aestu combureret.

Quaerentibus denique, quosnam bace tempora fructus ex el perciperint actate quae hanc ipsam proxime antecessit, quaeque tam horribiles vidit rerum conversiones, praestat fere tacendo respondere, quam in tali re aut pauca aut ambigua dicere. Versatur enim nobis ante oculos tristissima calamitatum. quas perpessi sumus, recens memoria, quam qui nobiscum repetat, is confiteatur necesse est, eam esse rerum in Europa publicarum faciem, ut lateat sibique sub cinere ignis, quem superior ista aetas incendit, haec vero nostra tam parum extinxit, ut omnes boni subinde metuant, ne erumpat aliquando. eoque gravius excitet incendium, quo major unde alatur et facilior ad exardescendum materies subjici possit.

Quae cum ita esse nobis persuasum sit, quid miremini, Auditores Humanis. aimi! saepenumero et nobis, ut decet amantes patriae cives, cogitationem subire et animadversionem officiorum quae cum maxime ab optimo quoque praeatanda esse videantur, ut praesentia bona, quae sint, fortiter tueamur, vitia virtutibus praeclare emendemus, et futura mala scienter antevertamus. Neminem equidem esse puto, qui non videat et sentiat, nullam earum virtutum.

Digitized by Google

tum, in quibus officii et honestatis ratio vertitur, hoc tempore impune posse negligi, aut esse illarum aliquam quae non, ut bene culta salutem, sio neglecta perniciem civitatibus illatura sit. Atque haec fipsa officiorum commemoratio trahit nos denuo ad veterum Philosophorum illorum admirationem, qui omnem officii vim et naturam ex iis virtutibus derivarunt, quibus ipse fons honesti continetur, easque tanta cum dicendi copia et disserendi subtilitate ad auctoritatem celebrarunt, ut beatissimas etiam nunc praedicare fas sit civitates, ubi hae virtutes sanctissime coluntur, et summo loco habentur. Quid vero singulas commemoremus, aut quid dicamus de prudentiâ, quâ nullo loco, nullo tempore carere possumus, quâque viam nobis muniente, praesentium et praeteritorum malorum causas bene percipere, futura cogitatione praecipere et consilio avertere discamus? Quid fortitudinem praedi cemus, quae, si unquam alias, hoc praesertim tempore versari debet in defendenda patriae salute contra inpias certi hominum generis artes ac machinationes, qui non tam commutandarum quam evertendarum rerum cupiditaté incensi nullam habent nec fidel, nec pietatis, nec religionis rationem.

Temperantiae porro, in qua omnis vitae ornatus et rerum modus cernitur? quam graves hic partes tribuendae sint, quis non videt? Hujus igitur temperantiae operam requirimus, ut sedentur perturbatae hominum mentes, ut infirmentur inimica partium studia, ut deleatur opinionum vanitas, et verae honestatis, liberalitatis, ac pietatis sensus, qui nobis non adscitus sed innatus est, qui numquam extingui, sed aliquando sopiri potest, suscitetur et exacuatur.

Detulit nos ipse Orationis cursus in eum locum quo ab initio spectavimus et gravissimam jam nobis positam videmus quaestionem, de via ac ratione qua nobis ingredieadum sit, ut has ipsas tam necessarias virtutes, in quibus civitatum dignitas ac tranquillitas vertitur, sanete integreque colamus, carumque vim omnibus inpertiamus, in animis civium tanquam Deorum sacrariis collocemus et cum omni vita ita conjungamus, ut tempora hace publica, quantum ejus fieri possit, selicia essiciamus. Praeclarum est illud Ciceronis, quid autem in Cicerone non praeclarum est? qui cum in ipso infinito sorensium

rerum labore complures libros conscripsisset, ut optimarum artium vias traderet civibus suis, hasce lucubrationum veluti rationes reddit: "Quod enim, a inquit, munus reipublicae afferre majus meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus juventutem his praesertim moribus ac temporibus". Ergone Consul Romanus hanc juventutis erudiendae curam tanti aestimavit, ut illam propter utilitatis ubertatem summis in Republica muneribus antepoueret? Verum quidni faceret is qui tum experiundo satis ipse cognoverat, tum a Platone suo didicerat: esse Civitatum felicitatem in optima juventutis educatione tamquam in firmissimo fundamento positam. Dignam profecto tantis viris sententiam!

Quid enim juvat strenuus bello exercitus, quid refertum nummis aerarium, quid agrorum ubertas, quid mercaturae amplitudo, quid opificinarum praestantia, nisi, ut ex bono semente bona messis, sic ex florente juventute non intermissa succrescat patriae optimorum civium copia, qui ad Rempublicam accedentes, omnia ejus commoda prudenter cognoscant, juste procurent, fortister tueantur, et diligenter legibus institutisque confirment atque amplificent.

Ad omnem itaque quaestionem breviter sic dicendum est: non posse mediori ac magis compendiarià vià eo perveniri, quo optimam quamque et hene moratam civitatem contendere oportet, quam si ita docetur atque eruditut juventus, ut in hac conserventur ac consecrentur hac ipese virtutes unde honestatem ac felicitatem in vita civili unice petendam esse commonstravimus. Complectimur autem oratione cum juventutem universam, tum praesertim illustriorem illam, ut ita dicam, et magis conspicuam partem quae a tenerà inde aetate optimis iis artibus ac disciplinis ad humanitatem informatur, quibus solent, qui aliquando gravissima in civitate munera obituri sint.

De Vobis Ornatissimi Juvenes! qui in Juris, Justitiae Legumque cognitionem incumbitis, ante omnes alios hic agitur. Etenim Vos praesertim in iis artium studiis liberalissimis doctrinisque versamini, quae sua vi et natura in civitatibus, ut nunc earum fert ratio, latissime patent. Vos omnes hoc Vobis habetis propositum, eamque alitis spem, fore, ut decurso hoc laborum Academicorum auriculo, aliquando in foro aut in curia aut in senatu aut in concione aut in ali-

WIT-

aliqua Reipublicae gubernandae parte ejusmodi locum nanciscamini quo civibus quam plurimis prodesse et de patria bene mereri, et iudustriae fructus amplissimos percipere possitis. A Vobis igitur suo quodam jure patria postulat, ut eas consectemini et colatis virtutes, quibus in hac temporum conditione aut neglectis aut etiam leviter cultis, res nostras florere non posse omnes boni cives communi consensu testantur.

Quapropter si horum auctoritaticedere et adhortantis admonentisque patriae voei obtemperare vultis, et velle vos nihilque antiquius habere ecquis dubitet?
omnem studiorum cursum dirigatis necesse est ad germanam illam jurisprudentiam, quae studiosis sui praecipit, ut ingenium mature subigant doctrinae copiis, ut animum excolant humanitatis studiis, ut mentem acuant cogitandi exercitatione atque illi se dedant Philosophiae, quae non abstrahat a
vitae officiis, sed omnes complectatur patriae diligendae et civitatis bene temperandae virtutes et cum ipsa aequi bonique arte omnes rationes conjunctas
habeat.

De Romani me dicere Juris cognitione, vel me tacente facile Vos omnes intelligere existimo Auditores Humanissimi! idque non tam propter orationis, quod tractamus, argumentum, quam ob cognitam omnibus et testatam hujusce Juris Civilis excellentiam, quam equidem, licet fremant antiquarum perum contemtores, dicere non vereor, talem ac tantam, meo quidem judicio, videri, ut efficacitate sua et vi in mores et ingenium et doctrinam omnibus deinceps digestis Legum civilium Codicibus longe plurimum praestet.

Nec confugiam hic, ut ex testimoniorum undique quaesitorum copia auctoritatem mihi conciliem, ad trita ista ac pervulgata laudis praeconia quae summi omni aetate viri fecere, cum adseverarent, nihil magis conducere ad formandos civium mores, aut nihil propius accedere ad ipsas Matheseos laudes, aut nullum omnino superesse ex tota antiquitate praeclarius sapientiae veteris monumentum, quam Jureconsultorum Romanorum scripta a Justiniano in unum corpus collecta, uti nunc fere illa habemus. Assentior labenter praeclarae huic de Jure Romano sententiae cujus principem video ipsum Leibnitaium; verum nom tam id agimus, quemadmodum auctoritatum pondere Vos obrua.

-2. 64

obruamus, quam rationum momentis convincamus. Quae igitur leviter modo adumbravimus officia, cujusmodi in germanae Jurisprudentiae studiosis requiruntur, haec clariorem jam in lucem adducamus, quo melius omne nostrum consilium perspicere ac judicare possitis.

Oportebit juvenem illum, quem ad laudati Juris studium instituimus, mature quaerere ad subigendum ingenium doctrinae adjumenta propterea quod, ubi hace desint, omnes ad veram Juris cognitionem aditus interclusos sibi deprehendet. Videte, quam praeclara sit hujus disciplinae conditio, quae non profanum vulgus, indoctamque plebem admittat, sed iis tantum sui copiam praebeat, quibus in animo sit bene instructos arduum iter sequi, neque viarum lassitudine aut laborum onere deterreri, quo minus ad exoptatum finem perveniant!

Quaeritis, Auditores Humanissimi! quae sit illa via et quae illa vis, quarum tam necessaria sit comparatio? Est iter antiquitatis; est populorum Legumque historia; est Litterarum Graecarum ac Latinarum doctrina; est denique Philosophiae studium.

Quos bonus praeceptor, Socratico more, in scholis bene ordinatis elicuerit latentes in puero igniculos, iidem bi igniculi admirabiles in juvene incendent et alent humanitatis amores, quos, ut semel captus grit, non amplius fugiet sed itineris sibi duces adjunget et comites fidelissimos: Quo circumfusus comitatu accedet ad Historiam, ab eaque peter lucem veritatis, qua luce omnia perlustrabit principis Populi instituta ac leges, videbit illarum fontes, perse. quetur progressus, judicabit vicissitudines, et praecipiet interitus. Ne vero in hoc explorandi munere subinde erret aut labatur, adferet e Philosophia artem omnium artium maximam, qua edoceatur, ut quondam Jureconsultorum Romanorum elegantissimus Servius Sulpicius, rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, dein distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa judicentur, et quae, quibus positis, sint, quaeque non sint, consequentia. Nonne sentitis, Auditores! et Vos inprimis, Juvenes Ornatissimi! qui adoloscentiam vestram in elegantià Juris et litterarum traducitis, quantopere se yel boc solo nomine commendet summa Juris Romani utilitas, quod tanta-

nma Juris Romani utilitas, quod tauta, C rum artium ac doctrinarum munus postulet ab iis, qui ad perfecti Jureconsulti ejusdemque boni viri laudes pervenire cupiant. Quod si vero haec sa. tis jam per sese gratia sunt, alia tamen sunt majora, quibus doctrinae luris necessitas hoc ipso tempore possit demonstrari. Ponite Vobis ante oculos, A. H., juvenem laudato instructu et ornatu comitatum: Conjecto in medias vitae civilis turbas, quid illi eveniet? qualem ille sese civem praesta bit? Alacri animo et erecto novum ingreditur vitae cursum, et, quam circumfasam sibi videt infinitam hominum turbam pravae ambitionis labore districtam, hos omnes ejusdem laudis putat aemulos, codemque secum studio Magrantes bene merendi de patria, communesque utilitates in medium adferendi. O brevem ac fallacem spem! Vix iter ingressum ecce! adoriuntur welut agmine facto perturbatrices recti venustique falsae opiniones, quibus sollicitatus ab alia in aliam transversus partem agitur. Qui furentis tyranni ante pedes prostrati jacuerunt, hi levitate sua in sublime nunc elati et praesentis libertatis bono parum contenti, quippe cui non adsuetì, perstringunt ignaro juveni oculorum aciem falsa veri specie, obtunduntque illi aures, clamantes ac vociferantes actum esse de ostensa terrarum orbis felicitate, nisi populi, excusso tandem jugo, in sui tutelam veniant, suique juris jam facti ipsi se regant; Principum potestatem angustissimis pactorum terminis septam teneant; obsoletos patrum morés et instituta abrogent, et omninó priscie actatis labe immunes, ad cruditi sacculi îngenium se conforment Qui vero ab altera parte instant et urgent, dum subjectas civitatibus seditionum faces restinguere, dum latius serpens in dies malum opprimere et rem in meliorem statum restituere meditantur, hi, nescio qua consilii perversitate, in contraria vitia incidunt, juvenesque, quorum ingenia et animos occupare student, temere secum abripiunt. Nam prisca et feliciora, 'ut il lis videtur, tempora tota mente repetentes, ita interdum afficiuntur; ut in medii aevi barbarie deprehendisse sibi videantur illam ipsam, quam lugent, generis humani salutem. Sentientes iidem, quam praesentem pestem falsa philosophandi ratio hominibus intulerit, eamque omni prorsus modo expellere eupientes, ipsam veram Philosophiam, civitatum conservatricem, eodem coeco domos reducere commutar, adjutricem duic temere adjungunt inimicam Deo superstitionem.

. Is and igitur-distribut adductum juvenem et eb osmi parte accrime oppagestant jum videte, quid acturus sit ! Emancipabitue se et ! Wadetur in alternities polestatem? quo vitue cursum dirigat, aut quo se vertut; aguiorabit, eredo, is parem pultri honique sensus mature ceperit et virtutis amore inocederit; cui historiae cognitio effervescentia partium studia, taniequencias thustri loco posita heminum estaltatis monumenta; ob oculos colle--curprit; quem requi justique acre studium en summae legis fontibus mustum · circum effecterit prudchtem gravem et constantem le Ut evecta in altem mare navis, etsi recens facta et usu nondum topficritata, tamen, si ex optima · wateria et arte constructa est magnumque et bonarum mereium onus 'est impositum, pondere ipsa suo firma ae stabilis mittus andis agitatur, fa-· Chiacque tempestatum perfert vim; haud becus juvenis like, de quo quaeri-\*Mars, non worse popularis gratia, non animi commotionum Webemettia, non temolumenti spe, mon vanae gloriae captandae cupiditate modo bee modo illuc -invilinabitor, sed quietà ac sedatà mente recte institutum iter persequetur. equidant rerain utilium et honestarum inveniat, diligenter conquireus, periculosa civitati incepta prodenter vitansi noche sucunitari nebis les los a quibusdam non inficetis hominibus cum caliqua rismo rignificatione quaerentibus, num ex insuavi isto Juris Givilis Pandactarum studio, cujus vel nomen ipsum teretibus auribus ingratum -accidité, i tam: admirabiles et in omnem vitam redundantes fructus exsistere s possint ?us Mishirum, si ditterae untiquae, id, quod inter omnes constat; fingunt - thes ad humanitatem et elegantian; quod hacc illis vis admirabiliter insita - set | quidni antique Unreprudentia in Philosophiae contubernio de nconvictu -stim tetur se : autorum Babeit, tilli in mobile efficielle Vitae Colleganiami, illorum integritatem, aufimi magnitudinem, quas proprias huic studio virtutes . esso nemo eruditior negaverit? Neque optis est, ut argumenta conquiram. 1. ubi testes excitare possum ipsos Jureconsultos Romanos; in quorum vitas - 111 Ca

si intuemur, cernere, tamquam in speculo, nobis videmur carum perfectionem virtutum quas Populus Romanus in temperanda civitate et in stabiliene do imperio expressit.

Nec mirum! etenim quo excelsiori in gradu propter munerum dignitatem collocati fuere Jureconsulti, hoc melius omnem civitatis rationem perspexere as mature intellexere, jacta esse ejus fundamenta in legibus, non opinione illis aut casu constitutis, sed e summă ratione, e moribus et disciplină tandem domestică petitis. Ergo judicavere iidem amplissimo cuique in civitate viro nullum gravius, nullum sanctius, nullum honorificentius impositum esse munus et officium, quam conservationem et confirmationem et amplificationem, verbo, integram custodiam eorum fundamentorum, quibus concussis omne collapsurum esset imperium.

Atque bacc ipsa assidua cogitationum intentio ac diligentissima Juris collendi morisque antiqui conservandi cura ita praeclaros viros advertit corumque animos et ingenia agitavit, ut exinde sponte fere sua enascerentur conservatrices illae civitatis virtutes, quae Iureconsulti nomen in Republica Romana illustravere, et ad omnem memoriam celebrarere. Spisat adhuc illorum mens in egregiis scriptis, splendetque illud ingenii, animi, consilii lumen unde Caesares ipsi non infitiantur extremis saepe temporibus opem se petivisse et turbidis imperii Romani rebus salutem attulisse.

Ut ex inventis in vasta ruina columnis, aedificii, cujus firmamenta quondam et ornamenta fuere de amplitudine et pulcritudine conjicere solemia,
sic ex ipsis Jurisprudentiae veteris, morum et Juris monumentis optime dijudicare possumus, quam perfectum ingenio et elaboratum industria fuerit Remanorum Jus Civile; quamque salutaris ejus per omnia rei publicae tempora
vis et efficacitas. ; Quid? ob hasce ipsas columnarum formas, a quibtus similitudinem dupebamus, ob aedificiorum et templorum spinas, ob intutilata atatuarum membra, nonne in Italiam navigantes et Romam; contendentes videmus antiquitatis amatores? Non curant visere urbem, uti nune ent, esteris non multum dissimilem, non retinent illos voluptatum blandimenta, quas
luxurians otio Italia affert, sed majora spectantes, excitat illos et inflammat

in,

incredibile studium veteris Urbis vestigiis insistendi, et in ipsis Romae ruinis pristinam quaerendi terrarum dominam, Deorum templis et statuis conspicuam. Quam oblectantur oculi, quam percellitur mens, quam commovetur animus intuendis hisce antiquae artis miraculis!

Qui tenebris obvolutus oppressusque in pectore jacuerat vivus ille et sublimis pulcri sensus, hic jam in lucem mirifice prodit, et explicatur et illustratur et in omnes se partes effundit, nec divelli se patitur ab hac locorum sanctirate, ubi efflorescentem et tamquam divinam auram spirantem senserit Veterum îngenii venustatem et excellentiam. In hanc autem Italiam, quam pulcri amore excitati peregrinatores quaerunt, in hanc igitur Italiam et nobis, qui justitiae et prudentiae studio ducimur, velis passis iter tendendum est. Cujus considi et exhortationis intelligitis quae vis sit? Nimitum, adeundi sunt nobis. si quidem patrize non minus quam jurisprudentiae antiquae laudem tueri et vindicare volumus, adeundi sunt nobis fontes illi uberrimi ac perennes, 'unde dune pulcrim et henestum quote mortali pectori divinitus inditum est. temquam fecunda pluvia seges irrigetur, foveatur, alatur. Excipienda a Jareconstitus, civitatis Romanae oraculis, Viva vex furis et justitiae, cui omnes pie sancieque obtemperemus et quam extingui numquam patramur. 1 Capienda inde praccepta et consilia, quibus in pablicis privatisque negotiis animum et mentem conformemus. Proferenda et moclata luce, egregia veluti pictureal, podenda summorum illorum Virorum exempla, riquité quotidie contemas Very in Baissium, on inhumestall differ aliv in 192 unnestage un. Tip hat sententia si constanter permanemus; non dubia me spes tenet tas les nos omni tempore posse repertri cives, quales magna ac gravi patria voce · sequirit ; qui sua ipsi dignitate et sustoritate levium hominum in novas quasque res irruentium temeritatem congrimamus, acceptan a Majoribus avitas -gloriae onus fortiter sustineamus Paugnoque illud cumulo acutum amplifica. es ve e che partem partem pe sumabar trataleog supunte garanga Sasar

ie

si ca quae libere explicui, animi sensa Vobis non omnine ipprobentur. hoc mihi magis gratulabor, quod simul auctoritatem mihi dederitis, ad cam in erudienda, juventute rationem, suscipiendam, quae ab initio mihi proposita Haec autem cujusmodi, sit, satis me declaravisse arbitror. Spectat enim unice eam ipsam remainin qua tam diu oratio versata est. Jurisprudentiae Romanae, ejusque fontium cognitiquem, et, quantum in mobis situm erit, mentis, ingenii, animi, hujusce studii ope conformationem. Hoc vero meum consilium, utcunque laudabile, sentio, quam parum mi hi aliisque profuturum sit, et quam inselicem potius exitum habiturum - nisi arduum et, insplitum, iten ingresso praesto sint panum; benevola itendant, viamque mihi muniant on a same in the continue of the second or many to Ad You igitur me converto Juris disciplinarum Professores Viri Clarissimil collegae conjunctissimi! "Ut quondam hortatu, me et praecepția ad hace atudia rite percipienda excitastia et insutvistis, ita pune ad eadem studia rite juventuti fradenda, ut monitia me er consilia ladiuvetia, et austentelia, oro vos latque obsecto. tempoan friends mond series in enture fevereur, clitter rol Equidem non committant, but ingratus i reperiar lerga Vos liqui majorum me beneficiorum, memoria obstrictum, mustis, suquam, aut, hic locus at autragente modestia, aut. mea. infantia minuntia vidifigne nunc, commemorem in the Quae amicitia artes ao doctrinas conjungit, gadem conjungas necesso setucos, qui in harum artium ac doctrinarum curtodia positi sunt. Meo igitur quoden jure Vos, Viri Clarissimi, ompineruditionis, genereliconspicui, rogatae espe welim, ut fraterno motamore, qualitipse organyos feror in societatem vestram adsciseatia summandum vastrae benevolentiae participem raddatis!; 10 mu asi Quales autem. Praesenttores, ipse, mantus aum, outinam, Vos, Ornatissimi Com. militones talem blichtingo met britonellordwiedlichmufindieter sat ett Superest (enim. util Mas. semilally Mehidellan, Nebiaque umas compendam) in quorum baritate maximam reliquae vitae felicitatis partem positam, gristima. Septem fere anni sunt, cum in hanc Urbem iterum deferrer, optimi Regis optimum filium undierum bause comatentatus: Quoties illink lembus, et equad déinceps excuradio deletto, coopito o mitemo quettidio potentia anitio animano con tempero començo e Attaches, edits this entire provinces Yes and de remes Queda

tur. Nam in generosum hunc juvenem intuens nescio quid magis admirer et apud Vos, Humanissimi Juvenes! potissimum praedicem, summamue ejus pietatem erga parentes, benevolentiam erga suos, bonitatem erga omues; an prudentiam in suscipiendis et constantiam in gerundis rebus, in recte aestimandis, hominum ingeniis solertiam, in persequendis officiis religionem et sanctitatem?

Hic igitur, quem ob natalium splendorem non magis severebar, quam ob praeclaras hasce ingenii animique dotes colebam ac diligebam, quum me invitum non lubens, ut mibi blandior, dimitteret, monuit me et adhortatus est, ut omnes curas ac cogitationes in succrescentis patriae juventutis commoda conferrem, et semper ob oculos haberem, collocasse me Regem in ea Academiá, quam ipse unice diligeret, quippe a GULIBLEO PRIMO fundatam, et Majorum gloriae arctissimo vinculo conjunctam.

Accipite igitur haec, Ornatissimi Juvenes! fidei meae et caritatis erga Vos pignora certissima, ac persuadete Vobis, nullam mihi rem magis curae fore quam vestra studia, vestra commoda, vestramque omnium salutem.

DIXL

In model fig. 26 of a control of the series of the control of the co

provides the second of the second of the second points of the second provides of the second provides of the second of the second provides of the second of t

Commission of the control of the con

.T & T (f

## JOANNIS CLARISSE,

## O R A T I O

DE

CONJUNGENDA, IN QUARUMVIS DOCTRINARUM, ETIAM THEOLOGIAE, STUDIO, COGNITIONE HISTORICA ET PHILOSOPHA.

MABITA DIE VIII PEBRUARII, ANNI MOCCCANII,

QUUM MAGISTRATUM ACADEMICUM SOLENNI RITU DEPONERET.

Property Service Construction of the Construct

The state of the s

gmin in the responsible to the contract of the

PERILLUSTRES ACADEMIAE CURATORES.

- QUI JURI DICUNDO, AUT CIVITATIS COMMODIS CURAN-DIS PRAEESTIS, VIRI AEQUISSIMI, AMPLISSIMI.
- QUI HISCE COLLEGIIS AB ACTIS ESTIS ET TABULIS, VI-RI SPECTATISSIMI.
- QUARUMVIS DOCTRINARUM PROFESSORES, VIRI CELE-BERRIMI, COLLEGAE CONJUNCTISSIMI.

LECTORES ERUDITISSIMI.

DIVINORUM ORACULORUM INTERPRETES, PIETATE ET FACUNDIA SPECTABILES.

A 2

Q U A-

QU RUMCUNQUE ARTIUM AUT DISCIPLINARUM DOCTO.
RES DOCTISSIMI.

STUDIOSAE JUVENTUTIS CORONA, AETATE, STUDIIS, MORIBUS COMMENDABILES.

QUOTQUOT DENIQUE ADESTIS, CUJUSVIS LOCI, ORDINIS, AUDITORES HUMANISSIML

Ouod

Quod virum quemque bonum, imprimis Philosophiae divinaeque Reveletionis praeceptis imbutum; ac de providae Dei O. M., qua cunctas res humanas complectitur, curae vi et ratione, sic uti par est, sentientem, re quadam momentosiore a se vel strenue, vel feliciter gesta, omnium mini. me omissurum arbitror, ut Summo, cui laetum rei eventum se debere intelligat, Dei Numini, et tacite secum, et, si commode fieri potest. palam quoque, debitas agat gratias; id hodie me, gravissimo Rectoris munere abeuntem, si quem alium, decere, et persentio et lubens admodum hilarisque profiteor. Nam, cum dolorem, ex privata calamitate susceptum, tam meum quam vestrum, optimi Collegae, SMALLENBURGI et BAKI, quantum. vis acutissimum, in publica hilaritate, sepeliendum esse putem, tum, nec leve est, nec parvi ducendum, quod, quicquid rumorum quaquaversum sparserint vel inepti homines vel malevoli, in eum Magistratus meus annum inciderit, quo tranquilliorem vix unquam habuit Academia; quique Professor rum quidem fato occumbentem vidit neminem, ipsis nostris Senibus, qui rude donati sunt, quod laetamur, bene valentibus, Studiosorum vero numerum adeo non imminutum, ut haud mediocriter sit auctus. Quamquam quatuor, quod sciam, egregios juvenes, REGENBOGENUM, PELEGIUM, ERMERIKsium, jonnensium, immatura nobis acerbaque morte dolemus ereptos. Praeterea iis in universum moribus fuerunt nostri cives, ea in studiis stre-**A** 3

BHC

nue urgendis sedulitate, id, quod clamoribus nonnullorum et calumniis ex vero regerendum est, ut mihi Rectori laetandi et laudandi materies quotidie praeberetur amplissima; molestiae vero perparum exhiberetur et fere nihil. Postremo, rem Academicam universam non deteriore, quam qua a Decessore meo, Viro Cl., administrandam accepi, conditione, imo vero in nonnullis paulo etiam meliore, Successori tradere mihi licet. Quae profecto omnia et plura adeo, quae prudens praetermitto, ejusmodi sunt/, ut non meae. quae nulla est, prudentiae aut constantiae, sed singulari Tuo, Deus O. M., favori. accepta referenda sint. Quod cum plane mihi intimeque persuasum habeam, tum in amplissimo hoc Virorum, meritis et doctrina conspicuorum, conventu fateri, Tibique gratum animum obtestari, gestio. Te vero, quando, cujusmodi ca res sit, ipsa hae Oratione Auditoribus enarrandum est, ut nunc etiam propitius mihi adesse velis, neque in ipso muneris gravissimi exitu me deseras. eniae precor. Et voe quoque, Auditores Humanissimi, ut linguis mihi auimisque faveatis, etiam atque etiam rogo. Atque hoc faoio paulo confidentius, quod. cum in omnibus rebus varietas delectare soleat, dispergendis per universam Orationem et disseminandis iis, quae recensenda habeo, Academiae fatis. tum iisdem vinculo quasi quodam constringendis, atque cam materia, de qua dicturus sum, arcte copulandis, audientia mihi fortasse fieri posse videatur. Dicam autem de conjungenda, in quarumvis Doctrinarum, etiam Theologiae, studio, ongattione historica et philosopha.

'Academiarum fata eadem fere sunt, quae Eruditionis. Hujus enim et oustodiendae, et amplificandae, et propagandae gratia instituuntur. Atque pariter cum hac crescere solent, vigere, florere, vel decrescere, languere, interire.
Est autem Eruditio rerum et plurimarum, et gravissimarum, et utilissimarum eximia cognitio. Cujus acquirendae facultas uni conceditur menti ratione
praeditae.

Sed omnis nostrae mentis vis in observando et cogitando sita est. Oblatas nobis res observamus, et de iis porro, quales sint, cogitamus. Res ipsae

sae vel sunt extra nos, sensuum corporis ope explorandae, vel intra nos, sola intuitione et conscientia cognoscendae. Eas observare experientiae est, de iis meditari, rationis. Quae multorum annorum vel seculorum usus docuit et experientia, Historiam ea constituunt, quae ratio, magis indies magisque exculta, Philosophiam. Illa memoriae potissimum mandantur: baec judicio subjiciuntur. Hinc omnis humana cognitio, ea praesertim, quae eximie Scientia dicitur, vel historica est, vel philosopha. Nam quidquid fidei, quae ex aliena pendet auctoritate, debemus, id procul dubio ad historicam pertinet cognitionem. Haec vero res obvias, et in facto positas, arripit tantummodo; esse cas et quaenam sint rescivisse contenta: philosopha vero cognitio, altius quasi evolans, et quales sint, vel omnino esse possint, quare sint et quomodo, scrutatur, rimatur, expendit. Historica in qualicunque rerum ipsarum perceptione et representatione acquiescit: philosopha ad interiorem earum naturam et indolem pergens, in qualitates insuper et causas rerum inquirit. Illa simpliois est observationis et experientiae, haec abstractae, quans vocant, meditationis et ratiocinationis. Utraque praestantissima est et saluberrima, suaeque sunt singulae cuique laudes: at bacc illa praestantior. Quamquam neque hace sine illa, neque illa sine hac, augusto pracelarae *Erus*. ditionis nomine et honore digna censenda est.

Etenim experientia valemus et ratione. Non ratione sola, quippe quae sine resum, sibi oblatarum, usu et observatione e suis quasi latebris non elicitur, neque in actum ducitur. Non sola experientia, quippe quae, si a rationis usu sejuncta cogitetur, vix a brutorum animalium sensu possit diversa censeri. Hujus ope rerum nobis accidunt repraesentamina, quae illas compasat, digerit, instaurat, atque diversissimis modís ita conjungit et confundit, ut vel novae inde perceptionis formae oriantur. Uti igitus rationi, ne tanquam veterno torpeat, imo vero, ne suffocata penitus et exstincts in nihilum secidat, rebus opus est, in quas vires meditando suas exserat, quarumque notiones informet secundum leges sibi divinitus scriptas: ita nec veri nominis experientiae locus, nisi per praeviam mentis ad ordinandas, conjungendas, sejungendas et in notiones convertendas ipsas sensationes dispositionem, esse

Digitized by Google

potest. Itaque à ratione pendet experientia, et hace ab illa, atque neutra sine altera perficitur. Historica proiude scientia, quae experientiae est, non magis sine philosopha, quae rationis, perfecta esse aut haberi potest, quam philopha sine historica. Qui philosophae studium scientiae prae se fert, repudiata historica, is nubem, quod ajunt, pro Junone amplexus, in aridis otiosae contemplationis dumetis et spinetis oberrat: qui historicam unice affectat, spreta philosopha, is memoriam quidem onerat incredibili diversissimarum rerum copia, sed nullum inde, vel certe exiguum, sive ad ingenii culturam, sive ad animi emendationem, utilitatis fructum percipit. Unde hanc rationem non immerito concludere videmur, ne Philosophiam quidem Historiae auxilio, nec Historiam Philosophiae luce carere posse, atque adeo et philosophas, quae eximie dicantur, disciplinas rebus niti in facto positis, et historicas omnes tum demum recte tractari, cum fax iis Philosophiae praeferatur.

Itaque utramvis Eruditionis formam qui praecipue sectantur et excolunt, Viri docti et acuti, suis profecto singuli meritis sunt conspicui: illi vero prasstantissimi, qui utramque, et arctissime inter se nexam et copulatam. 'Ouccirca et illae imprimis laudibus ferendae sunt Academiae, quarum ut Alumni. ita Doctores potissimum, aequale utriusque generis doctrinis pretium statuunt: atque hi quidem omni ope id agunt, ut discipulos neque incassum philosophari doceant, rebus, de quibus philosophandum sit, nondum, uti par est, accurate perceptis, neque tamen Philosophiae studia contempere, sed cum reliquarum studio doctrinarum conjungere iisque illustrandis adhibere. Quorum ad institutionem si accedit locupletioris usus Bibliothecae, quicquid Viri, qui omni memoria eruditione praecelluerunt, vel observatione, vel meditatione invenerant, vel utroque modo egregie praestiterunt, memoriae proditum abunde continentis, tum profecto nihil fere ad Academiae vel praestan« tiam, vel, quo condita est, consilium, deesse videatur. Jam, ut Lectiones mittam, hoc etiam anno a Professoribus habitas in alma nostra Leydensi, et habitas in omnes et singulas universae Eruditionis partes, atque ita ut frequentes iis adessent discipuli', discendi cupidissimi, nec frustra adessent; ut mittam egregia prorsus, quae horum non pauci in lucem emiserunt, profe-

fectuum minime vulgarium, et philosophae pariter ac historicae scientiae speximina: tamen neque a me impetrare possum, neque Vobis placere puto, ut de publica Academiae Bibliotheca hoc quidem loco taceam. Quae, ut elegan. tius et splendidius, quo contineretur, aedificium nacta, et longe aptiore, guam olim, ratione collocata et disposita, sic novis denuo, iisque pretiosissimis, accessionibus locupletata et ornata est. Nam et optimi REGIS munificentia, et Virorum Doctorum atque Eruditarum Societatum donis, et legato Viri Amplissimi, JOANNIS IN DEBLIOUW, fato functi die vigesimo Novembris anni praeterlapsum proxime antegressi; horum igitur omuium liberaditate effectum est, ut et hac parte nostrae insigniter creverint divitiae. Ne vero de singulis dicendo molestus Vobis sim, A. A., id unum duntaxat commemorabo, Amplissimi, quem dixi, Viri propenso in Academiam, cujus olim civis fuerat, nec memoriam unquam vel abjecerat vel amiserat, animo debere nos Classicorum, qui vocari solent, Scriptorum et Editiones aliquot rariores et principes, et Codices, manu exaratos, antiquitate non minus quam externo nitore commendabiles. In his est onosti Codex, quem, quod memorabile imprimis est, cum juvenis admodum nactus, necdum vero pretio aestimans, quanti faciendus esset, a racobo chonovio, Leydensi Bibliothecae tum temporis praefecto, edoctus intellexisset, jam tum nostro Codicum thesauro aliquando addendum decrevit. Cujus Viri, et munerum, quibus functus est, splendore, et scriptis, de singulari eruditione, omnia praesertim antiquitatis scientia, testantibus, celeberrimi liberalitatem dum celebramus aliisque quam plurimis ad imitandum proponimus, nec tuam, Celeberrime voorsti! indefessam in curanda et utiliter disponenda Bibliotheca industriam hoc loco silentio dissimulandam putamus, qua, ut hoc jam lucrati sumus, quod non pauca κειμή. λια, quae ad nostram usque memoriam vel aliis assuta libris delituerant, vel tanquam nullius pretii quisquiliae, in angulum aliquem obscurum, blattis tincis. que devoranda fuerant abjecta, in lucem pro meritis protracta sunt, ita et brevi illud obtinebimus, ut tantus, tam parum adhuc recte cognitus, praestantissimorum librorum thesaurus, et multo magis, quam antea, adjuvandis Virorum Doctorum juvenumque studiis inserviat, nec peregrinis, ad eum visendum;utendumdumve accedentibus unquam postea excidere possit illud, quod Germanorum docto cuidam viro, visa nostra Bibliotheca, excidisse, non sine doloris sensu, accepimus: « Minuit praesentia famam!" Tu profecto dabis, ut jam facis, operam, ut in posterum famam augeat praesentia. Quo impensius et Tibinovam, qua a Rege ornatus es, primarii Bibliothecarii dignitatem, et Bibliothecae Academicae de Te ei praefecto, gratulamur.

Sed redeundum eo, unde paululum deflexisse videatur eratio. Nimirum id, quod diximus, in sectanda, quae Academiis custodienda commissa est, Eruditione, philosopham cognitionem arctissime jungendam esse cum historica, et hanc cum illa, quo demum valeat, surrendo per praecipua Disciplinarum genera, breviter est ostendendum.

Principio igitur de *Literis*, quae enimie dicuntur, et *Philologiae* studio, nec non de Historia et studio Antiquitatis dicendum est. Hasce vero doctrinas omnes rebus occupari in facto positis, quid opus sit dedita ostendere opera? Ineptus profecto sit, qui praevia meditatione, quid in hisce verum esso vel possit, vel adeo debeat, expiscari, nedum decernere audacter, sustineat. Observatione corum, quae sint vel fuerint, omnia hic coustant. Quisnam fue-Tit loquendi usus apud Orientales populos, aut Graecos, aut Latinos, isquewel communis, vel sectae, religioni, actati, regioni, scriptori denique singulo proprius; quisnam verborum apud aliquem scriptorem sensus sit; utrum opus aliquod scriptori, cujus nomen prae se ferat, merito an perperam, tribuatur; e documentis duntazat historicis, non e contemplationis philosophae argutiis, effici potest. Quodsi fuerint, qui secus sentirent, sive in sacris, sive in aliis libris sut judicandis aut interpretandis, corum vanitatem hac in causa dudum exploseruat et alii, et, qui unus est instar omnium, ERMESTIUS. Sed de 'Historia idem plane dicendum, de qua si quis in antecessum, non consultis testimonils rerum et documentis, aliquid definire velit, nae is stultorum omnium stultissimus habendus est. Quamquam non defuerunt omni memoria, qui argutando et philosophando de iis, quae fieri vel non fieri aut potuisse -aut debuisse existimarent, et in Pyrrhonismum historicum incautos secum

traherent, et peritioribus essent ludibrio. Enimyero omnia hic redeunt ad solam observationem, quid factum, quid gestum sit, ubi et quando quid acciderit, quinam apud quamque gentem quaque actate mores fuerint, qui zitus locum obtinuerint, quae rei domesticae, vel sacrae, vel civilis, vel militaris condicio fuerit, quid denique de hisce omnibus, sive in libris fide dignis. sive in germanis monimentis, aere, lapide, aliis, memoriae proditum inveniatur. · Hujus igitur studii insigne adjumentum est in ejusmodi Museis archaeologicis. quale possidere nostis A. A. nostram Academiam. Quod quidem a PAPENBROE zio conditum, (nam quae jam ante aderant prisci aevi monimenta, es pauca erant numero sec magni momenti); dein Hochapia bil aliorumque donationibus, imprimis sub novissimi finem seculi cura LAURENTII SANTENII pretiosis auctum nummis, postquam ante triennium insigniter exornari inceperat, translatis huc ex Museo Regio sulphureis ausminorum ectypis MIORNETI, et arcessitis Londino et Parisiis gypseis marmerum, quae ad hos usque secolum vix ultra nomen crant cognita, ectypis, hoc ipso anno demum ita pomit constitui et disponi a nostro a uvenero, at cum aliis nonnullis apud alias gentes de palma contendere possit. Culus quidem Cl. Collegae et ia donando liberalitatem, et in sapienter disponendo ingenium et diligentiam justo, id est summo, encomio hie ornanda ducerem, misi verecundo ejus predori esset parcendum. In septem vero partes omne Museum descripcit, ut Artis opera a meris inscriptionibus sint distincts, et utraque a nummia: abque inter Artis opera Orientalia a Graccis et Romania, tum Gracca actatis antiquissimae scorsim a minus antiquis sint: disposita, tandemque proprium locum occupent monimenta sepuleralia, cum Graeca, tum Romana. Ad omnia autem hace non mediceris accessio facta est hog ipso auno. Nam emtae sunt analyphae inscriptiones sliaque monimenta, Tuneto in Africa ab Humberto, et ex Attica a routreren allata; urme bebaricae in Grouingano agro repertae Regis administrorum jussu huc translatae sunt, et eximis etiam donis, sive reuvensii nostri, sive wilkinasi Angli, sive Matronae nobilissimae, quae momen suum culari voluita sive denique tuis, Cl. RRNTZRNI, quondan noster in amoenissima statione. Hatder-

Digitized by Google

dervicena Collega, Museum illustratum est. Quod ultimum donum quingentorum fere nummorum Romanorum, argenteorum atque aereorum, una cum minime spernenda antiquaria supellectili, ut semper et apud posteros de generosa animi tui indole testabitur, ita nos omnes Tibi plenissime devinacit. Plus enim esse nonnunquam in una urna aut toreumate, in uno musivi operis vel tesselati fragmento, aut nummulo, aut gemmula, quam in spissis annalium voluminibus, veritati praesidii in rebus historicis, et aliunde notum est, et novis propediem documentis, ex lapide in agro Carthaginiems i reperto, Punicam inscriptionem exhibente, hamakerus noster pro eaqua valet, eruditione, sagacitate et in urgendis studiis alacritate, commonstraturus est.

Regnare in universa hacce Eruditionis parte historicam cognitionem vidio mus, A. A. Sed vel sic tamen fax ei Philosophiae est praeferenda. Quod quis adeo vecors sit aut ab omni humanitate rejectus, qui de Philologia in dubium vocare sustineat? Unde enim vel Criticus notas auterrias vel refeire scriptorum, vel Grammaticus observationes, sive de verbis, tanquam cogitatorum signis, eorumque significatione et sensu, sive de eo quod certum sit in interpretando, sive de ipsis Hermeneutices regulis, mutuabitur tandem, nisi e Philosophia rationali? Quid? quod cujusque Linguae, ne de universo sermone humano dicam, genium et indolem perspicere non est nisi Philo-ALBERTOS enim schultessios, Tiberios Hemsterhusios. elarissima olima hujus Academiae lumina, parum a Philosophiae praeceptis paratos accessisse putemus ad analogiam veramque rationem, sive Orienta. ·lium Linguarum, sive Graecae et affinium, aut inveniendam aut declaran. .dam? Aut, qui de universali Grammatica condenda cogitarunt, CANZII. .V. g., HARBISII, BEAUZEI, DENINAE, BOTHI, vel in admirabili illa lin. guarum hujus orbis et multitudine et varietate communis omnium originis · vestigia quaesiverunt, LEIBNITII, DURETI, HERVASII, SUSSMILCHII, MERDERI, REIMARI, vel adeo linguam philosopham, universalem illam et ad omne vitae genus accommodatam, generoso conatu, etsi minus felici, quoda fatendum, successii, invenire conati sunt, successii, wilkinsii, sol.

BRI-

BRIGEL CARMARI, alli, ex quonam fonte, nisi ex Philosophia, sua hauserunt? Sed pluribus afferendis supersedeo, cum idem ille, qui philosophantium in interpretatione vanitatem tain strenue et graviter explosit, ERNESTIUS, dedita opera philosophiam perfectae Grammaticae nou minus sedulo et docte assertum iverit. Quid dicam de Historia, « a qua si demas et quare, et « quemodo et cujus gratia quid factum sit, et an finem habuerit rationi con-« sentaneum, facetam orationem esse, non doctrinam" is, cuius verbis usus sum, graviter monuit Polyblus. Polyblus, inquam, qui cum orationem suam plurimis saluberrimisque (quod omues fatentur) sapiențiae virtutisque praeceptis, tanquam luminibus, distinxerit, haud secus ac TACITUS, pragmaticae historiae, quae sela Providentiae divinae theatrum ac prudentiae schola exsistit, exemplum, omnibus seculis imitandum, praeivit; cujusque proinde vestigia legere honori sibi duxere THUANI, MONTESQUIEVII, ROBERTSONI, et quotquot patrum maxime et nostra memoria praeclari quid in hoc doetrinarum genere praestiterunt. Sed, quid opus sit, hac de re ex hoc loco pluribus dicere? Resonare mihi quidem hujus adbuc parietes Auditorii videntur BORGERI nostri Historicum, divinae Providentiae administrum; et teritur omnium manibus cruditissima et elegantiscima ejus de historia pragmatica : disputatio. Qui quidem Vir optimus, in ipso vitae flore ebeu! nobis ereptus, și longior ipsi a Summo Dei Numine vita fuisset concessa, suo optime exemplo docuisset, quantum intersit Historici, philosophiae esse peritum, quantum : Philosophus Historiae studio dans operam praestet omuibus alus Historicis! Cujus desiderium ut aegerrime tulimus, sic adhuc ferimus tanto aegrius, quanto diuttes cathedram ejus vacantem, neo, aliis licet Viris doctis oblatam, inctedibile dictu! sppetitam videmus. Quod damnum Academiae et dedecus ut · brevi ita auferatur, uti quidem antiqua Lugduno Batavae Academiae dignitas postulet, vota nunenpamus sincera et ardentissima! - Sed verbum de Ant tiquitatis studio addendum. Quod duplici quidem ratione cum Philosophiae - studio conjunctum esse videtur. Altera ca est, quod in ritibus et varja con. suctudine populorum omnis acvi, barbarorum, semibarbarorum, cultorum et politissimorum, omnis ferme materies est, omnis apparatus, quo ipeam Hu-**B** 3

ma-

maritatis historiam, sed quae, nisi a Philosopho, concinnari a memine potest, constare apertum est. Qualem post cocurri aliorumque studia, HERDERI, ISELINII, MUNTINGHII tam eleganter et subtiliter adornarunt; quorum profecto opera, ipsi immortalitati commendata, legentur, cum operum antiquariorum, a bajulatoribus quasi coacervatorum, alta dudum quemque captura est oblivio. Altera vero, de qua dixi, ratio ea est, quod magua pars antiquariae supellectilis arctissime cum illa Philosophiae parte conjungitur, quam Aestheticam vocare solent. Nam, conspiciendis signis et statuis et elegantissimae formae vasis aliisque, et componenda inter se ratione pingendi', sculpendi, aedificandi, nummos cudendi, quae fuit Aegyptis, vel Indis, vel Graecis, vel Romanis, vel recentioribus, eximie ali, elici, excitari pulcri studium, quis, vel me tacente, non prorsus intelligat? Quis non de elegantissima expositione, et de incrementis laetetur/quae et Collectio, Archaeologico Museo contigua, qua gypsea antiquorum eignorum estypa asservantur, cujusque cura numbratio nostro tem bene demandata est, hoc rursus anno acquisivit?

· Earum rerum, quae in facto positae sunt, scientiam, siquidem praeclara sit, 'non mere historicam esse, sed philosopham quoque, vidimus, A. A; nunc 'ad Philosophiae studia pergentibus, hujus scientiam non minus historicam -esse, quam philosopham, nobis apparebit. Quomodo enim suaque caia definiamus, aut partes ejus distinguamus, sive com Arts por et e theoreticam et practicam, sive cum PLATONE rationalem, physicam et moralem, sive, quod aliis praeplacet, nec nebis displicere fatemur, physicam et metaphysi-" tam; in ejus studio seque quaeri, quid sit, ac quare sit aut quomodo, quis tandem inficias ire, ullo jure possit? Utrampée partem, hodie quidem mi--mis, ut videtur, perite a nounullis disjunctim, intime tamen conjunctam, equotquot unquam rité excoluerunt, id. uno omnes ore sunt fassi: etiam. · si subinde aliqui in alterutrum cognitionis genus mimis fortasse propensi fue-I rint. Nam, ut reliquos, brevitatis causa, mittam, anterorenes ex Yele. · ribus non winus Morum Doctrinam satione illustravit, quam Animalium Histo-٠, , riam

riam observatione Naturae: neque summus e serioris aevi Philosophis LEIB-MITIUS minus Protogea sua, aut inventa, antequam nummonus de ca quid evulgaret, Analysi Infinitorum, quam conscripta Theodicea, inclaruit.

Verum, quo evidentius de eo, quod nunc potissimum agimus, constet, de binis Philosophiae partibus seorsim videamus. In metaphysica quidem parte fateor agit de rebus, quae, cum sensibus non subjectae sint, sola ratione, non item experientia cognosci videantur. In Ontologicis profecto quaestionibus de iis, quae omnibus, quotquot vel sint, vel cogitatione fingi possint, rebus accidant, vel a nobis tribuendae videantur, affectionibus; in docotrina Idearum, quae eximie digentur, Libertatis, Immortalitatia, Virtutis, Religionis, prae esteris robus cerni atque praestantiam mentis, divinae prorsus rationis dote przeditac, quis adeo hebes sit aut plumbeus, qui non perspiciat? Vel sie tamen, neque de Ente, quod vocant, probabiliter philosophari quis poterit, nisi prius observatis iis, quae sensuum externogum et internorum ope innotescunt; neque Psychologiam vere rationalem exponere, nisi empiricae ninam Psychologica, quae, Physices instar, experimentia constat, de animo humano captis. Quid? quod ipsa Naturalis Theologia, a Cosmologia et Psychologia vix ac ne vix quidem plane divellenda, non magis quain Morum Doctrina, sine naturae humanae rerumque adspectabilium diligentiore observatione cogitari ullo pacto potest. Fuisse nonnunquam et esse etiam. pum, qui ejuemedi constructionem, quam dicerent, et sui et mundi universi et Dei ipsius, a priori (ut loquuntur) tentarent, non equidem nego: hos vero, a sensus communis contubernio longissime remotos, in regionibus acreis quasi et supralunaribus palantes, sermone aliis hominibus haud intelligibili usos et in ipso, suod animo intueantur, Absoluto veluti mersos, quis, mentis adhue compos, veros salutet Philosophos? Quis talia corum philosophemata non aegrae mentis somnia dicat?

Ea profecto ratio philosophandi non fuit laudatissimis omnis aevi Philosophis, quorum praeclara nomina posteritas adhuc veneratur et venerabitur semper. Non sic philosophabatur, subtilissimus licet, prhagoras, ne plito quidem aut aristoteles. Non ea mente erant vel cartesii, vel leib-

Digitized by Google

PITII, Vel KARTII. Non sic docuere ex ipsa hac Cathedra 's C RAVESANLDII, MUSSERENBROEKII, LULOFSII, WYNDERBSII. Cujus postremi
Viri Clarissimi memoriam equidem pie recolens, tanto impensius doleo filium,
SAMUELEM JOANNEM, ex tribus eruditissimis qui supersit unum, et patris successorem, ob affectam valetudinem fractasque corporis vires munere
se abdicare coactum. Illi vero Collegae aestumatissimo, Regis auctoritate
honorifice rude donato, otium cum dignitate gratulamur, sperantes simul
ac voventes, ut ipse quidem diu eodem fruatur, cathedram vero vacantem
propediem occupet successor, Philosophi nomine et honore dignissimus!

Quae de metaphysica Philosophiae parte diximus, de altera non minus, imo fortasse magis etiam, valere, facile mihi Vos omnes daturos esse confido. Cum enim haec disciplinam, quam eximie Physicam dicimus, una cum Chemia, affinemque huic Naturalem Historiam et Botanicen, cum Astronomia comprehendat, omnino fatendum videtur, a nemine praeclari quidquam in ea exspectandum esse, nisi qui artem calleat observandi, et nova, quibus faciendis Naturae quasi peplus quodammodo attollatur, pericula excogitare sciat, probabilesque noverit tentare hypotheses, et ex continua serie experimentorum. aut comparatis inter se diversissimi generis phaenomenis, quid verum ait. vel certe vero proximum, ratione concludere. Hoc ipsum vero, quid est alind, quam philosophari? Enimvero, neque ex altera diffitendum parte. plerasque, quas modo recensulmus, doctrinas versari in rebus in facto positis, (quod et ipsa *Historiae Naturalis* denominatio indicat), et optime illis dari operam ab eo, qui diligentissime, et nullis offuscatus opinionibus praejudicatis ipsam Naturam observet. Quaenam olim monstra finxerunt, antequam BACONIS tritum illud, sed nunquam satis tritum, secuti sunt rerum natura-'lium studiosi: « Nihil excogitandum aut fingendum, sed videndum, quid « natura faciat vel ferat!" Quam auream regulam qui, vel nostra memoria, migrarunt, proposita, quam vocarent, Naturae philosophia, postmodum, ut saniore essent mente, ita citius ad ipsorum phaenomenorum observationem, sed rationalem illam, sunt reversi. Novi equidem Viros, Mathematices

studio Physicae et detronomiae adhibito, interdum praesagiisse et quasi vaticinatos esse, quae instituta deinceps experimenta comprobarint: verum necaliarum ejusmodi praedictionum, mathematicae demonstrationis apparatu fulcitarum, obliti sumus, quas eventus frustratus est. Ad ipsam igitur corporum, sive terrestrium, sive coelestium, perscrutationem exigenda sunt, quaecunque ratiocipando! et calculis subducendis sibi invenisse videantur Philoso. Ita quidem corum, qui omnia corpora coelestia Tellurem nostram magnitudine superantia circa eam tanquam in centro positam moveri, primum mirarentur, mox negarent, opinionem observatio Naturae indies magis magisque confirmavit: at eadem, qua copennicus, fortuna nec prole-MAZUS ex Veteribus, nec TYCHO BRAHRUS e Recentioribus, Mathema. ticae licet minime ignari, gavisi sunt; atque, ut hoc etiam utar, CARTE-\$11, acutissimi ceteroquin Philosophi, et edita Geometria clari, vortices quis hodie vel serio refutandos censeat? Vos igitur, ornatissimi Juvenes, qui in hae benne mentis officina versamini, quis dubitet felices praedicare, quibus quotidie Naturae ipsius scrutandae eximia exhibentur subsidia! Nam, quid opus sit de publicie Lectionibus dicere, in singulas doctrinas physicas habitis, quas neper optimi quidem REINWARDTI, Literarum et Eruditionis, physicarum imprimis disciplinarum causa apud Indos Orientales commorantis, absentiam intermitti opostuerit? Hunc antem Virum eximium, nostrum, olim Harderovici Collegam. conjunctiasimum, quanto magis laetamur successorem esse incomparabilis BA U.G. MANSII ab augusto Rege nostro designatum, tanto impatientius dudum praestolamur. Nec tamen Juventuti interim defuit discendi opportunitas, vices illius mecum jam tertium explentibus Clasissimis Viris, SANDIFORTIO, et, qui minus, prospera valetudine fruenti KRAUSSIO nostro suffectus est, BOOMIO MESONIO. ipso, quod impense dolemus, cum maxime aegrotanti. Qui quidem College ae. stumatissimus ut divinitus valetudiņi restituatur, ex animo precamur. Praeterea. patet Anatomes et Physiologiae studiosis Theatrum Anatomicum, tam majus, quod publicis, quam minus, quod quotidianis praelectionibus et demonstrationi inservit; utrumque praeclare et eleganter exstructum, et spatiosae adjunetum aulae, omni ad optimam secandi rationem discendam apparatu et supellectili abunde instructae; — patet aliis, poelestium motus corporum observare

gestientibus, Observatorium Astronomicum, hoc ipse anno nova rursus emené datione auctum et exornatum. Quam manum emendatricem propediem sibi admotum iri et Physica expectant et Chemica 'Ακροατήρια: atque in cujus societatem beneficii cum reliqua, tum ipsum hoc majus Academiae Auditorium. omnis, non dicam ornamenti, sed vel necessarii subselliorum apperatus exi pers, ventura speramus. Quae si tandem aliquando obtinuerimus, parum profecto desiderandum relinquetur. Nam Hortum Botanicum si spectas, virent omnia in co florentque, curam ejus diligentissime gerente san piron Tio: min crevit denuo plantarum et rariorum et pretiosiorum numerus, ut donis et benevolentia aostratium quorumdam, ita quoque paucis quidem, sed praestani tissimis plantis, quae ex plurimis, ab India huc a REINWARDTO, V. C. missis, a nautis vero negligentius habitis, tanquam tabulae e naufragio evaserunt. Ex iisdem zonae torridae regionibus, indefessa ejusdem nei nwand pr diligentia speciminibus et multis et egregiis, potissimum e Mammalium et Insectorum genere, auxit Regium Historine Naturalis Museum, huie postrae Academias adjunctum; quod insuper continua sceletorum serie, ei addita nunc Osteologiae comparatae scientiam appetentibus non minus fructuosam institutionem exhibet, quam vellera, ad nativam animalium formam adimpleta, etiesis spectaculum jueundum. Utriusque interim generis spectatoribus patientia opus erit, donec, quae nune diruitur, pars veteris aedificii, pulcrior et tanto digna thesauro resurgat. Sed bene habet, quod, quibus altes rum, ei affine, Gazophylacium, Museum intelligo Physiologico - Pathologicum. continetur, aedes plane sint perfecteque exstructae, ipsumque, themuris quippe Brugmansianis auctum insigniter et a 8 A n DIFO RTIO aptissime elegantiesimeque dispositum, plerisque aliis palmam jam praecipere incipiat. Quot vere sint et quantae, quibus e Brugmansianis praeparatis erevit et ornatum est. divitiae, tum demum aestimari recte poterit, cum Index, ab codem saner FORTEO non minus docte quam diligenter compositus, typis descriptus, quod omnino sperandum, in publicam lucem aliquando emittetur.

Pacifis hine est ad *Medicinam* transitus. Sed sentio jam, orationis vela nonmediocriser esse contrahenda, me benigna vestra, A. A., audiendi patientieni-

mimis immodeste abuti widear. Insuper me vereri fateor, 'ne ; si pluribus dicam de rebus, quae minus arete cum iis, quas profiteor, doctrinis conjunctae sunt, mihi idem accidat, qued olim prorutout philosopho, coram HAR-Manalis de militari arte dicenti, accidiase acceplmus, quo quidem praeclarus Carthaginiensium dux, multos licet ineptos offendisset homings, ineptiorem se unquam audivisse negabat. Paucissimis igitur hie defungamur. Neque multis opus esse videtur. Quid enim Medicus vel est, vel certe debet esse, nisi Naturge minister? Qui vero ejus minister sit, vel esse possit, nisi sedulo camdem observet? Reque kujus initium disciplinae ducentlam a rerum in facto positisrum animativersione. Videndum, quid primum in statu sano, dein in abnormi, locum in humano corpore bebeat. Attendendum ad variorum cujusque morbi stadiorum decursum. Accedendum ad acgretantium lectos, et accurate, quid fat, observandum. Cognoscendae sunt herbarum salutares vises, et quid medicaminis tandem ex diversorum pharmacum miscela prodeat, prespiciendum. Quae omnia et plura non ratiocinantis ingenii sunt, sed expesientiae, observatione, memoriae. Eminavero historica ista tot repum utilissimarum cognitio minime satis proderit, nisi et judicium criticum et philosopha serum contemplatio ad Medicinae studium afferatur. Quomodo enim estaroqui, vel causee monhorum recte intelligi, vel diversorum, sed ad speciem plane similians, cademque fere symptomata prodentium, morborum diacrimen agnosci, wel plurium causarum simultanea quidem, and modo, gradu. ceteris admodum dispar, efficacia diguosci; quid ab anni tempestate, aegri actate, corporis constitutione, vivendi genere, aliisque bene multis, fausti sit vel infanti exspectandum, intelligi; quando ad heroicum remedium, licet anceps, confugiendum sit, ut rapidus morbi, in pejus cito rnentis, cumus quantumpote sistatur et medela morti instanti antevertate, judicari postit? Mitto plura; in his illam ipsius mentis humanae, quae Medicorum est, qu, ram; quam qui in se sit suscepturus, mae! is non empiricus tantummodo Medicus sit, sed et rationalis, necesse est. Talis inquam, qualis ille fuit, qui hac ipsa de re tam docte et eleganter olim, ex hac ipsa Cathedra dixit, GARBIUS. Talis, inquam, quales illi fuerunt, qui quovis sevo priscipatum in Medicina tenuerunt, Medici vere philosophi. Nam, quem fugiat, aut C 2

HIPPOCRATER, Medicorum veluti parentem, communibus omnium suffragiis hoc elogio ornari, aut GALBRUM et CELSUM, vel si recentiores malis recenseri. BOERHAVIUM, [HALLERUM, CULLENUM, HEBENSTREITIUM; REILLIDM. DOEVERENUM, magnumque ejus discipulum, patrem Tumm, mi GEUNSI, Dynamicae rationis inter nostrates statorem, alios. partim' adhuc viventes, ut mittam, non historicae tantum et empiricae, sed rationali quoque et philosophae artis et cognitioni et praxi operam dedisse? Quos Viros, omni laude majores, utinam nostri futuri Medici sequantur et imitentur! Habent, praeter ea; quae modo commemoravi, studiorum adjumenta egregia, Nosocomium etiam Clinicum, ubi, ducibus Viris Clarissimis expertissimisque, et variam aegrorum conditionem diligenter observare possunt, et in praxi Clinica, sive interna, sive Chirurgica, sive adeo Obstetricia, aliquid tentare, veterum et recentiorum medendi rationem cognoscere, pristina et nova inter se componere, dudum probata repetere, quaeque recens inventa sunt, vel commendantur, prudenti examini subjicere: o Felicem nostrae Juventutis, hoc étiam in genere, conditionem lo Felices eos, sus si hona norintl

De Jurisprudentia ut dedita opera moneamus, vix opus esse videatur. Mame ex una quidem parte ipsam Legum, sive antiquarum sive novarum, harumque sive patriarum sive exoticarum, cognitionem per se quidem mere esse historicam, quis non videat? Scriptae enim sunt, et non scriptae reddi a nemine possunt. Constitutum igitur jus et scriptum res est in facto posita. Mujus scientia qui careat, quicquid sibi philosophando videatur assequi, illum: nemo unquam peritum Juris salutabit. Quin, quibus istiusmodi Philosophiam Juris interdum placuisse novimus, illi absurdissimis, ut plurimum, commentis et opinionum monstris fingendis turpissime se cum noussavio dederunt. Atqui, ex altera parte, non magis negandum, quisquis non corticem tantummodo lambere cupiat, literacque Legum inhaerere, sed vim carum veramque rationem intelligere, cum, ut ab Historiae, Antiquitatis, Criticaes et Hermensutices, ita et a Philosophiae probabili scientia paratissimam.

'esse oportere. Quid enim prosit jejuna ejusmodi cognitio, qua Institutiones 'atque Pandectae, Codex item uterque et Novellae, fortasse ipsum quoque GRATIANI Decretum cum Decretalibus et reliquis, imprimis vero Codex Napoleonticus, memoria teneantur, sed qua opportunitate, aut quo consiho, vel quo effectu latae sint Leges, non perspiciatur? Aut quis Juris Con. sultus dicatur merito, qui vel de Legum acquitate, salubritate et cum populi, qui scribantur, indole et ingenio convenientia, sanum atque sincerum judicium ferre non possit, vel diversarum gentium jura et leges non ita inter se conferre, ut inde, quid nostris quoque temporibus sit consentaneum, efficiatur, vel denique omnia ad aeterna Juris et Aequi principia aut revocare aut exigere? Ex vulgari enim et vel lippis ac tonsoribus nota definitione Jurisprudenta est « divinarum humanarumque notitia rerum, justi injustique « scientia." Est autem, ut eloquentissimus quondam causarum patronus scripeit cigno. « est quidem vera Lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa « in omnes, constant, sempiterna, quae vocet ad officium juhendo, vetando a fraude deterreat. - Est hace non scripta, sed nata lex; quam non didicimus. accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus, --# Huic legi neque obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet. ne. e que teta abrogari potest. - Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia ur nane, alia posthac: sed et omnes gentes, et omni tempore, una Lex et semriterna et immutabilis continebit." Hanc vero Legem, summam illam et principem, recte nosse, accurate interpretari et quibusvis Legibus positivis indicandis prudenter adhibere, nonne Philosophi est? Nonne proin, qui Ju. -risprudentiae Naturalis minus peritus sit, e Jureconsultorum, qui quidem tanti nominis honore digni sint dicendi, numero sit eximendus? Nonne iis. qui olim vel causarum patroni sint futuri, vel sanctam judicis personam sustenturi, vel magistratum in Civitate obtenturi, vel quacunque tandem ratione accessuri ad Rempublicam, in philosopham Juris, aeque ac historicam, coguitionem. diligenter incumbendum et immortalia enortonum, purendon. HIORUM, CUMBERLANDORUM similiumque scripta, haud secus atque ea.

quae GOTHOFREDI, NOODTI, SCHULTINGII aliique conscripsoruntos diunna sunt nocturnaque manu volvenda? Quo impensius laetamur, et utriuse. que generis Lectiones juridicas sine intermissione, etiam in hac Academia haberi, quibus et historica pariter ac philosopha Jurisprudentia imbuatur nostra juventus, et ad familiaritatem optimorum, quorumcunque omnis memoriae Jurisconsultorum applicare se discat, et cum Collegis integra mobis valetudine superesse septuagenario majorem насеманим. Celeberrimum Vip. rum, et huic tamen etiam suffectum esse integra actate Assanum, antiquat, et philosophiae et elegantiae studiosissimum. Cui quidem Viro Cl. novum. munus, quod addicentibus auspiciis capessivit, laeti gratulamur; haud dubitastes, quin ex ejus quoque institutione uberrimi sint in patriam nostram et humanam societatem utilitatis fructus redundaturi. Nec tamen hac parte plane sincerae esse licet nostrae lactitiae. Nam, cingentem me Auditorum coronam circumepiciens, vacante inter Vos, Illustrissimi cuna torus, loco adverti me, et insigni animi moerore affici sentio. Ut enim lactis in hae terra fere intermista cunt tristia, sic, jam ad exitum vergente meo magistratu, trium Virorum. doctrina et meritis elarorum, qui vel olim, vel nuper Academicae rei curen: dae fuerunt praesecti, obitus, quominus nemini hodie parentandum coset. impedivit. Novissime quidem is, qui Curatoris munere, summa cum laude, ante plures annos fuerat functus, elegantissimi Vir ingenii, so. De kruyss, JCtus, diem obiit supremum. In quo, ut reliqua erant praeclara omnia, ita tam acer pulcri et venusti sensus, tantus orationis nitor, tanta in carminibus pangendis suavitas, tam felix veterum Poëtarum patrio sermone exprimendorum dos et facultas, ut haud scio an in nullo altero nostratium. Quo molestius ferimus tanti, tamque humani, Viri desiderium, et Vobiscum lugemus, KRUYFFI et LUZACE, Viri Spectatissimi, optimi defuncti fratres optimi. Paulo ante fata compleverat Nobilissimus Vir JOANNES RENRICUS SCHORER, quem semel hic Curatorem coram intueri et salutare nobis datum est. Huic autem constantissimi animi viro, qui ipst impotenti Tyranno, cum omnia ei se submitterent, terribilis fuit et suspiciendus, nondum, quod saimus, in munere Curatoris, cujus ei ante triennium concedebatur immunitas,

suc.



successor detus est. Igitur duplex clades illata est Academiae nuperrimo Nobilissimi frederect, Liberi Baronis van Leyden van westbarendercht; Warmondani Toparchae, obitu. Qui nobis eo luctuosior accidit, quo magis Viri Illustris ingenium, varia doctrina subactum, animumque, humanitate et liberalitate aliisque virtutibus exornatum, admirati sumus et vero venerati; tum etiam quo insigniora Ipsius fuerunt in rem. Academicam merita. Hoc quidem Vos, Illustres CURATORES, omnium optime perspexistis; illud vero omnibus peraeque fuit perspectum, quantopere, gravissimis obeundis sustinendisque muneribus, Patriae, turbulentis etiam et difficillimis temporibus, quorum memoriam repetere nihil attinet, profuerit. Neque leve est bujus rei documentum, quod Lunovicus ille, quem frater nobis Regem obtruserat, palam professus est, « se LEYDENUM nostrum cognovisse virum e politicis, qui « sibi, quo esset amore erga Hollandos, maxime probarentur, unum omnium « maxime gravem, constanti animo, peritum, prudentem, patriae amantissimum, « officiorum suorum, si quis alius, memorem." In hoc igitur Viro Illustri luculeuter apparuit, quam vere PLATO, « tum praeclare cum rebus publicis agi dizerit, a si vel Reges philosophi essent, vel philosophi ad Rem publicam acce-« derent." Hie enim noster LEYDENUS a philosophia paratissimus ad Juris sciene tiam et Politicam accesserat, in utraque, quam dicunt, Facultate summos honores affectaverat publice, et summo merito suo adeptus erat. Memini adhuc. A. A., et probe memini, quam promte condiscipulus meus, nam wynpens \$10, PESTELIO, DAMENO, optimis profecto praeceptoribus, una sedulam dabamus operam; memini igitur, quam promte, quam docte, quammascule suas Positiones philosophas, et sesquiennio post Dissertationem eruditissimam ad Legem Quisquis quintam Codicis ad Legem Juliam Majes. tatis, adversus Viros Consultissimos et Doctissimos, tum et adversus Juvenes ingeniosissimos, non levia et ludicra dubia, sed negotium respondenti facessentia, neque ex compacto, sed de improviso, nec animi causa, sed ex animo, proponentes, magno omnium, qui aderant, frequentismo autem utebatur auditorio, plausu defenderet. Itaque jam tum ex levi isto vek

veluti praeludio et velitatione conjectura capi haud fallar poterat, quantus Viraliquando esset futurus. Quo vero spem de se susceptam minus fefellit, quo eam magis superavit, eo ingentius sui reliquit desiderium; eo vehementius, ut successorem consequatur sui non dissimilem, optamus: eo confidentius emnes Juvenes, in studium Jurisprudentiae incumbentes, ut illum, talem actantum Virum, imitari studeant, ejusque exemplo in philosopham pariter actantum Juris et Legum scientiam gnaviter incumbant, monemus, hortainur, flagitamus.

" Sed dudum Vos a me flagitare videmini, A. A. H. H., dicendi finem ut tandemi aliquando faciam; atque Vestro huic desiderio is ego non sum, qui satis-1 facere recusem. Superest tamen unum adhuc, de quo pluribus omnino et! subtilius esset exponeudum, nisi vererer, ne instituenda diligentiore de re. quam multorum errores haud parum impeditam reddiderunt et intricatam. disputatione, nonnullis molestus fierem, et temporis, ad dicendum nobis concessi, quod paene effluxit, angustiae brevitatis studium summopere dicenticommendarent. Itaque verbulo tantum de Theologia, in praesentia, monere mihi liceat, non aliam ejus esse, quam reliquarum disciplinarum, conditio nem. Eruditio nimirum Theologica partim historica est, partim philosopha. In quantum ad eam Historiae Ecclesiasticae, Historiae dogmatum, Philologiae Sacrae, Critices et Hermeneutices pertinet studium, omnes eam ex historico. esse genere, nunc quidem, post supra dicta, ultro fassuros esse puto. Sed et alia etiam ratione historicam esse ejus cognitionem aliqui, in Rationalismum, quem vocant, Deismum melius vel Naturalismum dicerent, proniores, docendi sunt. Scilicet, quorumcunque notitia debetur. Revelationi divinae, praeter solitum rerum ordinem hominibus concessae, ea, quoniam fide tantum, oraculis Dei et auctoritati habita, intelliguntur, hactenus res sunt in facto positae; neque ab humana ratiocinatione pendet, aut pendere adeo potest, persuasionis de corum veritate firmitas. Quisquis igitur, ad augustum Theologi nomen adspirans, vel minus diligenter versatur in Sacri interpretation: Codicis, vel Societatis Christianae et opinionum historia, vel adeo Parefactionis divinae respuat auctoritatem, ad fidem nos et obedientiam plane obstringentem; is profecto, spreta quippe et insuper habita cognitione historica, quem vicissim spernant cordatiores quique, et a Theologiae sanctoario longe abigant, est dignissimus. At vero aeque vituperandus est et respuendus, quicunque, sola istiusmodi historica contentus potiția, philosopham susque deque habeat. Neque huicce nostro enunciato fides ut fist, multis verbis opus est. Nonne enim Theologia, quae Naturalis dici solet, cui, tanquam fundamento, omnis Revelata superstruatur necesse est, pars est ipsius Philosophiae metaphysicae? Quis, quaeso, nisi e Philosophiae armario sua promserit, Religiopis vel necessitatem, vel veritatem, vel veram rationem, vel fontes, vel fundamenta denique et causas, ostendere, et ab Atheorum Sophismatibus defendere recte possit? Quis Pantheismi, sive crassioris illius et Spinozistici, sive subtilioris et Idealistici, aut Fatalismi, aut repentis, seseque haud raro una cum Naturae studio animis hominum insinuanția, Materialir smi laqueis caput subducere, aliosque, ut feliciter expediant, monere et docere, sine Philosophiae studio, possit? Aut quamado ipsius Revelationis veritatem ita adsertum eas, ut omne, ne in Mysticismum incidas aut Fanctismum, evites periculum; hac praesertim tempestate, qua tos homines videmus, stultorum instar, dum vitia fugiunt, pedibus, quod ajunt, in contraria currere? At, omnia, inquit, ad Sacrae auctoritatem Scriptume enigenda sunt. Unde vero, de hac auctoritate, o hone, si philosophari nolis, ita certior factus es, ut illa tua persuasio rectae rationi non obstrepat? Aut unde, nisi a rationali philosophia, praecepta mutuaberis hermeneutica et critica, ad quae yel ipsi, qui merito Sacri habentur, libri eorumve partes, interdum illae insigniores, utrum Virum vere divinum auctorem habeant nec ne vel quis tandem illorum sensus sit, exigi possit et judicari? Postremo, nam pluribus in medium afferendis nunc quidem supersedeo, qui tandem ficri, possit, ut vel Dogmaticae, quae dicitur, Theologiae aptum σύστημα concinnetur, vel Moralis Theologia probabiliter exponatur, vel de doctrinae veritate aut de officiorum hominis Christiani necessitate, salubritate, praestantia interna, aliis persuadeatur, corumque fides confirmetur et animi ad quod-Vis Donum alectier sectandum incitentur et quasi inflammentur, nisi Theci logo philosopha sit rerum ad religionem pertinentium cognitio. Aut quomodo Tu, fatundissime PALMI, nisi tamdiu in SALOMONIS tui, unius omnium aspientissimi Regis, paroemiis et philosophia vitae postiisses contubernium, divinique Philosophi studio eloquentissimi Philosophorum crceno-216 studium mature adjunzisses, cam consequi potuisses perspicue docendi. gravitor adhortandi, suaviter consolandi, et incredibili sermonis elegantia. cum sures mostras, tum mentes demuleendi facultatem? Quam cum omnes ad manne, nemine negante, in Te agnoscant et admirentur, bene omnino habet. anod: To acquestissimus Rox noster Academicae Juventuti hac ctiam parte. exemplum, quod imitari aliquatenus studeat, quasi postfiminio revocatum. proposuerit. Hujus vero gravissimi muneris quoniam ea est ratio, ut novo quodam necessitudinis vinculo. Tecum ego et optimus Collega suringarus. conjungamur, ita statuas velim, nihil nobis accidere potuisse jucundius, si--anidem goodwatissimo ceteroqui voorstrio nostro nobis esset carendum. quam at Tu in ejus locum succederes. Gratulamur Tibi honorificum illudi Regis decretum; gratulamum nobis, ad omnia officia praestanda paratussimis. Te. operie difficilimi socium: gratulamur denique de Te, jam saepius pro-Christiana concione dicturo, et Academiae eivibus, et in his praecipue futuris divinorum osasulosum interpretibus, quin universo coetui Leydensi: utque ex. conjuncta nostra opera multum emolumenti, veri illius et aeternum profuturi, in. pomnes, qui nos audiant, redundaturum sit, vota nuncupamus sincera. Quae Tu, o Deus O. M., pro singulari. Tua clementia, per JESUM CHRI-BTUE, communem nostrum omnium Servatorem et Dominum, rata essevelis, jubeas!

Gausam, ut potui, peroravi. Quo potissimum consilio? Si quaeritis, A. A. J. dicam ingenue. Quoniam Juvenum, in Patriae et Ecclesiae spem laete sucerescentium, maxime causa haberi videntur nostrae orationes publicae; (nam, quis Vos, Viri Amplissimi, Clarissimi, Eruditissimi, docere in animum in-

quest?) cos, nostrae quoque commissos cume, exhertiri valui; ut ser unis parte severis studiis diligentem navent operam, neque, si qui difficilibus nugis et ineptiis, quarum láfior stultus est et turpis, se tradant et implicent. Philosophiae studium excusent; ex altera vero parte, ut nec Philosophiam, nonnullorum ritu, qui quod ignorant vituperare solent, fiscoi pendant. Quamquam vix monendi, nedum hortandi videntur, qui ultro quid factu epus sit se videre, idque facere se velle, re et facto estendunt. Vos ightur, ciptini in hac militia Commilitones, sie statuite, ut eccinit o vantus:

Qui monet, ut facias, quod jam' facis, ille' monendo Laudat, et horiatu comprobat asia suo.

Quin, si quo adhue cuiquam vestrum opus esset stimulo, hunc meministe juberem, « esse sua praemia laudi," Meminisse autem? Imo oculis suis contueri. Quod cum omnes qui hic adsunt et singulos jam dudum avere putem, Te, Vir Clarissime, qui Senatus Acta hoc anno curasti, roge, ut ornatissime morum Juvenum, qui non indecoro pulvere sordidi, e Literario Certamine superiores discesserunt, nomina nohis resites. Quo fante Vos, praestantissimi Juvenes, aureo honoris, auro longe carioris, praemio condecorandi, singuli, recitato quisque suo nomine, hue ordine adeste.

Salve, qui in honorifice corquandorum Victorum consu primus hac accerdes, mi KARTERE, discipule, non uno nomine mihi care. De escre, qui destinaris, munere ita exposuisti, ut facile intellexerimus, To rite velle pracparari ad illud aliquando rite obeundum. Nam, neque in Philologia Sacra et Historia Te hospitem, neo mediocriter philosopha cognitione, pro actata, tinctum, experti sumus. En igitur, quod meruisti, pracmium. Que vero pede coepisti perge, ut Parenti tuo, Viro venerando, Patruisque aliquando. Virtus Te et Eruditio exacquet.

Quid Tu, praestantissime WENCKEBACH, e dissita regione Transisalonios - huo advenisti? Itane in florentissimo Tuo Gymnasio Daventriensi et Leyden-

et Tibi, optimi Patris, Viri accurate docti et humanissimi, fillo, praemium trado. Barometri, sed intellectualis et moralis, instar est, quod indicare mihi quidem videtur, Te in Sapientiae et Esuditionis, quem petis, portum sereno aere et vantis secundis esse navigaturum.

Tene bic conspicio, ornatissime DAVIDES, nomine et omine EUGENI? Quis ante biennium, cum Te undis fere mergi, aegre eripi, non sine maxima animi cum anxietate tum lactitia, viderem, aut Tibi aut mibi praedixisset, fore, ut tam brevi duntaxat elapso tempore a me potissimum Tu praemie ornareris, cujus ego Patrem, virum, salutaris artis peritissimum, Roterodamensibus meis carissimum, publice quondam in ipsa Civitatis Curia, ab eo, qui tum temporis Regioni praefectus erat, omnibus plaudentibus, coronari, non sine insigni lactitia, vidi? Tanti tu Farentis vestigia legere perge. Sic aegrotantibus, ut ille, solatio eris, honestissimaeque Genti tuae decori et honori.

Quaenam haec est tua audacia, JORDENSE? In certamen redisti, lines; superiore anno ab UNLEBBROERIO victus? Non hoc infortunium Te ab iterum tentanda hujus belli fortuna absterruit? At, audaces, inquis, fortuna juvat. Esto sane. Non tamen veritus es, Tu, Themidos future sacerdos, ne, in caroarum quadraturam inquirendo, ex Titulo duodevigesimo Legis nomae Codicis de maleficis et mathematicis, aruspicibus accensereris et ariolis? Non Te biocletiani movit maximianique auctoritas, « artem mathematicam damnabilem" pronunciantium, « et interdictam omnino?" Sed instelligo, Te nee ludiorae, quam Imperatores damnabant; arti addictum, et praecepto eximii Praeceptoris tui, smallinguagii, obsecutum esse, quo, « ut « Philosophiam conjungere cum studio Juris Civilis, more veterum Jurisconse sultorum, pergeres," ex ipso hoc loco gravissime Te monuit. Hujus ego Viri nolim monitis et auctorita i obstrepere. Porrigo aurum Tibi, ac de respertata gratulor victoria.

The confif Philosophia vix locus est, vel spinosior et intricatior, vel ad vitate usum accommodation, eo, in quo vires Tu Tuas periclitatus es, praestantissime del prate. Verum et alto vultu spernere epicuri de grege porcos, mature didiceras, et fugere triste Stoicorum supercilium. Virtutis amore et venustae humanitatis studio imbutum pectus ad sublimia leibnitii, subtilia rantii scripta legenda attuleras. Agnitus es dignus doctissimo, facundissimo, politissimoque Parente filius. Cujus praestantissimum exemplum, ut facis, perge imitari. Auro cingo volens, tanquam lauro, comans.

Agmen claudis, MANENE, mihi et Tui causa eare, et Patris Tui, eruditissimi Viri, in Harderovicena Academia quondam Collegae aestumatissimi, cui expertissimo Medico et ego et mei omnes plurimum debemus. Gratulor Illi, gratulor Tibi, laetus et lubens, Commilitonibus a Te praereptam palmam. Gratulor mihi, cui illam, publice Tibi adjudicatam, publice Tibi porrigere licet. At, per haec ad altiora. Aureus hicce nummus Parenti tuo Clarissimo, Patruo, Viro Illustri, et vero manibus Avi Tui forsteni beatissimis, pignus sit et arrhabo fismi et constantis propositi, quo ad retinendam et tuendam Gentis Tuae gloriam, sanctissime ipse Te obstringas.

Atque sic omnibus, quae quidem ad hujus solennitatem diei pertinebant, rite et seliciter peractis, Vobis, honoratissimi cujuscunque ordinis A. A., pro vestra frequentia et audiendi patientia, Tibi vero, summe et aeterne Deus, probenigno, quo et nunc mihi adesse dignatus es, auxilio, gratias, quas habeo, maximas ago; Tibi et me in posterum meosque, et Academiam nostram, et novum ejus Rectorem, et Patriam, et Patriae l'atrem, Regem optimum, cum universa Domo regia, pie commendo.

**D** 3

A N.

## ANNOTATIO.

Pag. 5. Nam, cum dolorem ex privata calamitate susceptum etc. Nimirum in luctu et squalore eramus propter obitum vel conjugum vel liberorum, nobis carissimorum. amallenburgio quidem erepta fuerat uxor, quacum multos annos conjunctissime vixerat, nobilissima matrona, jacoba rachel van de rasterle, ad beatiores sedes profecta die x mensis Octobris anni cidioccckxi; baku vulnus ex amissa paulo ante dilectissima, quae die xxv Decembris anni praecedentis integra aetate diem supremum obierat, conjuge, ralisabetha nicolina sara modavliet, recens adhue necdum obducta cicatrice lenitum, refricaverat die xxvi Novembris hujus anni immatura mora filioli francisci cornelli elizae: ego vero dilectissimam filiam, catharienam cornellam, quatuor supra viginti annos vixdum natam, quae biennium ante Viro Rev. henrico gerardo van den es, Theologiae Doctori et Pastori Sassenhemiensi, nupserat, nono post difficillimum et arte adjutum partum die, xvi nempe Augusti, puerperali ista febri, sive peritonitide correptam, in ipso aetatis et formas fore exstingui videram.

Pag. 7. Sola intuitione et conscientia cognoscendae. Usurpati intuitio vocabuli veniam ab aequia harum rerum arbitris poscenti milai facile paratum iri spero, cum nullum aliud satis idoneum occurreret ad illud exprimendum, quod Pogue chologi intelligunt, quando de cognitione immediata, quam vocant, sime signorum quorumvis interventu, ipsas res intuendo (door aanschouwing) acquisita loquuntur; quam dudum, non magis latine, fortasse magis barbare, intuitivam cognitionem dixerunt, symbolicae oppositam. Vid. v. gr. J. G. CANZII Meditatt. philos. (Tubingae 1756. 4.) S. 851. p. 714. sq. G. B. BIL-FINGERI Dilucidatt. philos. (Tubingae ex tertia ed. 1746. 4.) S. 280. p. 272. sq. s. Chr. hollmanni Philos. Ration. (Goettingae, ex altera ed. 1767. 8.) S. 57. p. 147. A. G. BAUMGARTENI Metaph. (Halae Magdeb. ex ed. 2.

1743. S.) S. 620. p. 182. sq. (qui et voce insuitus liac in re utitur, sed qua res minus accurate enunciari mihi quidem videtur.) N. ENGELHARDI Insist. Metaph. (Groningae ex tertia a F. A. WIDDERO CUIAta ed. 1760. 8.) 6. 252, 304-306. p. 156, 191. sq. et plures ut mittam, D. WYNPERSSII, Latini vermonis peritissimi, Institt. Metaph. S. 429. Eos autem omnes, sic distinguenda humana perceptione et cognitione sequi LETENITIUM et WOLFIUM. non est, quod hic data opera ostendatur. Vid. wollfius, in Psychol. empir. 9, 286 et 289, sq. ejusve epitomator, L. PH. THUMMIGIUS, in Instit. philos. Wolf. Psychol. empir. S. 68. - Apposite ad rem praesentem BAUMEISTEnus (l. c. S. 40. in ann. p. 15.): " Cum elegantia sermonis perspicuitati nullam vim infert, sed ad camdem potius multum confert, tantum abest, , ut cam negligi velimus a philosopho, ut commendemus etiam ezm magnon pere. Si vero accidat, ut accidit saepenumero, ut perspicuitati elegantia: " officiat, tum vero philosopho perspicuitatis, quam elegantize potior habendaest ratio." In camdem fere sententiam dudum alicubi dixerat Lud. vivese: " Etiam barbarissandum est et soloecissandum, si res ita exigat. Satius est ... " verbi jacturam facere quam rei."

Pisorum Doctorum — — donis. In his eminent: Leonis diaconi editio Parisina, Viri Illustris nomanzovii, Imperii Russici Cancellarii, sumtibus, abi Hasio adornata, et Comitis illius nomine a Viro Ampl. verstolk vani soelen d. 30 Julii sup. a. dono Academiae missa; et ut mittam m. j. de Bostii, m. stuarti aliorumve scripta, imprimis duo haec opera praestantissima; alterum Pars eximia Catalogi Codicum MSS. Bibliothecae Eodlejanae, edita ab alexandro nicole, Bibliothecae Bodlejanae Subpraefecto, alterum Choix des monumens, édifices etc. du Royaume des Pays - Bas, destintes par p. j. goetghebuer, Professeur à Gand. Quorum operum indicium lectores debent Clarissimo Viro, aeatumatissimo Collegae, joanni van voorst, primario Bibliothecae praefecto, qui illud mecum humanissime communicatif.

Ibid. Codices manu exarates: Verbi gratia senegae Tragici, Chaudiani, aliorum.

1bid. Munerum, quibus functus fuit, splendore. Quorsum imprimis pertinet, quodeum Dioeceseos Neomagiensis, tum universae Gelriae, Ordinibus ab actis fuerit. Senex admodum, multis slebilis- occidit.

lbid. Vel aliis assuta libris — vel tanquam mullius etc. Ad prius genus e. g McHe-Rellus pertinet: ad alterum aristoteles cum casausom annott. MSS, etc.

. Digitized by Google

Pag;

Pag. 10. Germanorum dotto cuidam viro - excidissa - ecoppinus. De nen-RICO SANDERO loquor; Viro nempe, quem nos Belgae in magno honore habemus propter egregia ejus et utilia scripta, veluti de Jobi Garmine, de Providentia, de Natura, benignitatis divinae et sapientiae teste (von der Güte und Weisheit Gottes in der Natur), de Natura et Religione. Hic vero Vir Celeberrimus, in opere, quod inscripsit: H. S. etc. Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien (Lipsiae, 1783. II Voll. 8.) inter alia plura, quae de nostra quidem patria minus perite, ne quid gravius dicam, scripsit, etiam haec de Leydensi Bibliotheca refert: " universitätsbibliothek. Sie erspricht der Erwarn tung bei weitem nicht. - Minuit praesentia famam. - Es ist ein ein-" ziges Zimmer, in der nicht die hälfte der Bücher platz hat. Wo man , hintritt, tritt man auf bücher. Auf. dem boden, in jedem Winkel, in " jedem gange, auf und hinter einander liegen die besten sachen. Doch besteht der eigentliche reichthum der Bibliothek mehr in geschriebenen, als n gedruckten Büchern. Und unter den Erstern ist besonders der grabische n Vorrath merkwürdig. Aber diese und die übrigen orientalischen alle ste-, hen in einem schranke zusammen gepfropft, und zu diesen steigt man auf n eine art von Porkirche mit lebensgefahr hinauf. — In keiner Käse-und " Heringsbude sieht es so verwirrt und staubicht aus." Tom. I. p. 521. sq. Abstineo prudens a refutanda hac, rem non plane negandam male in majus augente. narratione, quam nostratium plerique cachinnis sunt excepturi. Ut autem appareat, in quantum sandero, Belgis, incertum quare, iniquiori, credi possit, duo adhuc specimina ex eodem Innerario, Leydam nostram spectantia dictis addam, alterum agens de RUHNKENIO, de ALLEMANDO alterum. De illo quidem ait: " Er bezeugte mir gleich sein misfallen darüber, dass wir in Deutschland so " wenig in Lateinischer sprache schreiben, und alles deutsch herausgäben. Er , berief sich auf den neuen deutschen Messkatalog. Vermuthlich weil er das " Deutsche nicht lesen kan (- und doch ist er ein gebohrner Deutscher --" Er ist aber schon in der Jugend nach Holland gekommen, hat also seine " Muttersprache vielleicht vergessen —), denn er sprach holländisch und " etwas französisch, und weil es überhaupt in Holland herrschende Mode n ist, die Gelehrsamkeit allein in kenntniss der Alten zu setzen." p. 518. -De hoc vero sic exponit: " Herrn A., Prof. der Naturlehre, schon ein , Mann bei jahren, phlegmatisch, wie alle hollandische Gelehrte, todt und n stile

milled Difficile est; Satyram non scribete. — Pluribus simp... farinae afferendis supersedeo.

Pag. 10. Nevam, qua a Rege constatur es, primarit Bibliothecarit dignitatem. Decreto Regio diei 27 Octobris orcinoceexxi. No. 76, nobiscum a Curatoribus communicato die 29 Decembris ejusdem anni.

Eorum vanitatem — exploserunt et alii, et — ERNESTIUS. In notissima Disputatione de vanitate philosophantium in interpretatione Librorum S., repetita in Opusculis Philologicis Criticis (ex altera ed. L. B., 1776. 8.) p. 233 — 251.

Peg. 11. Quale phesidere notsis etc. Quo melius ea, quae hic de Museo Archaeologice dixi, a legraribus intelligantur, inserere hisce annotationibus liceat ipsam REUVENSII nostri V. C. relationem.

Musei Antiquarii descriptionem sic instituere, ut anxie definiatur quid a quoque, sive emtione sive donatione, accesserit, difficile fuerit, quia varii generis res plerumente una donatione aut emtione comprehensae fuerunt. Itaque nos universo conspectu defungamur.

Conditum est primum, medio saeculo novissimo, a Ger. Papanbrockio, Amstelaedamensium scabinorum Praeside, qui, cum tantum non omnia marmora in nostris terris exstantia coëmisset, alia peregre arcessivisset, Academise nostrae testamento legavit. Mox nonnullis hoc legatum auctum est privatorum donationibua, praecipue Consulis Negotiatorum Batavicorum Smyrnensis, de Hochepied. In ipso autem legato, etsi minoris pretii quaedam segregare ratio jusserit, tantum tamen antiquorum et praestantium signorum inerat, ut ex illo inde tempore suum habuisse Museum Academia censenda sit. Nam quae jam olim exstabant antiqua monumenta in Anatomico. Academiae theatro, ea pauca erant, aut minoris fere momenti.

Additi sunt, sub finem ejusdem saeculi novissimi, Nummi; antiqui, maxime Romani, cura et auctoritate L. Santenii, tunc temporis Academiae Curatoris, variis auctionibus parati.

Napenbreekianum legatum ab Oudendorpio descriptum est, L. B. 1746. 4°; partim etiam, sed antequam Academiae accederer, ab Sc. Maffei in Museo Veronensi. Legati aucturium illustravit V. Cel. To Water, in Appendice Narrationis de Rebus Academiae L. Batavae.

0.

## ANN OF THE

H

1.7

Omnes autem illae, quod bene factum, hedie confunctie collectiones primum augmentum acceperunt, translatis huc, amp 1818, e Museo Regis sulphureis nummorum ectypis Mionneti, quae somein genere omnesque geras tes complectuntur; mox arcessitis Londino et Parisite a 1819, 1820, 1821, gypseis ectypis marmorum quae ad hocce usque sasculum vin uhra nomen nota fuerant.

Deinceps, a. 1821. emta aunt anaglyphae inscriptiones, allaque monumenta quae adtulerant Viri Nobiliasimi Rottiers et Humbert, hic Tuneto, ille ex Attica.

Mox, codem anno, urnae barbaricae nuper in patrio solo, prope Vlacito weddam Groningae, repertse in nostrum Museum, Regis Administrorum fussu, sunt translatae.

Ex donatione accesserunt nobis a. 1821: — Nummorum Romanorum Museum J. O. Arntzenii V. Czł. tum quidquid ipse antiquariae supellectilia ei conjunctum habebat:

Apographum inscriptionis cunciformis Babylonicae; donum Wilhinsti, Bibliothecaril Societatis Indiae Orientalis Londinensis, nomine Societatis;

Ectypum gypseum similis inscriptionis brevioris Persepolitunae a Corn. de Bruin olim in has terras adportatae: cuius doni suctor nomen suum taceri cupit !

Inscriptio Burmanniana, supellex nonnulla antiquatia, gypsea ectypa minom, et marmorum pretiosorum specimina, quae ipae contuli, annis 1818 — 1821.

Museum sic in septem partes divisum est, ut Artis opera a merie inscripsionibus sint distincta, et utraque a nummis; inter artis autem opera, Orientalia a Graecis et Romanis, tum Graeca aetatis antiquissimae seorsim a mirus antiquis sint disposita; tandemque proprium locum occupent monumento sepuleralia, tum Gracca, tum Romana,

- 'I. In Orientalibus habemus

Mummiam; idola minora vitrea et lignea. Acad\_ idola vitrea similia. Rettiers. Humbert. ectypa gypsea similium idolorum. C. J. C. R. ectypa gypsea anaglypharum Aegyptiacarum. Lond. emt. icem Persicarum. ut s. la-

Digitized by Google

| - • •      | Indicum idolum seneum, minusculum.                                                  | Aoad.       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | In Actis equatibus Graecis antiquioribus                                            |             |
|            | ectype gypsca: anaglypharum et signorum templi Thesei et nis, Athenis.  Lond. et P. |             |
|            | item Pandrosei, Athenis.                                                            | •           |
|            | item templi Apollinis Phigalensis.                                                  | ut s.       |
|            | alia ectypa operae archaicae jam pridem notiora.                                    | 7           |
| 2.         | Artis opera Gracca, Romana continent                                                |             |
| •          | Marmora Papenbrockiana.                                                             | Acas.       |
| •          | Caput invenile pileatum                                                             | Humbert.    |
|            | anaglyphas et fragmenta minora.                                                     | Rottiers.   |
| ٠ 4.       | In monumentis seguleralibus Graecis, praeter anaglyphas et                          | inscriptio. |
| •          | nes sepulcrales Papenbreckianas,                                                    | Acad.       |
|            | eminent;                                                                            |             |
| •          | Anaglypha Archestratae cujusdam, cui par magnitudine et c                           | peris pro-  |
|            | minentia vix altera Graeca in quoquam Museo inveniatur.                             | Rottiers.   |
|            | Anaglypha praestans ephebi ignoti et minores quecdant.                              | Reitfers    |
| <b>5</b> . | Inter monumenta sepulcralia, practer Papenbrockiana, 'habemus:                      | Acad.       |
| •          | inscriptionem hominis Christiani defuncti, Uticae inventam,                         | Humbert.    |
|            | Urnas et vasa minora sepulcralia Romana, berbarica.                                 |             |
|            | Humbert Armaen C.                                                                   |             |
| 6.         | Inscriptionum quoque magna pars Popenbrockiana (adeoqu                              | •           |
|            | est, quam collectionem nos studemus, illatis gypseis ecryp                          |             |
|            | actissimis apographis celebratissimarum inscripcionum, ind                          |             |
| •          | quissima actate ita complere, ut Palacographiae exemploras                          |             |
| !          | series inde nascatur Inter praestantiores adso sunt:                                |             |
|            | Apographum inscriptionis cunciformis Babylenicae.                                   | Sec. Ind.   |
|            |                                                                                     | ent. Lond.  |
|            | ectypum gypseum similis inscriptionis Persepol.                                     | Anonym.     |
|            | ectypum simile inscriptionis Persepolitanae e Biblioth. P                           | •           |
|            |                                                                                     | Paris. emt. |
| `          | Cippi quatuor, unumque fragmentum cum inscriptionibu                                |             |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |             |
|            | omnes in Carthaginienai solo, unico exemplo inventi-                                |             |
|            | E 🙎 .                                                                               | · Apo-      |

## ANNOTATIO

Apographum inscriptionis Graecae antiquissimae, cujus dominus R. Payne Knight. C. J. C. R. ectype gypsea inscriptionum Graecarum, inter quas eminent Sigeensis et Rosettana. Lond. ems. inscriptio Atheniensis praestans et integerrima. Rottiers. inscriptio Burmanniana. C. 7. C. R. 7. Nummapium Museum (Acad.) nuper Arntzeniano egregie ditatum est. Adjuncta habet sulphurea Mionneti ectypa; ad viginti fere millia. 8. His omnibus, mantissae loco, accedit Supelibx antiquaria: Vasa picta Graeca, Athenis inventa, in nostris terris Rossiers. fere unica et vix nomine nota. opuscula artis figlina, indidem adportata; instrumenta bellica et domestica, tam aenea quam fictilia. Rattiers.

Humbert. - Arntzen. - C. J. C. R.

Pag. 12. Ex lapide — Punicam imeriptionem exhibente, MAMAKERUS — — commonstraturus est. Et commonstravit edita Diatribe Philologico-Critica, monumentorum aliquot Punicorum, nuper in Africa repertorum, interpretationem exhibens etc. L. B. 1822. 4.

Pag. 13: ERNEATHS — philosophiam perfectae Grammaticae — assertum tytt. Dissertatione. philosophico-philologica, edita a. CIDIOCCXXXII, repetita in ERNESTIE Opusculis Kasii argumenti, editis a Theodo. FRED. STANGE, Theologo Halensi, Lips. 1793. 8. p. 1—35.

Bid. A qua si domas et quare etc. Verba polybri, Libro III. Histor. c. 31. haec sunt: Isopiac — iàr affiny ric tò dià ti, nal mue, nal tipoc napranto, aprinto na tò apantir adrepa echopor longe tò tèroc, tà natarendueror autic, aprinto par pàr, patopa di od pipretas.

Poid. Que cum orationem suam etc. Haec fere verba mutuatus sum ab eo, de quo paulo inferius dixi, sorence nostro, in Disputatione, ab Harlemensibus. Eruditis praemio ornata, de Historia pragmatica, pag. 4. ex altera editione, cui addita est altera Orationis de Historias doctore, Providentiae divinas administro, editio Hagae Comitum, 1818. 8.

Did. Qued damnum Academine — est brevi ita auferatur etc. Ablatum esse lactamur impense. Nimirum Regio Decreto d. vii Maji 1822 non caro succes-

80E

This th

.: .

100 to the secondary car Vir Doctos, P. Horman Prentkamp, qui ut dudum, varies varia aeuste edenciis aeriptis inclaruerat, sic extremo porissimum tempore duobur singularciti ejus ernditionem palam facientibus; altero inscripto: xeno-PHONTIS Ephesis Ephesiaca, Harlemi Cidiacucxviis. 4. altero de vita Poëtarum in Belgie Latinarum, addito de facultate cajusque Judicio, Bruxellis, 1822. 4. Quod posterius scriptum est responsio an quaestionem, a Societate Bruzellensi propositam, cui praemium assignavit Societas, et de qua sentenriem its dixit: , C'est le résultat d'un grand travail, de basucoup de connaissances et d'une ferte, application : l'auteur très-versé dans la littérature n gracque et remaine n'a pas négligé l'étude de la listérature moderne. — — "Il — — donne partont des preuves de gest et d'un jugement sain. — Quant , aux počici d'un yéritable mérita qui ent été réproduits plus d'ane, fois par " la voie de l'impression, — — il a presque toujours puisé dans les sources. — . l'Académie doit s'applaudir d'avoir proposé une question si pleine d'intérli es d'y avoir reen, des la premiera fois, une reponse aussi satisfaisann te : elle s'est empressée en conséquence de décerner à l'auteur de ce savant mémoirs la médaille Por , comme une digne récompense de ses longs et uti-Les travaux." Quo vero honorificentius est illud Eruditae Societatis de " DEBRIKAMPH, cum maxime nostri, libro judicium, co magis dolemns hunc non esse in manibus nisi Sociorum Academise, coque vehementius optamus et aperamus fore, ut dicta Societas, cum suae landis, tum Literarum causa, praebeat exempla venalia.

Pag. 16. Regis auctoritate benorifice rude denato. Decreto nimirum Regio dici vua Decembris a. 1821. No. 85

. Ibid. Carbedram - yacamem - ocqupet successor etc. Occupet jam Vir Reverendas et Doctissimus, 10. NIEUWENHUIS. Regio Decreto diei xviii Februaris 1822 WYNBERSSIO suffectus; cujus cum alia scripta ad Philosophiam, imprimis physicam, pertinentia, in his Institutio Mathematica, (Wiskupdig Leerbock, II Voll. ed. annis 1801 et 1805. 8. ), nostratium manibus teruntur, tum imprimis celebratur Dissertatio, quam Societas Teyleriana altera anno 1809 praemio ornandam, suisque Commentationibus inserendam censuit, de principiis metaphysicis, benene an male Physicae adhibitis scientiae. (Verhandeling, bevattende een Gerebiedkundig en Wysgeerig Onderzoek ever den uitslag der gemaakte toepassingen van Boyonnatuurkundige grondbeginselen op de Nesuurkunda. >

Ibid.

Ibid. Ut suniere essent mente, ita citius esc. Memorphile impfinis videnr. quod de se ibse testatur CAR. AUG. WEINHOLD (in Versuche über das Leben und seine grundkräfte auf dem nege der Experimental-Physiologie, Magdeburgi 2. 1817. 8. S. 40. p. 59. sqs): " Funf jahre, inquit, habe soh der speculativen Naturphilosophie mit eifer gewidnet und gefunden ; das sie manche " sohone ahndung zu erzeugen, ja dass sie das geistige Gefühlevermögen aus-" zubilden vermag; aber ich habe mich auch ferner überzeugt, dass es ihr . immer an Kriterien und an haltung für diese speculationen gebrechen werde wenn de dieselben nicht durch die Erfahrung die Boodschium und das ... selbsterkennende forschen erhält. - Fänf andore Jahre habe ich ausschliess-- , lich der Beobachtung und Forschung, unter leitung einer Philosophie der Natur, pelche das Erkementisvermögen zur Ban's genommen, abgelegen. . und bin, obschon schwieriger und langsamer, zu mancher gewissheit ge-... langt, die ich niemals für irgend eine Ahndung hingeben möchte; weil diese ... Gewishelt durch Anschauung entstanden, leichter als jede andere bles subn jective, als eine aligemein gultige Wahrheit dargestellt werden mag. -Morum voll ich es micht gestehen, dass ich diese Uniwandlung meiner Denk. , und Handlungsweise besonders dem freundlich-lehrreichen volta zu verdam 🦡 ken habe, der ohne bittern tadel zu überzeugen versteht, und mit ächter ... consequenz stwas bleitondes aufzustellen yormag." etc. - Quid autem Vir praeclarus nuno de illa, cui antea ipse operam dederat, Naturae Philosophia statuat, ex iis, quae S. 6. p. 4. habet, intelligitur: " In thei, inquit, de Homins ... loquena, in ihm ist eine sphäre von geistigen und physischen kräften so rein " ausgesprochen, dass die physischen nur ein leeret, nur Freigeisterei führender Materialismus der vorletzten Decennien des vergangenen Jahrhundern, bis su , einer Naturseele hinaufsteigern - und endlich ein eben so bedenleser Mystia cismus die geistigen zur alles belebendes Weltstele umwandlen konnite. Bei-... de umarmten sich im absoluten Identitätesystem, welches als Transscendental-, und Natur-philosophie, Natur- und Seelen-kräfte zwar als tdentisch aus , einander begreiflich machen wollte; allein in die Einheit und Mannigfaltig-" keit, welche zugleich Einheit und Mannigfaltigkeit in sich schiftesen sollte, n ein solches Dunkel brachte, dass die wahre Naturforschung zwar anfangs n dadurch angeregt, endlich aber in sinem Wirwarr von Verwechselung der " Begriffe unterzugehen drehte."

Pag. 17. Quanto magis lactamur successorem etc. Die nimirum xxxx Martii e1212eccxx1

**59**·

M. Academiae Curetores cum Senatu Academico, datis ad eum litteris, communicarunt, Regis placuisse, ut im locum brugmansus succederet Vir Clariscimus c. g. c. reinwardus, auamque es de re voluntatem testificatum esse Degreto diei viu Novembris a. expredenta. No. 38. El vero tanto magis lacamur, quanto evidentius, gravissima non pauca, adjuvandae omnigenae Eruditionis, imprimis vero scrutandae in ipsis suis latebris Naturae in gratiam, itinera et pericula adeundo, suo ipse exemplo estenderit, minime vana esse, ant ultra modum aucta, quae ante hos viginti annes, Harderovici musus auspicans Professoris Disciplinarum physicarum, tam facunde dixerat de ardere, quo Historiae Naturalis et imprimis Betanicas cultoris in ma studia faruntur. Uti vero quae paucà de indefatigati itineratoris laboribus rescivimus, salivam movent, ita vix dubium, quin itineris, sot nominibus momentosi, descriptio propediem sit in lucem publicam emittenda. Non parum enim ad decus Patriae; resinwardura laudem et ipsius Eruditionis causam, interesse putamus, ita fieri.

.: Hid. Meeum. : Ouandoquidem fuerume 2 qui Theologuin , mirefentur naturalium rerum 210 fessionem , quantum vie vicariam , in se suscipere , nac probarent , inaugurali Lectione, die xxix Septembris a. Cidiocccxix habita, id etiam agendum esse untavi, ut, postquam docueram, me Illustrium Academiae Curato-Tum voluntati et auctoritati hac in re unice cessisse, neque id mild sumsisse, 🛬 in talis se tanti doctoris, qualis bruquansius fuerst, imaginem mais quali-, bussumque lectionibus, aliqua cerie ex parte, instautaren " pancis, in Lectionia exitu estenderen ; ; quare Theologum non minus, imo magis fore tame, quem veh idedicum; aut atium quemvis ingenum et erectioris ingenii hominem, omet Historiae Matupalis haud tralatitis scientia." Quae vero tune temporis dici debebant, ethunum fortasse a non nemine vel non inutiliper, vel saltem non invite hic legentur. Erant autem hujusmodi, Indicata inatiquei ratione sis ab hac Lectionis porte ad ultimam transiebam, in caque desinebam: - - Quedsi vero interdup en retum naturalium vel pulcritudine 📝 🦏 vel ntilituse adomndi aummi Numinia sapientiata argumentum elicuero, hoc mihi juris, Theologe nimirum, cum venia dibitis."

"Non enim Vos cum ineptis istis et angusti animi hominibus facere, sat "soio, A. A., qui Theologum histe studiis delectri, quin publice eas tra-"diturum esse et mirantur et aegre ferant. His cum respondentum sit ulti-"mo loco, ne ventra patientia nimis abutar, quae ditenda haburem bene mul-

.

1

turalis Historiae cum utilitate, tum jucunditate, in medium posset proferri, , quod si accurate vellem persequi, non unius ejusque brevis horae sed plus rium omnino djerum, spatium, requireret. Quodi dum omitio : id tamen , unum, quasi in transitu, quaerere liceat, quid demum sit, vel esse possit. , a qued Theologi, lique magis, quam alii quivis, aut carpéndo eximio illo , utilitatis fructu, quem nemine negante ferunt haec studia, prohibeantur. aut illis interdicatur honesta animi, gravissimis saucti muneris negotiis aut " difficilium gerum et a sensibus abductissimarum studio defatigati , racreatione the state of the s operibus contemplandis percipitur. Enimyero dose sunt causae praecipuae. -12 ... ... obriques Naturalis Historiae et studium et ejus tradendae provincia gum Theo-, logi persona haud absurde conjungi videatur. Nam, ex una quidem parte n plurimia Sacri Codicis, Veteris imprimis Instrumenti, lux a nulla alia disci-" plina afferri, quam a Naturali Historia, potest. Testantur hoc eximiae. man la quas sochartus, frantzius Matus, schmidtus; tillius ad illustran--115 the man dam sacram, quat vocatur, Zoilogiam contulerunt symbolae; testantur. -11 ... a quae de en Mineralegias sacrae parte, qua de gemmis et pretiosis lapidibus , in Sacria Libris commemoratis agitur, HILLERI, BRAUNII, FAUGGINI, alii. acripta in lucem emiserunt; quae si cum iis conferantur, quae uneinus, -100 ... cooquina, olaus celsina, alios ut mittam, e Botanica disciplina ad Saattulefunt. prorque evincunt natu-" ralium rerum seriam perquistionem et scientiam haud vulincem interpreti , oraculorum divinorum, non matum non indetorum agt: inutilem, verum ; contra valde utilem esse, atque non tantum ad eum ornandum, sed vel , ad formandum conferre. Ne vero putetis, A. A., jam dudum omnia hoc in m genere expedita esse, et ex fontibus exhaussum, quicquid huc facere possit, ut sufficiat Theologie, indicatos Scriptores aliosve cognoscerenet data op-, portunitate consulere; nam, praeterquam quod ingenui hominis non est, alie-, nis nec suis cernere oculis, aut rivulos sectari, fomes recum non vide-" re, et dulcius, ut ille ait, ex ipso fonte aquae bibuntur; ita comparata est " Aistoriae Naturalia scientia, ut nova indies inveniantur, et errores, antea " ex ignorantia admissi nunc repudientur; unde nous quidem lux obscuris locis " indidem affulget, sed et, quee Viri doctiesimi olim kie illic tentarant, in-, terdum suo loco, sunt relinquenda et cum melioribus commutanda, nisi lu-" di-

adibrium debere velis peritioribus. Cujus quidem rei confirmandae gratia exempla ex optimis et recentissimis interpretibus, si illud nunc agerem, aut a citando prodesset; afferre possem; nunc vero unum hoc monuisse suffecerit, m ipsum scheuchserum, cujus Physicae sacrae, sive Bibliis Naturae, et aliis scriptis tot debemus egregias dilucidationes, cum hominem diluvii testem, " fossilem illum quidem, invenisse sibi videretur, pisce aliquo osseo ex Abdominakum, qui in arte vocantur, classe, nempe Siluri specie illa, immenso a capite instructa, quae Glanis dicitur, decipi se passum fuisse; nec omnes a naevos emaculasse, qui Belgicam utilissimi ceteroquin operis interpretationem et editionem omnino laudabiliter curavit, LAURENTIUM MEYERUM, V. C." " Ex altera vero parte, quem fugiat, quantum sibi praesidium Theologia " paratum videat in naturalium rerum scientia, quippe qua una omnium fa-, cillime et ad persuadendum maxime apposite animus humanus ad optimi maximi Dei, qui cuncta sapientissime et in usus beneficos disposuit et cona didit, agnitionem adducatur et venerationem. Hoc jam perspexerunt oculam tiores ex Ethnicis, socrates, cicero, alii; hoc inculcarunt Sancti utrius-, que Foederis Scriptores; atque horum vestigiis felicissime institerunt, qui m in exormando argumento pro Deo vere existente, quod Physicotheologicum " volgo audit, feliciter fuere versati, NIEUWENTYDTII, RAYI, LESSERI, , SANDERI, SULZERI, PALEYI, alii. Jam scire equidem percupio, quid sit, quo " impediantur Theologi, quominus disciplinam, tam directe ad Deum addu-, centem, adeoque cum sua disciplina conjunctissimam, vel diligenter discant, vel ore et scriptis excolant et tradant. Perinde enim putem esse, edendime " libris ea de re universe omnes qui legere velint, edoceas, an viva voce utaris , in panegyri juvenum, tui audiendi cupidorum. Nisi igitur dicam scribere welimus Paleyo, Archidiacono Carlisliensi, quod tam multa ex naturali " historia ad Naturalem Theologiam confirmandam repetierit; nisi culpare eximia " velimus, quae omnes prudentes unanimi voce collaudare solent, TEN OEVERI, , UILKENSII, SCHMIDII PHISELDEK, CHRISTIVE Pomologi opera, aut Diosze-" GII et BENKÖI, primorum, qui in Hungaria Botanicen et Mineralogiam ex-" coluerunt, illudque studium popularibus commendarunt, et, ne plures advocemus, ejus, quem fortasse primo loco nominare par fuerat, 10. PLOR. MAR-, TINETI, industriam, in hocce cum excolendo, tum omnibus commendando, " studio collocatam; non video, quare Theologus minus commode ferendus " sit, qui sine intermissione earum, quae, ut muneris sui partes omnes expleat.

, pleat, ab eo postulanturi, occupationum, et Naturali Historia quodammodo exponenda, de multis multorumque studiis bene merert cupiat. Imo vero " eum approbatione vestra dignum Vos judicalifis, Viri praeclari et generosi " Juvenes, qui ventitando in BRUGMANSII scholas ostendere non fuistis gra-, vati, quo essetis et in Virum optimum et in disciplinam, quam profite-" batur, animo; inter quos Collegas Cl., in his Theologos, summa cum " animi voluptate, conspexi, et Theologos, amore religionis et literarum. " prudentia item et omni virtutum genere conspicuos. Vos mihi, in optimi " REINWARDTI verbis desinenti, assensum non denegabitis. " Hoe dico." " inquit, " et hoc verissimum est; quicunque naturae contemplandae deside-, rio, idem et vero Dei cultu et admiratione rapitur. Quid enim magisconsentaneum? Ecquis enim statuam miretur potius, quam Praxitelem auctorem? Hoc stupendum opus, hoc perfectum Universum, auctorem. architectum, moderatorem non habeat? Undenam illae voltuptates, illiadflatus, quibus animus in naturae contemplatione erigitur? unde, nisi e praesente Numine? Vere igitur Cicero: Nec pietas adversus Deum, n nec quanta huic gratia debeatur, sine explicatione naturae intelligi potest. , Homo enim ortus est ad contemplandum Deum, er naturae contemplatio ,, est ad Dei admirationem proxima et apertissima via. Tot quoque testor , mmortales Viros, et naturae interpretatione, et Dei cuitu celebres. , Testor Linnaeum, qui non temere, sed ab ipsa natura inspirata hacc , verba Auditorio suo adscripserat: Innocui vivite, Numen adest / ""

- Ibid. Qui KRAUSSIO suffectus est, BOONIO MESCHIO. Amplissimi Academiae Curatores Senatum hac de re certiorem fecerunt datis ad ipsum literis die I Augusti a. 1821.
- Ibid. Divinitus. De industria hoc verbo utebar, quoniam nihil amplius ab humana sive arte sive cura exspectari posse videbatur. Neque diu aegrum mors morata est: nam paucis postquam haec vota pro ejus salute feceram, diebus elapsis eo abiit, unde negant redire quemquam, tantoque acerbius apud nos sui reliquit desiderium, quanto plura adhuc et praeclariora de eo sperare jubebant, ut eruditio minime vulgaris ac singulari ornata modestia, ita et aetas, quae vix quintum vel sextum lustrum clauserat.
- Pag. 18. Non minus fructuosam institutionem etc. Quo ipso plane nunc et plene satisfit conditi hujus Musei, Academiaeque nostrae adjuncti, consilio. Nam nondum me eorum poenitet, quae Lectione, paulo ante commemorata, hac de re dixi.

Dolendum esse existimabam, si deficiente Historiae Naturalis institu-" nione publica, etot eximia, quibus abundat Museum, cum Animalium, tum Mineralium, spezimina, plerisque inutilia, in cistis et thecis vel delitescerent, vel certe non nisi otiosis hominibus, curiositatis explendae gratia, quasi per transennam conspicienda praeberentur. Non hoc profecto Augustis-" mi REGIS, cum praestantiesimam collectionem, haereditatis jure acceptam, n et ex rapacibus Gallorum manibus aegre ereptam, extractam, extortam, quin egregie auctam, emendatam, ornatam, Academiae nostrae tam munifice deno daret; non hoc, inquam, liberalissimi REGIS consilium fuisse putem, ut nulli inserviret usui, praeterquam quod statis horis et diebus " spectatum admitteretur mixta quorumvis hominum, etiam indoctissimorum , et ineptissimorum, upilionum, ut ille ait, et bubulcorum turba, tantis opibus, tam mirtheis Animalium figuris, sperto ore et obtuso vultu, nec sine inficetia interrogatiunculis et insulsis confabulationibus, stulte adstupen , tium. Non eo tantam diligentiam vindicando, conquirendo, curando eximio huic thesauro impendit BRUGMANSIUS, non eo tot bonas horas, imo tot dies noctesque in codem ordinando et ornando consumsit, ut ad oculo-, rum unice voluptatem faceret, jucundumque exhiberet spectaculum, quo , hospites oblectarentur, et otiosi quivis et desides homines ac mulierculae e tempus et taedium identidem fallerent. Dubio procul et Is, qui dono a tantas nobis divitias dedit, et is, qui in elegantem illum, quo jam con-" spicinatur, ordinem redegit, aliud quid et longe praeclarius spectarunt; n hoc nimirum aut tam insignibus adjuta subsidiis Academica Juventus, imprimis vero illi ex Studiosis, qui haec sacra prae ceteris essent culturi, " egregie sublevarentur, et citius multo ac felicius in Naturalis Philosophiae n studio profectus facerent. Hujus vero rei cogitationem multum apud me , valuisse fateor, ut voto Ampl. Curatorum tandem annuerem, ne mea aliquatenus culpa deesset prorsus aliquis, qui Musei thesauros ad corum. , quorum omnium maxime interest, notitiam produceret, eorumque e Regis " consilio utendorum copiam Vobis faceret, etc."

Pag. 19. Quo praeciarus Carthaginiensium dux etc. Vid. cicero L. II. de Ora-

Ibid. Qui hac ipsa de re — dizit, GAUBIUS. Binis, quos a. 1747 et 1763, Academico magistratu abiens, hic Leydae habuit, sermonibus, etiamnum in tan-

ta, qua fruimur, Psychicae Medicinae luce, legentes medicaturidignissimis, de regimine mentis quod Medicorum est.

- Pag. 20. HIPPOCRATEM hec elogio ornari. Sic Galerius (Lib. I. de facult. nat. in initio) hippocratem ait non minus summum Philosophum fuisse quam Medicum, et, quod etiam plato (in Phaedro) testatur, versatum esse in cognitione universae naturae (the too blood plane). Utrum varo democrato usus sit praeceptore, an amico tantum, de eo dissentiant Viti Docti, prius testantibus suida, tereze, celso, aliis vero heracetumm potius hippocrati praeceptorem assignantibus. Vid. jo. freid. piereri Prolegemena ad Operum hippocratis Latine ad anutio poesso versorum editionem Altendurgensem a. 1806. Tom. I. S. 7. p. klvi. Ipse vero hippocrates quanti fecerit Philosophiam, nec naturalem tentum, verum etiam moralem, vel ex notissimo illo dicto: latine potest. (top) shoname, et ratione, qua verum illud esse demonstrat, effici potest. (top) shoname, S. 5. elitionis j. A. van der linden, Professoris quondam Leydensis, L. B. 1665. 8. Vol. I. p. 55.)
  - Ibid. Mi GEUNSI. Aderat scilicet în Auditorio amicissimus Vir, JOANNES VAN GEUNS, apud Teleiobaptistas Amstelodamenses Pastor fidelissimus y mascula pietate non minus quam varia et accurata eruditione spectabilia.
- Pag. 21. Est quidem vera Lex etc. CICERO, L. III. de Rep. apid ELCTANTIUM, Divin. Institt. L. VI. de vero cultu, c. 8. (Utinam, quos ab ANGELO MAjo, diligentissimo veterum Codicum perscrutatore, in abditis Vaticame Bibliothecae latebris, in palimpsesto Codice inventos esse rumore et fama accepimus, (vid. Nederl. Staats-Courant, 1820. No. 16. ad xx Jan.), etcaronis
  de Republica libri tandem aliquando publica luce donentur!) Conf. de Legg.
  L. II. c. 4.
  - Ibid. Est hace non scripta etc. CICERO, Or. pro Annio Milone, C. 4. 'S
- Pag. 22. Suffectum esse integra actate assenum. Decreto Regio dici xxviii Maji cidioccexxi. No. 74, cum Senatu Academico communicato Literis Ill. Curatorum dici iv Julii ejusdem anni. Ipse vero Vir Cl. novum munus d. xxix Septembris auspicatus est habenda Oratione de studio Juris Romani, hoc ipso tempore diligenter tuendo.
  - Ibid. jo. DE RRUYFF JCtus diem eblit supremum. Die xxiv Decembris 1821, annos natus 67, Vid. Algem. Konst en Letterbode, s. 1821. T. I. p. 3.
  - Ibid. Nobilissimus Vir Joannes Henricus schorer. Hic obiit die xix Januarii

tis quod consulatur dignissimum est Elogium, quo ipsum ornavit Doctissimus Vir j. de Kanter, Philippi F. (Lofrede op — J. H. S. uitgesproken — d. 3 Juli 1822, Medioburgi 1822. 8.)

Pag. 23. Qued LUDOVICUS - palam professus est. En ipaa verba Viri, non quidom vitlis sine nati. (quisque suos patiurur manes!) non uno tamen nomine laudendi, quique, invitus licet Rex creatus, nobisque invitis obtrueus, vero . satrice nostrae amore flagrasse videtur, et ob id ipsum fratri, vehementi nostri odio incenso . displicuisse: ... WAN LEYDEN VAN WESTBARENDRECHT . " conseiller d'état, l'un des hommes, les plus distingués sous tous les ropports. - Ce n'est pas qu'il n'y eut d'autres gens d'état en place recommana dables par leur mérite;" (scilicet practer jo, hinlopenum, cujus memoriem, non sine amoris testificatione et lacrymis celebrayerat Rex emeritus); , les plus distingués etaient : VAN LEYDE VAN VESTBARENDRECHT, ferme, " grave, instruit, délicat et sincèrement attaché à sa patrie et à ses devoirs. - ROCLE -- MOLLERUS -- APPELIUS -- FALCE -" etc. Vid. Documene historiques et reflexions sur le Gouvernement de la Hollande, par LOUIS DOMAPARTE, Bx-roi de Hollando, Tom. II. (Parisiis 1820) p. 282 et 308. — De LENDENI meritis legi merentur, quae dixerunt Rev. w. M. KOOY. Pastor Warmondanus, die xvi Decembris ciolocecxxi, in Oratione funchri, (Lykrede op het treurig afsterven en ter vereerende gedachtenis van - FRED. Boron v. L. v. w. etc. L. B. 1822. 8.) et Cl. J. G. TE WATER. qui haud tiu post amicum ad plures abeuntem secuturus erat, in Actis Societatis Literaturae Belgicae Leydensis (Handelingen van de Jaarlijksche Vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden, gehouden d. 22 van Zemermaand 1822) pag. 3 - 5. ubi etiam p. 5 - 10. de JOANNE DE ERUYFF, et peg. 12-19, de JOANNE HENRICO SCHORER ita locutus est Vir Bruditissimus, ut corum memoriam posteritati commendasse dicendus sit. Oblit autem LEYDENUS die XXV Novembris anni CIDIOCCCXII. Vid. Algem. Konst- en Lettorb. ejus anni. T. II. p. 354. sq. ubi quaedam adhue de summi Viri meritis habentur.

Thid. Quam vere Plato sum praechare cum rebus publicis etc. En ipsa ejus verba:

\*Edv μι η οι Φιλόσοφοι βασιλεύσωσω έν ταϊς πόλεσω, η οι βασιλείς το νῦν λογόμενοι και δυνάσαι Φιλοσοφήσωσι γνησίως το και Ικανώς, και τοῦτο εἰς ταυτόν ξυαπόση δύναμίς το πολιτικά και Φιλοσοφία, — — οὐκ ἐςι κακῶν παῦλα — — ταῖς

Digitized by Google

πόλεση — σύδὶ τῷ ἀιδρωπίνω γένει. De Republ. L. V. (Edit. Lugd. 1590. f. p. 466. B.) Quibuscum conveniunt, quae habentur in platonis Epist. 7. (pag. ejusd. tdit. 712. B.) Τελευτώντα δὶ νοῆσαι περί πασών τῶν νῦν πόλεων, δτι κακῶς ξύμπασαι πολιτεύονται τὰ γὰρ τῶν νόμων αὐταῖς σχεδόν ἀνιάτως ἔχοντα ἔςὶν, ἄνευ πάρασκευῆς θαυμασῆς τινός μετὰ τύχης · λέγειν τε ἡνοῆγκάσθην, ἐπαινῶν τὴν ὀρθὴν Φιλοσοφίαν, ὡς ἐκ ταὐτης ἐςὶ τὰ το πολιτικὰ δίκαια καὶ τὰ τῶν Ιδιώτων πάντα κατιδεῖν · κακῶν οὖν οὐ λήξειν τὰ ἀνθρώπινα γένη, πρὶν ἀν ἢ τὸ τῶν Φιλοσοφούντων ὀρθῶς γε καὶ ἀληθῶς γένος εἰς ἀρχὰς ἔλθη τὰς πολιτικὰς, ἢ τὸ τῶν δυνας ευθντων ἐν ταῖς πόλεσιν ἔκ τινος μοίρας θείας δνέως Φιλοσόφηση.

Pag. 24. Quam multorum errores haud parum impeditam reddiderunt. Multos, de quibus hic dixi, ad triplex potissimum genus referendos puto. Mum alii Philosophiam a Theologia plane exsulare cupiunt; alii nimium ei tribuentes iniquiores sunt in historicam Theologiae cognitionem: alii denique ab aevo Philosophia, quam dicebant, abusi sunt ad corrumpendam Theologiam. Ultimi hi, quoniam secundi generis hominibas viam quodammodo monstrasse, et primi generis hominum animos a Philosophia abalienasse videntur i primo hic loco recensendi sunt. Jam, satis inter omnes constat, et ante natum CHRI-STUM doctrinam, a Judaeis e Sacris Veteris Foederis Libris haustum, non leviter perverti coepisse, postquam Philosophiae, imprimis Platonicae studio. cum Alexandriae in Aegypto, tum alibi, Judaei quoque operam dafe incipezent. Mox vero, cum religio Christiana quaquaversum propagaretur, primum quidem viventibus adhuc Apostolis jam hic illic exortos esse, qui idem illud molirentur, quod paulo post corum obitum, aperte mos, qui vulgo communi nomine Gnostici solent dici, (quamquam admodum diversa fuit diversorum, eo nomine insignitorum, Haeresiarcharum ratio,) egisse Historia Ecclesiastica docet; ut scilicet ope-Philosophiae cujusdam Pythagorico - Platonicae vel Orientalis et Cabbalisticae, perverterent et in alienum sensum detorquerent vel universam de Deo et Christo doctrinam, vel certe insigniores aliquot ejus partes. Porro, non pancos, nisi adeo ad unum omnes l Veteria Ecclesiae Doctores antiquos, quos Patres Ecclesiastices vulgo nuncupamus, nimia decretorum Platonicorum admiratione abreptos esse, ad eaque sublimiora fidel μυτήρια accommodare studuisse, sed et co ipso vehementer corrupisse, multisque in Ecclesia erroribus ansam dedisse. Postea eos Doctores, qui Scholastici plerunque vocantur, relicto sanse interpretationis Sacrarum Lite. rarum studio, uni Philosophiae Azistotelicae deditos, sibi in proponendis sub-

ti•

tilitasimin de rebus ad Religionem pertinentibus quaestionibus, et inon sine ingenii acumine discutiendis, mirifice placuisse; unde Theologia plane onerata sit et deformata quisquillis infinitis et tricis, ab amabili Apostolicae do. etrinao simplicitate alienisolmis; quae clades ad nostram usque memoriam principi disciplime illata: manserit; idque non in Pontificia tantum Ecclesia, sed et apud Lutheranos et Reformatos, quorum ultimorum plurimi nec MACCOVII rantum similes que homines, verum et MARESII, voz Trique et sequaces, quicquid IDANNES COCCETUS, CAMPEGIUS VITRINGA et alit contra obstreperent. cum Scholasticis ut de perversae subtilitatis, ita de stribliginis et barbariei. palm contendérint. Denique, ne tum quidem, cum anistotelis, qui pla-Tonis auctoritati successerat; amor et admiratio descriuisset, exorta nova RENATI CARTESII philosopha ratione. Theologism sui juris esse factam. sed primum Cartesianorum placitorum gangraena; ut cam vocabat philip-PUS VAN MASTRICHT. fuisse infectam: unde propullulaverit impia spino-ZAE , LEBNHOVII , DEURHOVH , similisque furfuris hominum , Pantheismo faventium, haeresis; dein vero, postquam Cartesiana philosophandi tatio loco cedere coacta esset Leibnisiano-Wolffianas sectae cortos esse eos Theologos. qui adhibitis Leibnitii, a wolfbio in Systematis formam redactis, zuglaic Wene, doctrinam Christianam, eam imprimis partem, quae illius quasi meditullium dici mereatur, locum de redemtione hominum peccato et poenis divinis obnoziorum, plane corrumperent, novorum Reformatorum arrogato sibi nomine et honore, veluti steinbartum, eberharbum, aliost: postremo no Philosophiam quidem. Criticam, a KANTIO printum inventam, dein a multis non una ratione immutatum, tandemque a Fichtiano, mox Schellin. giano, Idealismo pantheistico in suos etiam usus conversam, a pervertenda Theologia Christiana manus abstinuisse, sed vel ipsam Religiomis arcem non una ratione adortam esse, et, give a Revelatione divinitus concessa plane alignos reddidisse homines; sive conjungendis, qui tamen adversis frontibus pugnent, Christianismo et Pansheismo, et illi et omni vero Theismo; jugulum petiiese.

Talia autem diversorum diversis temporibus studia cum intelligentioribus haud difficulter ostenderent, suos auctores et fautores multo plus sibi suaeque rationis et intelligentiae, quam Sacrorum Pandectarum auctoritati tribuere et fidere, alios ad sui imitationem, alios ad ipsius Philosophiae odium permovisse videntur. Nam ex una parte exsistere coeperunt illi, qui dudum Ra-

Rationalistae vocari consueverunt, quorum Coryphaei vel antesignani potina uterque socinus cum familia fuit, quam duxerunt; qui quamquam admittunt divinam, hominibus factam, rerum ad religionem pertinentium revelstionem. tamen eam, quam et Sacris Novi imprimis, partim et Veteris. Foederis tabulis contineri fatentur, et, quod ad enunciatorum sensum et veritatem Rationis judicio subjiciunt, atque hanc superare in nonnullis posse praefracte negant, et plerumque vix aliam esse ac mediatam, quam vocant, propriae meditationis ope, a Viris praeclaris, favente Numine, acquisitam religionis scientiam contendunt, a Deo quidem ordinariae Providentiae dispensationibus commendatam interdum, nunquam vero miraculis, vere sic dicendis, confirmatam. Ex altera vero parte alii male philosophantium vitia insi Philosophiae tribuere coeperunt, camque propteres longe a Sanctissima Disciplina abigendam esse decreverunt, haereseos notam Theologis Philosophiae usui faventibus inurere parati. A quorum inepto rei, quam ignorabant, contemtu immunes tamen puto fuisse Theologos et alios Eruditos Viros, religionis et scientia et prazi claros, sed quorum voces feruntur. Philosophiae in Theologia usui satis infestac. Qualis est illa TOANNIS CAMERARII, at quanti Viril in Libr. III. Ethic. ARISTOT. ad Nicom. cap. O. Philosophiam cum Theologia semper periculose, saepe etiam perniciose, commiscori. Similiter Joannes Acronius, in libro, quem inscripsit Harboulevun de studio Theologiae rects privatim instituendo (Francquerae a. 1618. 4. repet. Amstelodami 1668. 4.) p. 8-10. Theologo fere dissuadet studium Ethices, Physicae et Meiaphysicae. Quin ipse stephanus gaussenus, Salmuriensis Theologus, in Dissertatione qua se de utilitate Philosophiae ad Theologiom acturum promittit, (pag. 233. CX ed. B. SCHEIDII Opusec. de rat. studii, Tom. III. L. B. 1792. 8.) post alia fortasse minus prudenter, tantove viro digne proposita: Quaero, inquit, an Theologia - - Philosophiae cognitionem requirat; - plerique fere omnes ajunt; nos negamus. Et paulo post: si hoc semel probavero, inter enumerates (Philosophiae) partes nuliam esse, cui aliquod sit in Theologia pretium, — institutum abunde opinor confecero etc. Istorum vero, quos dixi, similiumque vestigia vel hodienum premunt, quicunque vel amabilis in Theologia simplicitatis studium affectantes, in una Sacrae Scripturae interpretatione acquiescendum esse Theologo, nec de doctrinae Christianae locis et capitibus philosophandum asseverant: vel qui majorum de religione decretis coeca fide addicti, in corum veritatem ulterius inquirendam esse negant: vel denique quorquot obscuro; nescio quo, sensu duci se patientes, sobrium pariter et liberalem Rationis usum respuunt.

Jam vero, quamvis ab hoc loco alienum videatur, de singulis hisce, quae breviter et aummatim recensui, errorum generibus data opera et ita dicere, ut tam historicae, quam philosophae cognitionis, et utriusque in Theologiae studio conjungendae, necessitatem contra ea subtiliter adsertum eam; quae res, siquidem pro argumenti gravitate et momento tractaretur, non unam alteramve plagulam, sed vel justi voluminis disputationem requireret: tamen fortasse abs re non fuerit, praeter ea, quae in Oratione dicta sunt, ex una parte observasse, manifesto eos in errore versari, et Christianae religionis veram indolem prorsus migrare, in ejusque venas quasi et viscera grasseri, qui nihil Fidei, omnia Rationi tribuunt; quos ego homines velim secum reputare, quod, etsi ex vero dicant, omnia tandem, quae vera sint, ad Rationem redire, ex Ratione erni necessario posse, Ratione denique contineri, inde tamen minime consequi, nos homunciones ea omnia jam proprio marte in nostrae intelligentiae penu invenire posse, vel adeq, postquam nobiscum communicata sint, veram eorum rationem, et, quam vocant, internam possibilitatem plane perspicere, et accurate dijudicare posse nedum de jis canquam ex tripode pronunciare: nam idem nobis accidere posse jo negotio religionis, imprimis in flebili hac, in qua omnes versamur, communi vitiositate et depravatione, quod pueris et indoctis hominibus, qui, quae sublimiorum disciplinarum periti verissima. imo vero plane necessaria esse, norunt et extra omnem dubitationis aleam posita existimant, ne intelligere quidem, nedum judicare possint. Novi equidem, esse hac nostra memoria, qui dicant, vel, Fidei quae dicantur, mysteria, esse rectae Rationi contraria, nec nostram tantummodo superare intelligentiam, vel, si judicandis hisce rebus Rationis vis non sufficiat, aeque incertam futuram esse persuasionem de Revelationis, hominibus, sine subsidiorum interventu divinitus factae, veritate, quippe non nisi Ratione, sed fallaci illa ex hypothesi, judicanda. Enimvero, duplici hac, ne extra oleas vagemur, observatione utrique corum argumentationi satis occurri videtur; nempe, et distinguenda esse ipsa Biblicae doctrinae capita, uvengia do quid prae se ferentia, ab hominum decretis, quibus, cum illa vellent explicare, haud raro misere deturpata sint: et revera saepissime usu venire, ut satis certo scire et judicare queamus, undenam alicujus veritatis vel theseos notitiam acquisiverimus,

### ANNOTATIO.

mus, attum propriae meditationis ope, an per alforum institutionem cam simus manifere et a quibusnam potissimum, et que ratione, cum tamen cam thesin nondum secte intelligendo simus, multoque minus, verane sit an falsa sincerum ferre possimus judicium; Rationem enim recte consultam nunquam non fallere, sed esse suos humanae intelligentiae fines præscriptos, quos ultra prospicere velis et temerarium sit et nulli usul futurum; unde consequatur, interdum standum esse suctoritate aliena, et nemini tutius fidem haberi quam ut abi ipstorum perspiencium doctrinam traderent, multo sublimiorem, quam ut abi ipstorum perspienciume proficisci potuerit, tum haud dubiis peculiasis quae divisse et auxilii documentis, unquam Legationis divinae et acqualibus et panteris sint commendati; id quod haud ita difficile sit cum ad perspicien-

Verum ne Illos, ex altera parte, melius suam rem agere putemus, qui Philosophiae in Theologia usum spernunt. Quae enim, ita ut statuant, eos movent, facile ea solvuntur et refutantur. Nam principio observandum, Philosophiam, ab train quae Theologo commendari meretur, non esse partium quarumdam aut sectae studium, quo sive aristoteli aut Platoni, sive leibnitio aut Kantio ita te addicas; ut in corum verba jures : cujus consequens fere sit, ut Scholae et rationis alicujus philosophas auctoritas supremae IESU CHRISTI ejusque Legatorum auctoritati anteponatur; sed esse liberum pariter et prudens veritatis et sapientiae mus studium, sive ipsam adeo Rationem humanam indies magis magisque excultam. Dein, ai qui fuerint, quos fuisse fatemur, qui Christianae religionis doctrinam, vel in universum, vel certe quod ad nonnulla ejus Capita, ad Sectae, cui potissimum faverent, philosophae placita et decreta accommodarent et fingendo torhiv as quendoque perverterent, cos quidem hac in re nimios fuisse et graviter errasse, MALISUM neque tamen inde cogi posse, quodcunque e Philosophorum meditationibus, wel ad explicanda, vel ad demonstranda, vel ad vindicanda revelatae religionis Capita, in Theologiam derivari possit luminis vel plane arcendum esse, vel in fraudis et fallaciae suspicionem incidere necessario. Denique, quicquid Theologi , Philosophiam Sanctae Disciplinae adhibentes , interdum fuerint hallucinatt non omnia tamen, quae ex sororia illa Scientia arcessiverint, opinionum comanibe mentisy quae delet dies, accensenda esse, sed et Patres, qui vocantur, Ecclesige hac demum ratione ut Ethnicis Philosophis feliciter restitisse, ita aliorum eriam errores, Sacrarum licet Literarum, sed perperam intellectarum, auctoritate commendatos er propugnatos, redarguisse; et Scholasticos crassae Mo-

e card

11

nachorum inscitige, quodammodo cerre, obicem popuiese, pesteriente interdum, ut Anselmum Cartesio, plum et meliors inveniendi viam monstrasse: et seriorum Philosophorum inventis, interdum quidem cupide et minus pruden. ter, nonnunquam vero bene et utiliter, sive in theoretica, sive in practica Sanctioris Disciplinae parte usos fuisse et etiampum uti Theologos. Quod nemini dubium esse poterit, qui animo a praejudicatis conceptibus vacus notissima quaedam Scripta pervolvat; v. c. Q. FR. MEYRRI, Godanhenmen dem Verhabniss der Philosophie gegen die geoffenbahrte Theologie. Halne, rysgus 8. (Belgier versum opusculum exstat in Schatkomer der Gajaseden , Tomi Mc p. 381 sqq. et 380. sqq.) - J. TH. CANZII . Philosophiae Leibnitianae et Wolfianae usus in Theologia per praecipus fidei capita, Empcef. et Lipe: 1749. & - Et, plura ut mittam, inchoatum c. w. rluggis Opposubim, imeriptani Versuch einer historisch-kritischen derstellung des bishanigen Binflusesuiter Kantischen Philosophie auf alle Zweige der Wissenschafelichen auch Brainighen Theolo. gie, Hannoverae 1706, et 1708. 8. Ceteram nelim, quae dudein, post CLEMENTEM Alexandrinum, Stromatum L. I. set Viri Decsi et puncelari de Philosophiae in Theologia usu in medium attulerunt, hie ambitiose repetere. Perplacent e. g., quae haber 10. queray. antimogram, sin Markachtungen über die in der Augspurgischen Confession, enthaltest mind dandseitererknüpfte Gottliche Wahrheiten etc. (Berolini et Lipaise Anares IV. Well:42) in Introductione ad primum et praefatione ad secundum Volumen. Quen juna cum CHR. G. POECHERO et G. VOLLSACKIO, laudat ad l. Col. II. 8 10. CHR. WOL-FIUS in Curis philol. et crit., qui ibidem et alios lectu dignos Scriptores excitat; plures excitare poterat, quos inter ex Patribus Ecclesiae AMBROSIUM, ex Reformatoribus melanchtonem et calvinum, quorum egregie dicta vid. ap. jo. MARTINUM in Lexico Philol. citata ad v. Philosophia. Etiam SAMUELEM WERENFELSIUM, in Diss. Theol., IOANNEM CLERICUM, L. II. de Incredul. C. 6, HERMANNUM ALEXANDRUM ROELLIUM, in aureo de religione rationali libello, legendos commendat CHRISTOPH. AUG. HEUMANNUS in Diss. de Simplicitate, repetita in Dissertationum Sylloge (Goettingae 1743. 8.) p. 786. Egregie idem , de quo loquitur, Roellius, V. C., alibi (in Exegesi Ep. ad Colors, post obitum a Dionysio Andrea, HERMANNI ALEXANDRI filio edita, Trajecti Bat. 1731. 4. p. 225.) Philosophiae, et ejus cum Theologia conjunctae, ut dignitatem, ita necessitatem quoque et utilitatem depraedicat. Vid. etlam qui Theologiae, ad Scholae legem exactae, susque ediderunt, aut ad

Digitized by Google

Iffud ufterius sunt commentati, in his BERNH. DE MOOR, in Commentario perperus in Marckit Medullam, Tom. I. p. 71. sqq. 91. sqq. et yo. CHR. DOB-Der Linius , in Instit. Theol. S. 51-56. Tom. T. p. m. 165-178. Expendantur quoque; quae habet jul. Aug. Lud. wegscheiden, in Institt. Theol. Christ. Dogmat. S. 15 et 28. sq. pag. (primae ed. Halae 1815. 8. ) 25 et 45. sog. collatis quae de tertia hujus operis editione (a. 1819) habentur in Jen. Allgem. Literaturz. ad a. 1821. No. 63. p. 24 - 26, et quae data opera de necessitutine, quae Theologiae Dogmaticae cum Philosophia intercedit, subtills . etsi varolover dounevour, Obscuri libri, Deodopovuera inscripti, auctor CAR. . : DAUB, Theologus Heldelbergensis, scripsit in opusculo, cui titulum fecit: Einletung in das studium der Christlichen Dogmatik aus dem Standpunkte der Religion: (Heidelbergae 1810. 8.) 5. 13 - 15., p. 344. 9qq. - Quaedam insu--113 /28 alle all liant rem pertinentia videantur apud "o," pri, "one, katsen, in libro: 2-11 2 The Biblist he Pheologie der Judaismus und Christiankmus nach der Gram-- mansch historischen Interpretationsmethode; und nach einer freymuskigen Stel-Jung in die Krittisch-verkleithonde Universalgeschichte der Religionen und die Universulo Religion, T. I. (Erlangae 1813. 8. ) in Praefat. p. 1v. sqq. PR. wiere: Grundriss der Neutestamentlichen Hermeneutik und shrer Geschichte. ( : Goeningae 1817; 8) The Epinela ad A. Weandrom, V. C., libello praemissa, . . . . . . . . . . . . . BERTHOLD'T , Theologische Wissonschaftskunde . odor Einleia nitung in die Thiel. Wistenchaften etc. Tom. H. (Erlangae 1822.) S. 104. p. 02. 649. S. 142. p. 185. 89. 167. p. 228. sqq. Denique, ne pluribus nominibus crepandis molestus sim fectoribus, memorare mihi liceat Orationem Chir. Ign. Denzingeni, de animo, quo ad Philosophiae studium accedendum per la lengup. 42, 25qql - Cquae inserte est' Annallous Academiae Leodienis, 2. 1817 - 1818a) . Kal taura mer by Taury.

Ibid. Rationalismum, quem rocam, Delsmum mellus vel Naturalismum dicerent.

Ducius fortasse nonnemini videstur hocce enunciatum. Net me latet, olim Rationalismus ab adversariis-dictos esse Viros praeclaros, quibus de Religionis Christianae origine vere divina intime esset persuasum; uri siè v. gr. is, quem paulo ante cuavel ma la rocalismo de la remarka de la rocalismo de la remarka de la rocalismo de la rocali

. 203 . qui se Rationalismi patronos esse fatentur, probe novi cum Naturalistis. nedum Delitis, nolle confundi : de que v. gr. HENR. GOTTL. TZSCHIRNERUS. V. C. in Progr. Lipsiensi a. 1809: de formis doctrinae Theologorum Euangelicorum dogmaticae distinguendis rite et aestimandis, data exposuit opera; uti et aliquis, sub ficto nomine eudoxos bebaios latens, in Scriptiuncula über verwechtlung des Rationalismus mit dem Naturalismus, in Schröteri et KLEINII . Oppositions . Schrift : für Christenthum und Gottes galahrtheit . Tom II. (1819) P. Ille, p. 146: sog, sines non do, prip. Erausius., in Disg. de Rasionalistis, an a LUTHERI mente aberrent, repetita in Opusculis Theol. (Regiomonti 1818, 8-) p. 199,-458, quecum altere, ihidem repetita p. 177. 800. copiungends de Rationalismo. Theologorum Lutheraporum circa dectrinam de Praedestingtione. Denique pe hoc quidem, me fugit, minime Rationalistis, qui hodie dicuntur si eamdem case de robus ad religionem pertinentibus sententiem . elija plus. elije minus a Protestantium docteins recedentibus; unde monnulli, in his trechirmerus, shisque exemplo, Raiserus, logis Daulo anse citatis, eos in quatuor veluti classes, nescio tamen an minus accurate. distinguit; in ecleutios nimitum (quales sint DAMMES. HENREUS. EBER-HARDUS, ECKERMANNUS, NIEME VERUS OCC.). Chice corisines ( ad quos Johnson daamonisticos (FTRINDARTUM) - identificati danique bartaciotuitionia patronos (DAUBIUM etc.), Enimyero, quemquem memini vel levissimam injuriem facere velim, non tantum cum codem KAISERO, c. c., statuendum videtur: Der Retionalismus est sahon dem Naturalism vorwandt und fuhrt consequenterweise au ihm; sed insuper siquidem werum est squed insi Rationalismi vindices fatentura (HOANNIS ARIGINA POACHIME BRILLERMANNI VETDIS. Tomo VIII libri der Theologo inscripti-pag, 1844 programibus, utar), r., dus der Rationalis. a oberste grincip des Glaubens anerkennt, sondenn schlebberdings der Vernun/s n das Primat, an eignet : mod laugnet, dass man ihnan (de Sacra Scriptura loguitur) unhedinas folgen, kinne t." vix nideon anid: Vinneralimum inties enter professionalismumifigerordat discriministis imprimissis comme Swintanismum anident y etsi ad Rationalismum quasijaccedentem in hoemomine adbae dignum esse contendante (mil bos dans der obesinianismus signatiober Antionalismus mar, batte er doch eine tendenz zu demachen. In der Prunis der Bibel-... , auslegung wurde of det was et in seinem princip micht segn witte. Es 41.11 - War

war ausartung und Inkonsequenz.") Conf. etiam Scriptiunenla von der Rathenaliston jan Christanthume, in h. Bu. on Hunkle Mutte für Roligionswissanschafe Tom. I. (Magdeburgi 1804. 8.) Pt. 149-158. - Interint. si quie a duriore nostro enunciato abstinendum esse potius existimet, tanto minus illud mordique tuchimur, quanto impensius gaudemus, esse in Rathnalistis. qui non obstantibus supra allatis, diesensum a Naturalistis aperte profitean-... tur. ... Der Naturalismus, inquient, verwirft die late einer übernatürlichen Offenharung ale Wahn und Erugs der Rasionalist halt the fest offer kunn sto n doch mit seinem systeme veneinigen. Der Naturalismus leutner die Wahr-. ... heit der helligen Geschichte: der Rutionalismus nimmt die Thatsachen des , Christenthums un. Der Naturalismus findet in der Bibel ein bles mensch-Commission Signalisher Bucha dar Retionalismus erkläre the fir Offenbarungsurkunden. Der Materalismus obstraction die Chrischen Abrobe als othe durch den zufall salmoil. A grassandane Karlindung sident Ruttenalismus "aber ett Ab och Ben der Vorsen hung veranstalenes, auf die beförderung den Stritchkeit überdellendes In-....... silige. Der Hasuralismus hobt das Ohristenthum auf: Act Ruttonalismus ... h persychteder Primat der Vermeilt mit dem Gwaben anden ebrischen Urt many in the densition was veednigen etc." (Beldermann . 1. et ) 'Conf. etiam - ... cigaram japus yeir Christmakem cerc., euer A. C. y 'com Tomi Ais' Parte I. . .. N. D., 87 i., said. P. IIII., p. 14300 (saidine. 4V. 2011/4881 (1994) Dect alithis . Quomodo vero qui ita philosophanter, sibi constant, equidem inisi verbis interdum ludant, non intelligo.

Pag. 25. Sesque — una cum Naturae studie animis hominum insinuantis Materialismi. Hac de re, quae mihi quidem gravissima videtur, conferri velim prid.
Gottl. sauppe, Vir Nauer. Von der Tondena utsärs zoisaisers zum Materialismus, als dem wesentlichsten hinderalise destraligiöd kirchlieben Aunebutt.
(Lipaiae 1819. 8.) imprimis P. I. c. 3—5. pride tapp. Auctori, qui
nondum mediae actatis Vir, quod vehementer delemus, jam die ex Maji 1820
diem supremum obiit. Censor in Jen. Allgam, Literature, ad a. 1820. N°. 59.
quaedam oppositi, per se quidem in universum non sprinenda, at quae praecipuum tamen Lauppiepas Commentationis argumentum massia confirmere quam
infringere videntur.

Ibid. No in Mysticiumum incides. Hec. de 100, ut. et. de comilbus, squae chaé Osnio-e nis parte disputamus 4 non pances, egregia-habentur in ruid. ubseum, Vertraute Briefe über Bücher, and Wale, Lipsian 1820. De quo referens Central traute disputad technologie. An annual disputad technologie.

Digitized by Google

Ach in Annalisas Theologicis (Neus Theol. Annalsas) 1820s p. 306. eqq.)

The interalis p. 214, inquitt " Es thus hoch noth, durs suif das anheil sufmerchem gemacht wird, welches durch vormengung set protestantischem
n Pictismus mis naturphilosophischem Mysteismas, Vernuisfthass und Systematischem Römerthum bereitet wird. Gearhoice wird in dieser art, od von
matischem Römerthum bereitet wird. Gearhoice wird in dieser art, od von
Mischen mit honnusseyn dessen, was daraus kommen felt, steht skhin."

Regarde, Agt, quemade Tu, facunditsima parais, nich kimitius in Attonomis —
paroemis et philosophia vitas posuissus commbernium vec. Nemo nostratium
nop povis et admiratus aximium parais commbernium vec. Nemo nostratium
dictum, sejusqua paroemise, inde a Cap/ Proverb. X. 1. insque ad C. XXII.
16. exponens, et illustume; enjus, as 2808: VI Volt, edi coepii, cum nuper

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, quo, postabrenten Bibliorum

-2)-70-7 retienten Collygre, reines Denn acritant largiarur, propostable denn acritant largiarur, postabrenten largiarur

of omorp. There ouignitudes, in Lauring Ocaser. L. III. t. 2. Coll. L. X. c. I. Mide. Quad To ... Ren ... dradules Juvintud ... exemplum ... proposicrit. De-

crete Regio diei xxvII Octobris cionoccexxi, cujus apographum die xxix Decembris ejusd. anni a Curatoribus Ampl. ad Senatum Academicum transmissum cat.

Pag. 27. Casinit ovideus. Libro V. Tristiam, Eleg. XIV. vs. 45. 34.

dinida De Bacre, sui distinctis, munero ita expositisti. Problema a Venerabili

Theologorum-Online propositum, cujus argumentum erat hujusmodi: Quaseltus, quid a loce a Petr. V: 1—4. recte intellecto constet de muneris Sacre
estione et oficiis e a quid ades inprimis agere, quid visare oporteat eos, qui
an Declaia Christiana alles munete fungantur per solveral muner rus phaliptics propositus and per munete fungantur per solveral muner rus phaliptics propositus.

Candidatus.

Feg. 28. Banometpi sed intellecticalli etc. cuminalines wenckenach, List. Hum., Math. at Physics in Illustri Diveniriensium Gymnasio Studioius, Commentationem, Nobiliseimae Facultaii Disciplifarum Physicisum et Mathematicamum probaum, conscripserat ad Quaestionem: Expenseur Basometri ad abjects.

- rum altitudines determinandas destinati, cum constructio, tum asus.
- Ibid. DAVIDES EUGENI. EUGENIUS DAVIDS, Medicinae in hac Academia Candidatus, problema solvit, ab eadem Facultate propositum, sic se habens: Undo pendet Plantarum Vegetatio?
- Ibid. Ne in Curvarum Quadraturam etc. Respondit Guilirlmus Hermannus Cost Jordens, Juris Romani et Hodierni Candidatus in hac Academia, ad Quaestionem, ab eodem Ordine propositam, qua jusserat: Problema de Quaestionem explicatur et exemplis illustratur.
- Ibid. Quo ut Philosophiam conjungere etc. Vid. Narratio corum, quae Academiae Lugduno-Batavae anno praeterito evenere, facta a NICOLAO SMALLENBURG etc. pag. 26. (In Annalibus Acad. L. B. 2. 1820—1821.)
- Pag. 29. In emni Philosophia vix locus est etc. Nimirum Quaestio, ab Ordine Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum ad solvendum proposita hujus argumenti: Exponantur et dijudicentur cum Schalae apicuri ac zanonis ex Veteribus, tum laibnitii et kantii e Recensiosibus, degmata de nexu inter virtutem et felicitatem, invenerat, qui eam laudahiliser tractaret, guillel-mum delprat, Juris Romani et Hodierni in hae Academia Studiesum.
  - Ibid. Agmen claudis, MANENE etc. JANUS RUDOLPHUS VAN MAANEN, P. J. Filius, scripserat Commentationem, quam praemio dignam censuit Nob. Medicorum Ordo, qui quaesiverat Anatomico-physiologicam considerationem Hepatis, nec non demonstrationem, in quantum ex observationibus Anatomico-pathologicis hujus organi functio sana explicari possit.

the state of the state of the

# SERIES

## DISSERTATION UM INAUGURALIUM,

### IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA

PUBLICE DEFENSARUM,

inde a d. viii Februarii cidiocccxxi, ad d. viii Februarii cidiocecxxii.

### '1 8 2 1.

- d. 24 Februarii. Specimen Juridicum Inaugurale, exhibens Quaestiones quasdam Varii Argumenti, defensum à Joanne Mario Swart, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. to Martii. Specimen Juridicum Inaugurale de Lege Rhodia, de Jactu, defensum à Petro Trompert, Roterodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 17 Martij. Dissertatio Juridica Inauguralis de Principiis Foederis, quod dicitur Neutralitas armata, defensa in Auditorio Majori ab Henrico Mauritio van de Poll, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

A

d. 17 Martii.

### SERIES

1821.

- d. 17 Martii. Dissertatio Politico-Historica Inauguralis de Aerrario Romano, defensa in Auditorio Majori à Folkerto van Heukelom, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 31 Martii. Specimen Inaugurale Medicum, exhibens Ideam generalem Angiectasiae, cum annexis Observationubus, defensum à Carolo Pflug, Berga ad Zomam Batavo, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 4 Aprilis. Specimen Philosopho-Criticum, continens Diatriben de Bione Borysthenita, defensum in Auditorio Majori, à Jano Mario Hoogvliet, Schiedamensi, pro Doctoratu Philosophiae Theor. et Literarum Humaniorum.
- d. 11 Aprilis. Specimen Academicum Inaugurale de Joanne Baptista, defensum in Anditorio Majori, à Diderico Bax, Roterodamensi, pro Doctoratu Theologiae.
- d. 11 Aprilis. Specimen Juridicum Inaugurale de Monarchia, optima Imperii forma, delensum in Auditorio Majoris à Jacobo Ray, Lugduno Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 11 Aprilis. Jacobus Geel, Amstelodamo-Batavus, Philosophiae Theoreticae Magister et Literarum Humaniorum Doctor, *Honoris caussa*, dictus est.
- d. 3 Maji. Specimen Juridicum Inaugurale, exhibens Quaestiones Varii Argumenti, defensum à Matthaeo Cornelio Stephano Versluys, Hagano, pro Doctoratu Juris Romani.
- d. 2 Junii. Specimen Juridicum Inaugurale ad Regulam Juris:
  ", Quod favore quorundam constitutum est, quibus", dam

- " dam casibus ad lacaionem corum non est interprem tandum"; Quae est in Lege 6 Codiçis de Legibus, defensum in Auditorio Majori, ab Adriano van der Graaff Huygens, ex Pago Hondsholredyk-Batavo, pro Doctoratu Iuris Romani et Hodierni.
- d. 4 Junii. Dissertatio Juridica Inauguralis de Requisitis justarum Nuptiarum ex Juris Hodierni Principiis, defensa à Francisco, Gulielmo, Joanne, Arnoldo van Lamsweerde, Zatphania-Geleo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 6 Junii. Specimen Physiologicum Inaugurale, sistens contemplationem Hominis in diversis vitae suae Epochis, defensum in Auditorio Majori, ab Antonio Ioanna Martino van Heusden, e Pago Hilvaranbeek, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 6. Junii. Dissertatio Physiologica Inauguralis de Passionibus, defensa in Auditorio Majori, ab Henrico Christiano Ludovico Gelpke, ex Pago Waspika pro Doctoratu Medicinae.
- d. 8- Junii. Dissertatio Juridica Inauguralis de Donationibus, quae fiunt contractu nuptiali et inter Conjuges, defensa ab Everardo Scheidio, Arnhemia Gelro, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 9. Junii. Dissertatio Medica Inauguralis de Diagnosi Morborum in genere et quorumdam horum difficiliorum in specie, defensa in Auditorio Majori, ab Abrahamo Gerardo van Stipriaan Luïscio, Delphensi, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 16 Junii. Specimen Literarium Inaugurale, exhibens Nonnullas Quaestio.

  A 2 nes

189 I.

nes Hesiodeas, desensum à Nicolao Georgio Hauck, Bredano, pro Doctoratu Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum.

- d. 21 Junii. Specimen Academicum Inaugurale, exhibens Positiones quasdam, ad Philosophiam pertinentes, defensum ab Isaaco da Costa, J. U. D., Amstelaedamensi, pro Doctoratu Philosophiae et Literarum Humaniorum.
- d. 21 Junii. Disputatio Politico Juridica Inauguralis de Decimis et Jure Decimandi, defensa in Auditorio Majori, ab Isaaco Vosmaer, Haga-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 23 Junii. Dissertatio Juridica Inauguralis de Cura Prodigorum, secundum Principia Juris Romani et Juris Hodierni, defensa in Auditorio Majori, à Gysberto Thimane Joanne Wicherlink, Daventriensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 23. Junii. Specimen Juridicum Inaugurale de Custodia Debitorum ex caussis civilibus, defensum in Auditorio Majori, à Barend Swart, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 25. Junii. Specimen Juridicum Inaugurale, exhibens Quaestiones Varii Argumenti, desensum à Stephanovan Delen, Thielano, pro Docto-ratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 26 Junii. Specimen Medicum Inaugurale de Arthritide, desensum à Johanne Gonggryp, Leovardiensi, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 26 Junii. Dissertatio Medica Inauguralis, de Scorbuto, desensa ab Huber-

•

to

to Benedicto Horstok, Alcmariensi, Cive Promontorii Bonae Spei, pro Doctoratu Medicinae.

- d. 28 Junii. Specimen Literarium, exhibens Demosthenis Orationem de Symmoriis, variis Lectionibus et Annotatione perpetua instructam; sive Disputationis de Atheniensium Symmoriis Partem priorem, defensum in Auditorio Majori, ab Henrico Amersfoordt, pro Doctoratu Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum.
- d. 28 Junii. Disputatio Physiologica Inauguralis de Nervo Sympathico magno, defensa in Auditorio Majori, ab Henrico Carolo van der Boon Mesch, Matheseos Magistro et Phil. Naturalis Doctore, Delphis-Batavo, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 30 Junii. Dissertatio Juridica Inauguralis de Usucapione et Praescriptione secundum Principia Juris Romani, defensa à Joanne de Wet, ex Promontorio Bonae Spei, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 30 Junii. Specimen Juridicum Inaugurale, exhibens Quaestiones Varii Argumenti, defensum à Christiano Carolo Tengbergen, Drusiburgensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 30 Junii. Specimen Medico-Physiologicum de Dentium formatione atque natura, defensum in Auditorio Majori, à Cornelio Guilielmo Henrico van Kaathoven, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 30 Junii. Specimen Juridicum Inaugurale de Modo Justitiae in Civitate servandae, desensum à Thimanno Guilielmo van Marle, Daventriensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

d. 19 Sep-

- d. 29 Septembris. Specimen Juridicum Inaugurale de Transactionibus, defensum in Auditorio Majori, à Joanne Josepho Batta, Mosa-Trajectino, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 13 Octobris. Specimen Jutidicum Inaugurale de Pignoribus, seu Hypothecis tacitis vel legalibus, secundum Juris Romani et Hodierni Principia, defensum a Johanne Burcharde Dirk Christiano Diderico Tulleken, Elburgo-Gelro, pro Doctorata Juris Romani et Hodierni.
- d. 24 Octobris. Specimen Juridicum Inaugurale de Servitute conventionali secundum Juris Hodierni rationem, defensum in Auditorio Majori, a Frederico van Massow, Indo-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 27 Octobris. Dissertatio Medica Inauguralis, exhibens Observationem Anatomico-Pathologicam de insigni Cordis et Aortae dilatatione, cum insolita ejusdem Arteriae valvularum degeneratione, desensa in Auditorio Majori, à Rudolpho Fenema, Daventriensi, pro Doctoratu Medicinae.
- d, 27 Octobris. Specimen Historico-Criticum Inaugurale de Theramine,
  Agnonis filio, Atheniensi, defensum à Georgio Antonio Schneit
  ther, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Philosophiae Theoreticae et
  Liferarum Humaniorum.
- d. 30 Octobris. Disputatio Juridica Inauguralis Pro Judicio Juratorum, praecipue de Utilitate et de bono publico, quod hoc Judicio inest, defelisa à Petro Gerardo Quirino Sprenger van Eyk, è Pago Zegveld Trajectino, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

d. 31 Octobris,

- d. 31 Octobris. Specimen Academicum Inaugurale de Abdicationibus et Renuntiationibus Principum, defensum à Jano Frederico Röell, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 10 Decembris. Specimen, Juridicum Inangurale, exhibens Quaestiones Varii Argumenti, defensum a Petro Strateno, Dordraco-Batavo, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 15 Decembris. Specimen Juridicum Inaugurale de Juribus Feminarum, secundum Principia Juris Hodierni, defensum in Auditorio Majori, à Carolo Joanne Ver Huell, Doetinchemia-Gelro, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. 17 Decembris. Specimen Academicum Inaugurale, continens Quaestiones Philosophici Argumenti, defensum in Auditorio Majori, à Jano Guilielmo van den Bergh, Lugduno-Batavo, pro Matheseos Magisterio et Doctoratu Philosophiae Naturalis.
- d. 17 Decembris. Dissertatio Medica Inauguralis, continens Observationes de Utero, defensa in Auditorio Majori, à Jano Guilielmo van den Bergh, Lugduno-Batavo, pro Doctoratu Medicinae.
- d. 19 Decembris. Specimen Historico-Juridicum Inaugurale, exhibens Historiam Judicii Jurati, defensum in Auditorio Majori, à Petro Jacobo van der Does de Bye, Rheno-Trajectino, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

1892.

d. 15 Januarii. Specimen Juridicum Inaugurale de Justitia Poenae capitalis, desensum à Samuele Firebrace, Barbadensi, pro Doctoratu Juris Romani.

d. 26 Ja-

- d. 26 Januarii. Disputatio Historico-Juridica Inauguralis de Gulielmo I, Principis Arausiae, liberi Cultus Divini, liberaeque Conscientiae Vindicis, Juribus in summum Imperium in Comitatu Hollandiae, defensa in Auditorio Majori, à Diderico van Hogendorp, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. I Februarii. Spesimen Academicum Inaugurale, de Jure Principis in minuendis, vel remittendis Delictorum poenis, defensum ab Aarnoudio Henrico van Wickevoort Crommelin, Amstelodamensi, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.
- d. I Februarii. Disputatio Juridica Inauguralis, ad Locum Codicis Civilis Hadierni, de Jure Donatorum in Linea adscendenti succedendi in Res descendentibus donatas, defensa ab Antonio Huberto van der Burch, Rheno-Trajectino, pro Doctoratu Juris Romani et Hodierni.

# JUDICIA FACULTATUM DE COMMENTATIO. NIBUS AD QUAESTIONES SUPERIORIS ANNI AD SE PERLATIS.

#### JUDICIUM ORDINIS THEOLOGORUM.

Ordo Theologorum ad Quaestionem propositam unam duntaxat accepit Commentationem, hoc Lemmate inscriptam: πιστὸς ὁ λόγος εἰ τὶς ἐπισκοτὰς ἐρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ, quam praemio dignam judicavit. Aperta schedula lectum est nomen hubbri philippi de Kanter, Lit. Hum. in hac Academia Candidati.

#### JUDICIUM ORDINIS DISCIPLINARUM MATHEMA-TICARUM ET PHYSICARUM.

Ad propositam ex Physica scientia Quaestionem solvendam duo in arenam descenderunt: quorum alterius Commentatio hanc habet inscriptionem: Mesurer et peser, voilà les deux grands secrets de la Physique. BIOT, Traité de Physique, Tom. I. p. 22.; alterius vero Commentationi haec LA PLACII inscripta sunt: Si l'on considère toutes les causes, qui troublent l'équilibre de l'atmosphère, on ne sera point étonné de l'inconstance de la varieté de ses mouvemens, qu'il sera très difficile d'assujettir à des Loix certains. LA PLACE, Expos. du Syst. du Monde, Tom. II. p. 163. De his ita judicavit Facultas, ut singulis hisce Commentationibus sua quidem sint merita, optime tamen Quaestionis argumento satisfactum sit ea, quae inscripta fuit: Si l'on con-

considère etc., eujusque Auctor est GUILIELMUS WENCKEBACH, Lit. Hum. Matheseos et Physices Stud. in Athenaeo Daventriensi.

Ex Mathesi Problemati duae exhibitae fuerunt solutiones, quarum priorhaec subscripta habet: At tu, dam primi floret tibi temporis aetas, Utere. TIBULLUS. Altera Symboli loco: En his principiis via ad majora sternitur. NEW TON, de Quadr Curv. Quae altera plane satisfecit et cujus auctor praemio ornandus fuit GUILIELMUS HERMANNUS GOST JORDENS, Juris Utriusque Candidatus in Academia Lugduno-Batava.

Ad propositum utrumque ex Astronomia atque Historia Naturali Argumentum nemo se in certamen contulit.

Ad propositum autem ex Chemia argumentum unam tantum tulit Commentationem, quae praemio dignam judicavit. Illius Lemma fuit: Et ea, quae vis, ut potero, explicabel, nec tonnen, quasi Pythius Apollo, certas ut sint et fixa, quae dixero, sed ut homunculus unus è multis, probabilia conjectura set quent. cicra o, Tusculis Quaest. Lib. I. C. 1x. Et Austor Eugenie de de visa, Madieinae Candidatus in Academia Lugduno Bátava.

# JUDICIUM ORDINIS PHILOSOPHIAE THEORETICAE

Ad primam utriusque propositae Quaestionis nulla exhibita fuit responsion. Ad alteram. Quaestionem unam tantum tulit Commentationem, hisce verbis nossavii, Lemmatis loco, munitam: Grâce au Ciel, Nous voilà déliqués de tout cet effrayant appareil de Philosophie; — Nous pouvons être des hommes, sans être des savans; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale; — Nous avons à meindres fraix un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humàines: Employons donc à être vertueux et heureux le tems, que d'autres perdent à chercher, comment il faut l'être, et proposons nous de grands exemples à imiter plutôt, que de vains systèmes à suivre. In qua Commentatione, etsi nimia prolixitas et Oratio-subinde minus castigata animadverteretur, tamen eas agnovit Ordo modestiae, di-

diligentiae et judicii laudes, ut nullus dubitaret Auctorem scriptionis praemio, ornare.

Aperta schedula nomen prodiit Guilielmi Delprat, Juris Utriusque Studiosi in Academia Lugduno - Batava.

#### JUDICIUM ORDINIS MEDICORUM.

Ad propositam Quaestionem una tantum accepta est Commentatio, cui haec inscripta fuerunt verba: Quisquis artificiose Corpora Humana secare no vit eorumque singulas particulas diligenter inquirit, ex his latentium morborum causas et sedes facile intelligit, nec non accommodata remedia praescribet. 1, RIOLANI, Anthropol. Lib. I. p. 15.

Quam tamen Ordo dignam censuit praemio exornare. Hujus Auctor est JANUS RUDOLPHUS VAN MAANEN, Medicinae Candidatus in Academia Lugduno-Batava.

#### JUDICIUM ORDINIS JURISCONSULTORUM.

Ad propositum argumentum solvendum neminem in arenam descendisse; doluit ordo.

B 2

PROGRAMMA

## PROGRAMMA

CERTAMINIS LITERARII,

٠À

RECTORE AT SENATU ACADEMIAE LUGDUNO BATAVAE

VIII MENSIS FEBRUARII

A. CIDIDCCCXXII.

#### INDICTL

Rector et Senatus Academiae Lugduno Batavae, ex Augustissimi Regis Edicto d. 2 mensis Augusti A. c1212 c c c x v. N°. 14. omnes Academia rum Belgicarum Cives et Athenaeorum alumnos in annum sequentem ad certamen literarium invitant et evocant et propositas a singulis Ordinibus Academicis quaestiones promulgari jubent.

# ORDO DISCIPLINARUM MATHEMATICARUM ET PHYSICARUM sequences proponit Quaestiones:

#### E PHYSICA.

Quibusnam effectibus Tensio electrica, quam vocant, (tension électrique), et Fluctus electricus, (courant électrique), conveniunt? — quibusnam differunt?

runt? — Concinne et simul accurate, quoad ejus fieri potest, ex recentissimis Physicorum cum Observationibus, tum Experimentis, haec quaestio exponatur et illustretur.

#### E MATHESI.

Theorema Trium Axium explicetur et uno alterove exemplo illustretur.

#### Ex ASTRONOMIA.

Duo Horologia solaria inscribantur planis, quae transcunt per  $\alpha$  et  $\beta$  Orionis, et per Observatorium Leidense.

#### Ex HISTORIA NATURALI.

An et quousque Fundamentum systematis Mineralogici deduei possit, sive ex concursu Characterum dictorum enternorum, sive ex forma Crystallo-rum, sive ex intuitu compositionis Chemicae corporum ad Regnum minerale pertinentium.

#### E CHEMIA.

Quaeritur, an Incrustationes indigenae sint Chemicae, an vero alius originis?

ORDINIS PHILOSOPHIAE THEORETICAE ET LITE
RARUM HUMANIORUM hae sunt Quaestiones:

I "a.

Quum in exponenda Theologia Naturali saepius provocetur ad πρόληψη, ξυνοιαν, sive anticipationem, quae omnibus, DEUM esse, persuadeat; quaeri-B 3 sur, quid Feteres EPICUREI et STOICI his vocibus intellexerint; — que sensu hujusmodi anticipatio mensi nestrae sit vindicanda; — et pessitne inde effici, DEUM esse?

TI ta.

Historia Critica Bibliothecae Alexandrinae.

#### ORDO MEDICORUM

Naturae animalis facultas admirabilis est, quae solidae compagis Vulnera, Ulcera et Fracturas, adeoque solutum in corpore animali, artificio inimitabili, consolidat, redintegrat, resarcit. — Super hac Naturae animalis facultate et modo, quo hanc exercet, Physiologorum diversae sunt explicationes. Earumdem, ex ordine temperis, quo propositae fuerunt, quaeruntur recensio, epicrisis et demum judicium de illa, quae Oeconomiae animalis Legibue, hactenus cognitis, hodie maxime fundata videtur.

#### ORDO JURISCONSULTORUM

Quaerit de meritis JACOBI GOTHOFREDI In restituendis XII. Tabulis Commentationem.

#### ORDO THEOLOGORUM

Quaerit, an, in Sacrorum Librorum interpretatione, divinae iis traditae doctrinae analogiam, quam vocant, adhibere liceat, et quibus peudentiae legibus horum praecipue Scriptorum adstrictus sit interpres, ne Dogmaticis magis, quam Grammaticis rationibus se duci patiatur?

Requiritur autem, ut, qui in hac excutienda Quaestione elaborare cupiunt, Hermeneutica huc pertinentia praecepta distincte exponant, et exemplis, è Veteri aeque ac Novo Testamento petitis, illustrent et confirment.

Com-

Commentationes, Latina tantum oratione conficiendae, et alia quam Auctorum manu describendae, ante diem i Novembris hujus anni mittuntur ad Virum Clarissimum joannem van voorst, Academiae Actuarium, ita ut nullis ab Academiae parte faciendis expensis detur locus. Lemmate autem omnes inscribendae, iisque adjungendae sunt schedulae obsignatae, Auctorum nomina continentes, eodemque in exteriore parte lemmate insignitae.

Universa vero concertationis ineundae et dijudicandae ratio cognosci potest ex. Edicto. Regis. supra dicto, Art. 205 — 213.

## HUBERTI PHILIPPI DE KANTER,

EX PAGO ANNAE TER MUIDEN - ZELANDI,

THEOLOGIAE IN ACAD. LUGD. BAT. STUDIOSI,

## COMMENTATIO

AD

# QUAESTIONEM AB ORDINE THEOLOGICO ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE, A. MDCCCXXL PROPOSITAM:

Qua quaeritur, quid e loco 1 Petri V: 1-4 recte intellecto constet de muneris sacri ratione et officiis, et quid adeo imprimis agere, quid gitare oporteat eos, qui in Ecclesia Christiana hoc munere funguntur.

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT D. viii. MENSIS FEBRUARII

A. MICCCXXII.

and the second of the second of the second of the second

Cont. CENTANI

entropies programme de la composition della comp

outrom execution . To short work and any one of the court of the any of the court o

area, et il unibun epis famedericatem essent admissi, taorea hold etc.

en program i producida de <mark>de la c</mark>entra de la composition della c

and the state of the second control of the s

#### RESPONSIO

A D

#### QUAESTIONEM THEOLOGICAM:

#### INTRODUCTIO.

Munus, cum ex nostra sententia sit " dignitas quaedam nobis oblata, qua quidem in nos auscepta, ad officia quaedam singularia peragenda obstricti sumus", munus sacrum in Ecclesia Christians " illud intelligimus munus, quo obstringimur ad ea officia peragenda, quae pertinent, ad Religionis Christianae doctrinam aliis edocendam, cultum externum et socialem moderandum, atque ils omnibus prospiciendum, quae ad Christianorum fidem confirmandam moresque emendandos facere possint, re universa ad Sacrae Scripturae praecepta et leges, el Christianorum societati, cui adscripti anmus, probatas, composita et exacta.

Muneris illius Sacri auctor est Jesus Christus, cui ipsam Religionem Christianam acceptam referimus. Is quidem, dum in hisce terris versabatur, e sectatoribus suis duodecim elegit viros, quibus injunxit, ut, postquam ille in regiones coelestes reversurus esset, doctrinam divinitus acceptam, ubique terrarum Dei nomine praedicarent, ejus notitias quaquaversum propagarent et ad vitae usum et ipsi pie adhiberent et omnibus hominibus commendarent.

Viri illi, Apostoli vulgo dicti, cum homines essent inculti et indocti, multisque sui sevi opinionibus praejudicatis imbuti, etsi quotidie optimum Magistrum docentem audirent, miracula ejus cernerent, perfectissimum ejus virtutis exemplum ob oculos haberent, et in intimam ejus familiaritatem essent admissi, tamen haudquaquam idonel esse videbantur, qui tali tantoque munere rite fungerentur; posteaquam vero, die quinquagesimo post Jesu in vitam reditum extraordinarias ab co promissas Spiritus Sancti dotes accepissent, mox ab omni errore in tradenda religione immunes et omni-

Digitized by Google

no satis bene instructos se probaverunt ad omnes sacra muneris partes, ut oporteret explendas.

Jam ante Jesu mortem ex eorum numero exciderat optimi Domini proditor Judas Iscarioth; illi vero jam, de munere obeundo divinitus edocti et de rebus agendis admoniti, sacro ritu in ejus locum suffecerunt Matthiam; deinceps eorum consortio pla-

ne supernaturali modo adjunctus est Paulus.

Omnes illi; cum variis in locis; doctrina Religionis Christianae praedicanda, multis hominibus divinam ejus auctoritatem persuaderent, singulares hic et illic constituerunt coetus eorum, qui in peculiares societates religiosas coirent, Deumque unanimi consensu ad normam a Jesu praescriptam cancte et pie colerent. His vero coetibus regendis, praeter Euangelistas, qui dicuntur, aliosque Ecclesiae ministros extraordinarios eosdemque ipsorum in Religione Christiana propaganda adjutores, ordinarios quoque praefecerunt, vulgo Πρεσβύτερογε, vel. et. 'Επίσκοσομε dictos. Requirebantur enim rei Christianae tutatores et vindices bene instrucți, qui doctrinam ab Apostolis tradițam puram atque illibatam conservarent, distincteque exponerent, et ad recte et beate Vivendum adhiberent, quorum insuper officium esset, sacris pracesse, omnia ad cultum publicum socialem pertinentia moderari et in universum videre, ne quid res Christiana detrimenti caperet, omninoque id agere, ut singulis bene esset, atque omnium coe thum decus et salus conservaretur et in dies augeretur. Hoc autem munus in se suscipere non poterant Apostoli; neque enim illi in uno codemque loco permanere poterant, divinitus scilicet jussi, Religionem Jesu longe lateque proferre. etiam constitutorum numerus in dies ita augebatur, ut singulis continuo inservire et prospicere non possent. Certe curare eos oportebat, ne deessent, ad quos, post ipsorum mortem sacrum munus tuto deferri posset. Paulus in loco Eph. IV: 11 diserte docet, diversos sacrorum ministrorum ordines, qui sua actate jam exsistebant, ipsius Jesu nomine et auctoritate esse constitutos, unde liquet. Apostolos, in ordinariis quoque illis Ecclesiae ministris creandis, supremi Ecclesiae Regis et Gubernatoris voluntati et consiliis satisfecisse (;).

(1) Quos ibi memorat Paulus, priseter Apostolos apophiras et Sayyerloras, il certissime fues tunt ministri Ecclesiae extraordinarii, quorum munus non erat perpetuum, sed ad Apostolorum tantum tempora pertiuebat. Ordinarii autem intelligendi sunt nounises illi nal didanatos, qui alibi in N.F. dicuntur neusgareso: vel designoss. Cif. infra dicenda, et Vitringa, de Synag. Vet. L. II. c. 2. p. 484, 485. De muneris secti origine cf. quoque Cl. L. Suringar, Oratio de muneris doctrinae Christianae interpretum praestantia futuris Religionis doctoribus rite aestimanda, pag. 9—18.

The Court was seen that the beautiful to

**E** 

Mic Tuisse distinctos, at Apostolorum actate hoc discrimen nondum adfuisse, sed unum idemque fuisse corum munus; ob sequentes rationes statuimus.

"Primum quidem utraque appellatio nomunquam'in eadem orationis serie de iisdem personis adhibetur. Vid. Act. XX: 17, 28. Tit. I: 5, 7.

Dein Paulus in initio Epistolae, quam scripsit ad Philippenses, mentionem facit Episcoporum et Diacondrum; unde apparet, tunc temporis nondum Eriscopos fuisse a Presbyteris distinctos. Si enim ita sese habuisset res, certissime Presbyterds quoque memoraturus fuisset, cum nulla ratio excogitari queat, quate cos in salutando data opera omiserit. Simili ratione in Epistola prima ad Timotheum Cap. III, ubi munerum Ecclesiasticorum officia recenset, memorat tantum Episcopos et Diaconss; Presbyterorum autem cum nullam prorsus faciat mentionem, vix dubitari potest, quin unum idemque horum atque Episcoporum fuerit munus.

Addimus porro, quod ex scriptis N. F. constat, plures simul in una eademite tirbe fuisse Episcopos. Vid. Act. XX: 28, collatis antecedentibus et Pint. I. T. Cum enin constet, introducto seriori aetate discrimine inter Episcopos et Presbyteros, unum tantum singulis coetibus Episcopum praesuisse, probabile omnino sit, Episcopos II. cc. memoratos, eosdem suisse ac Presbyteros, quorum plures in singulis Ecclesiis erant constituti.

Hisce denique argumentis addi possunt et testimonia Patrum Ecclesiae antiquissimorum, ut Clementis Romani atque Polycarpi, quae studiose exposuit et vindicaviti Gablerus in Diss. mox laudanda pag. 8—12, quare ad hunt scriptorem hic tantum remittimus, omni uberiori horum testimoniorum recensione omissa.

Tariis modis horum argumentorum vim infringere conati sunt ii, qui contrariam rententiam assumserunt, neque tamen de iis jam agimus, cum ita egregia hoc factum

<sup>.: (2)</sup> Dissertt. quatuer, quibas. Episcopatus jura adstruuntur, Lond. 1651.

<sup>. (3)</sup> Dissertt. Cyprianicae (decima), Oxon. 1684.

<sup>(4)</sup> Vindiciae Epistolae Ignatii (repetitse in Cotelerii Patr. Apost.) Ed. Clerici, Vol. II.

<sup>(5)</sup> Origenes Ecclesiasticae, L. II. c. s.

sit a Doctiesimo Jo. Ph. Gublero in Dissert. de Episcopis primae Ecclesiae eorumque esiglice; fiumbio8895, J.M., ut si hac de 10 millioesset agendum, vix possem non illimit viril evendonarepeutete: iterate i iterate

Haud dubitanter ergo affirmandum arbltramm, hoste, sive Presbyteri, sive Eplacopi andiant, quad ad summan officiorum et consilium muneris attineret, prorsus inter se fuisse nequales; autum vero inter eos fueris aliquia ordine primus et praeses perpetuus, definiri omnino nequit. Probabile quidem hoc, ut affis viris coccis, ita etiam Hunk duemiae (6) whimseese, usad ille spectingenuo fueriti, se thesin suam non unimimare peace et in sala, ibquie hajuni reli nuspiam memiaerit, sed affis de causis verosimilem judicanti.

East varo munesis his demandati suisse rationem, ut sacris pracesseur et totius Ecclesise ors printurarent, cum ex ipso Busenduru nomine, tum ex apertis Sucrae Serie pturae locis Act. XX: 28. 1 Tim. III: 5. Tit. I: 7 alisque secte nobis demonstravisse videtur Gablerus 1. c. pag. 27. Quod surroualidade argumentain; ex intercedente Episcoporum imm approvapancie sunititudine petitimi, albi comit dubio migus esse arbitrament.

Docardi munus antiquitus ad provinciam regiminis Ecclesiastici accessisse, multinegant, mos. affismandum putamus. Nimirum hajus rei indicia satis clara nobis adesse videntarais: a soule est a soul

Att oprimum inquidem provodenne judi locu Tie. I roji i Fimi III: di lid loco fei quisien, ne chele distor sit divisto wall and historial in rije distablique in decide sit division, had redictioned in hac distrure ententes esse oportere distaurade, had est ad affet docendes idencem.

(6) Hist. Eccl. Vol. III. pag. 200.

munus docendi iis demandatum fuisse. Neque praeteryldenda sunt. quae c. 12 - 17 adiunguntur: de docendi munere ibi adhpe sermanem esse amplhum estadubium: idque: habita quidem ratione diversorum ordinum, qui c. 11 recensiti essent go atome radeo etiam, pastacum quas dixerat, atque doctorum (7). THE RESERVE STATES AND THE RESERVE AND THE - Addimus denique locum Hebr. XIII: 7, ubi de froughou (iidem qui in locu : These. Vi in dicuntur moisgapere , alibi messbireen vel delenore ) diserte preedicatur: el dide Alii sin hanc causem acculerunt ectem locum modoscise a Theses une co a which bould Servivaes, ita, arcte, connectantus cum 1907a, mais randone de 1 ildem (habendi, ette dridenmae) Vereor tamen, ut argumentum satis evidens inde peti possit. Ne enim hic dimental; mue, de sensu verbi mulerale sillo, ceste depoteri officiam, monsprimem dillis matematic. vase, sed omnibus omnino Christianis imcumbens, patere videtur ex addito praecento. videtur Gablerus 1. c. nan eV. aufTai sunilus aspolijas sinoitats queta meits saideQ. Mittimus bic quaestionem visumasempone Anastologus diversio succite medines Prepa byterorum regentium atque docentium, quippe ad nostras partes minus pertinentement Sine. : Anostoli autem, dotes Spiritua, Sancti extmendinarias, quibus con instrucces, fulcee diximus, etiam cum aliis communicabant, imprimis vero cum iis, quos ministrus: Bosclesiae constituerant, pade factum est, utitue i tempenia idinara micelan cassit muite ris sacri ratio quam seriori agrate. Quanquam, enim in Religionia Christianne primere die multiplex carum fuerit via et saluberrimus usus , ad cam propogandem et confismandam, nequaquam tamen omni aetate iis opus fuit ad ejus anetoritatem tutandam erstabiliendam. Quandiu in Ecclosia obtinuerint, acquirte definiri nequis. Sacc. Iti adhuc obtinuisse videntur cum Orizones L. I. contra Coloum carries mantionens faciates et Grazarius Neogaesariensis hingo Thanmatergua edicpune all. Labone verto lempore I sensim sensimque ess cessevisse probabile lest ; certe Sicocilly inplia ampline espués indicia conspicua fuerunt. Mutatis temporibus, pro re mate, ut universe rei Christiane ita et muneris santi

Mutatis temporibus, pro re mats, ut universae mi Christiame its et muneris sacridiversa fuit ratio. — In Ecclesia, Apparolica sonnes Episcopi et Pinsbyseri inter au fuoc runt pares, sed jam inde a Sacrulli Episcopi a Pretbyteris distinguit su multi id agere. coeperunt quit pracualite eminerent, so majora tabbi fara majoresque discultates arrogarent.

<sup>(7)</sup> Conff. S. F. N. Mori dieta in Diss. ad h. l. inprimis Parte II. Diss. ejus Theoli. et Philoli. Vol. II.

Sublata sic prorsus aequalitate, sensim introducta est Hierarchia, quae identidentialitate, ta et in majua fastigium evecta est, donce tandem Episcopus Romanus universae Eccilesiae esput semet constitueret, arrogatamque illam aucroritatem per omnia deniceps Saecula magis magisque amplificaret omnique modo windicaret.

Lutheri autem aerate, una cum emendatione sacrorum, Reformatione vuigo dicta, etiam muneris sacri ratio magnopere mutata atque ab hoc inde tempore magis accommodata est, ad diversorum temporum mores et consuetudines variis in locis receptas, unde factum est, ut in singulis fere terrarum orbis regionibus aliqua a caeteris diversitas conspiciatur.

Hoc vero non obstante discrimine, idem omni aetate ejus consilium et cadem lex summa atque norma sit, necesse est. Nimirum ad docendi partes quod attinet, in quibus rei universae principlum et summa est, eo spectare existimandum est, it, qui hoc munere fungantur, universum doctrinae Christianae afgumentum allis tradant, idque dedita opera exponant, nec solum rectis ejus notitiis illos imbuant, sed omnino doceant eas ad vitae usum pie et sancte adhibere, ut optima in rebus afflictis solatia percipiant, et quaecunque iis sors obtingat, divinae Religionis praeceptis obsequendo Deo probentur et beatitatis sempiternae participes reddantur.

Hinc vero intelligitur magna ejus muneris difficultas. Cum enim multiplex sit inter homines ingenii et indolis diversitas et magna vis opinionum praejudicatarum, quibus omnes ab infantili inde aetate sunt imbuti, sequitur, verbi divini ministro maximam operam esse impendendam, ut singulis alia atque alia ratione inserviat, et ad universam omnium institutionem et curam singularem adhibeat prudentiam et circumspectionem, dein, cum omni aevo fuerint, qui divinam Religionis Christianae auctoritatem labefactare conarentur et variae eruditionis et doctrinae specie sua magis placita, quam simplicem doctrinam Jesu instillare studerent, requiritur etiam in Religionis doctrire, ut multarum variarumque rerum cognitione instructus sit, sulsque doctrinae copiis quorhmyis errantium opiniones refellat, Religionisque divinitus patefactae decus et sinceritatem vindicet, denique, quod aliis hominibus subinde concedi solet otium, lis, qui fem suam, ut oportet, curant, rarius obtingit, cum tot ipsis continuo agenda sunt, ut sacri muneris officiis satisfaciant, quorum nullus unquam sit finis.

Omnes autem hae dissicultates, ut quantumpote superentur, atque ea, qua par est, dignitate in munere versetur minister Ecclesiasticus, et prudentem rationis usum perpetuo adhibeat, et imprimis diligenter consulat praecepta, quae in sacris libris obvia sunt. Sunt autem ea, etsi non ita multa, tamen quam maximi momenti, et seutiquam negligenda; imprimis dignissimus est, qui expendatur, celeber ille locus Petrinus,

#### RESPONSIO AD QUAESTIONEM THEOLOGICAM.

nus, de quo hacce scriptiuncula pro viribus agere nobis est propositum.

Ut autem qualiscumque nostra—do-hoe argumento dissertatio ordine procedat, in priori ejus parte id agere consbimur, ut locum propositum brevi annotatione ad rectam ejus intelligentiam aliquatenus illustremus, in parte posteriori ea exposituri, quae az illo constara videantur de muneris sacri ratione et officis: et quid adeo imprimis agere, quid vitare oporteat cos, qui in Ecclesia Christiana hoc munero funguntur.

4-14727171

And the second of the second of

and and a second seco

en de la composition La composition de la

The second section of the secti

The state of the s

PARS

and the second section of the second

the entirem. It all mesons and about the con-

The transfer of the Political States of the second

4 11/2 1 21

2 to 3 to 0 1 0 100 to 5 5

PANS PRIOL

was a first are and gift a fine amount of the profit of the graph of a first the contract of the contract of

ANNOTATIO AD LOCUM

### PETR V: 1-4

Ad hujus loci intelligentiam non anxie inquirendum case putamus de nexu, que cum reliquo epistolse argumento, cohacreat, cum manifestum sit, prousus mentum hie linchoari argumentum cum antecedentibus non adeo cohacrena (1).

C. 1. Πρεσβυτίρους τοὺς ἐν ὑμῖν παραπαλῶ, ὁ συμπρασβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάταν, ἱ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσὶκὶ δόξης καινανός.

Presbyteros, qui sunt inter vos, quam maxime hortor egocolloga (vester) idemqua testis afflictionum Christi, nec non (Ejus) gloriae, quae aliquando manifesta reddetur, consors (futurus).

Convertitor imidia Peuri omilio ad eco, qui in coetibus Christianorum rile diarrepas. (vid. Cop. L.c. a.) muneçe succedingulantur.

Heessireet his erdinarii Erriestae ministri intelligiment, ab Episcopii minime diversi. Proprium hoc iis adhaesie nomen, sive habita ratione actatis, quod in Ecclesia. Christiana primaeva imprimis ad munus sacrum obeundum eligebantur seniores, qui juvenili arrogantia vel imprudentia neminem offenderent, sive ad imitationem usus loquen-

(1) G. T. Zocharies in Ruma Britaring der Briefe Jacobi, Petrifeit. ad h. l. monet, praeceptum ultimum superioris cap, quo inculcatur, ut Christiani Deo semet commendent de dyalonotia, ansampmehuisse Apostolo ad singulare illud psaeceptum injungendum, quod loco nostro continetur. Arquius quidem, ut nobis videtur, quam verius.

di Judecoum, apud quos Synedrierum assessores D'De vocabantur, i. a. membéreres (2). De iisdem frequenter adhibita appellatio Exicutum desunta est a muneris ratione, quo fungebantur. Hujus quoque respectu alibi dicuntur didágnado: I Cor. XII: 28, 29, xoudres nal didágnado: Eph. IV: 11, hygiques: Hebr., XIII: 7, xouximent I Thess. V: 12. Conferri possunt de corum electione loca Act. XIV: 23! Tit. II 5, de muneris corum ratione et officiis, ea, quae in nostro loca sequintur, ut et Pauli monita I Tim. III: 1—13. IV: 7—16. Tit. I: 5—9. Act. XX: 28. Caeterum varies sententias de lis proposuerunt Vitrings de Synag. Vet. passim L. II, imprimis pag. 474 seqq. Venema in Hist. Eccles. T. III. pag. 195 acqq. J. D. Michaelis Paraphrasen und Anmerkungen über die Briefe Pauli etc. Apag. 256, 200 seqq. Ed. 2. Nos supra jam sententiam nostram exposuimus, in Integd. et coaf, cum ibi digtis Gabler Diss. cit. et Kuinoel. ad Act. XX: 28 (3).

Toue in univ, seil. breae, qui sunt inter vos, i. e. qui apud vos constituti sunt, qui inter vos degunt: in praepostio hoc sensu occurrit cum apud scriptores bene Graecos, e. g. Euripid. Phoen. V. 1 in harpoie oppassi, tum in N. T., ut in loci nostri contextu c. 2, Luc. VII: 16. XXIV: 51. Joan. I: 14, I Thess. V: 12 alibis redditur etiam ita ab Alexandrinis Interpretibus vocabulum IIII Levit. XXVI: 11. (Conf. Schleusnerus in Lexico ad vocem No., 13). Spectat igitur. Petri oratio Presbyteros, constitutos apud Christianos, ad quos epistolam mitteret, coaque omnes, nemine excepto.

Παρακαλώ, ut saepius alibi, în N. T. libris, îta h. l. denotat t harton, odmoneo? Tic quidem cum emphasi scriptum, ut factum est etiam Rom. XII: 1. L Cor. I: 10. IV: 16 (4), quare reddidimus: quam maxime herter,

Quae sequintur, Petrus sine dubio es de ceuss addidit, int majorem vim et efficaciam propositis praeceptis adjungeret. O quagnassivense, pro de il suprepositione,
quod pronomen hie subauditur. Articulus é hie unimpatur indefinite, ar et line
VIII: 5 è sgalous, posset igitur raddi nostra formula a suus an collegie veserie. Quid

<sup>(2)</sup> Hoe quidem nomine insigniuntur in libris N. T. cum alibi, tum Act. IV: 8. XXIV: 1. Donf. C. Vitringa, de Synag. Vet. p. 595.

<sup>(3)</sup> Additamentum ass ante verba sequenția, quad a Geleskackis in Adit. N. E recenteur, ortum mihi esse videtur ex librariorum imperitia, qui học modo nexui, ioci: equaplere voluerum.

<sup>(4)</sup> De usu Emphasium, in admonitionibus, castigationibus etc. imprimis conspicuo, conf. Ammon ad Ernest. Instit. Interp. N. T. Sect. II. Cap. V. S. 5.

significet vocabulum ouemper Burepe, unusquisque facile intelligit, etsi in N. T. scriptis non nisi h. l. reperiatur. Nimirum apertissimum est, vocabulum esse composirum ex praepos ev et nomine #pes Burepos. Quo vero sensu hic positum sit, mazis dissentiunt interpretes. Sunt enim, qui statuant, Petrum hoc adhibito vocabulo ad aetatem tantum respexisse, in quorum numero, praceunte Bensono, est etiam Gablerus (5) At contextus satis docet, hic non de aetate, sed omnino de munere agi; alii ex bac formula concludunt, tempore Apostolorum nondum certis finibus circumscripte fulsee munera Ecclesiastica, cum Petrus nulli certae Ecclesiae adstrictus, se inse gueraschie repor dixerit. Quam quidem sententiam haud probandam esse arbitramur, cum ex N. F. scriptis satis constet, jam Apostolorum aetate ita definitum fuisse Preshyterorum munus at ab co caeterorum Ecclesiae ministrorum satis distingui posset. Equidem potius crediderim . Petrum hoc sensu semet συμπρεσβύτερον vocare, quod seque atque illi. qui eximie dicerentur Presbyteri, versaretur in Religione Christiana edocenda iisque moderandis, quae ad externam Ecclesiae disciplinam spectarent. Eodem sensu Imperatores Romani milites commilitones vocabant, certe non, quod corum munus non satio esset circumscriptum et a munere caeterorum militum distinctum, sed, quod acque atque illi arma gererent ad auctoritatem legum et civium tranquillitatem futandam, bostesque debellandos. I pro rem secretam et occultum

καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, atque testis afflictionum Christis, majores consus scriptum esse credimus, quo idem Petrus 2 Ep. I: 16 adhibuit vocabulum team ται spectatores, testes oculati, et quo Lucas Evang. I: 2 usus est verbo αὐτάσται. Simili vi ut mihi certe videtur, μάρτυς occurrit Act. II: 32. III: 15. X: 39 (6) Τὸ τοῦ Χριστοῦ παθήματα sunt calamitates, quas subiit Servator, cum in hac terra deginet, imprimis τὰ παθήματα eximie ita dicta, gravissima nempe illa mala atque dire cruciatus, quibus Jesus ultimis vitae diebus afflictus fuit, et quibus mortis acerbitas quam maxime fuit adaucta. Grorius ac h. l. annotavit: ,, vidit eum Petrus vinctum, deinde, quod historia non docet, sed credibite est, audiens crucifixum, ejus quoque rei speciator esse voluit, sed eminus et in turba." Miramur vero, virum immortalem non addidisse, quod historia diserte docet Petrum, etiam adfuisse in horto Gethsemanitico, ubi optimus Magister doloribus acerbissimis excruciatus, eum, atque duos alios

<sup>(</sup>F) Of the Head of the Color of

<sup>(6)</sup> Quod ad rem ipsent had formula denotatam authet; conf. uberius dicta Petri a Ep. 1: 16-18, et ab Honslero notata in animado, ad interpretationem Epistolae Germanicam. Der erste Brief des Ap. Petrus übersetzt und etc. ad h. l.

en idissipulis, quos secum duxerat, his verbis compellavisse legitur: replavinos lovius fi poste pour ens l'androu. Vid. Matth XXVI: 37, 38 coll. Marc. XIV! 33, 34. Caete. rum, quod idem annotavit Grottus; Apostoli saepius eximie dicuntur paprupes, ut Luc. XXIV: 48. Act. 1: 8. V: 32. X: 39 coll. 40, 41. Dubito tamen, an id ibi codem sensa ac in nostro loco accipiendum sit.

O nal the meddour aroundurtectal diffue notwords, itemque gloriae, quae manifesta reddisur , consors. Tole nathauer rou Apierou hic opponi mihi villetur ejusdem offa, steus neus post West supplendum pronomen autou. Satis autem constat, 30 gar J. C. adhibitum saepfus denotare summam ejus dignitatem et conditionem gloriosam, que in coche fruitur? hoc saltem sensu accipienda mihi videtur defa in locis Matt. XIX: 18. XXIV: 30. Luc. XXIV: 26. Rom. VIII: 18. Tit. II: 13. 1 Pet. IV: 13. Ad hanc 'defan ettam h. f. respiel arbitror, cum quod hic rete mabinant oppont videafür, tum obladdiam formulam the perhodone anoranim covai. Continetur hac phrasi periphrasis temponis Anteri , lactif ergo designat , ac'si scriptum esset the anomaloping and quae de hoe formulae hujus usu annotavit Zeunius ad Vigerum de Idiolismis ling. Gracoas pag. 254; armanonten vi praepositionis proprie designat delegere, revelare, remeyere vellemen opponiturque simplici nakonteir, quod denotat eperire, legere, velare. Metaphorice ponitur pro rem secretam et occultum patefacere et manifestam raddere. enso receive effette opposited stupfict randwish; Whith A. 25 et alibit in N. W. striptis. Apad Miterpletes Alexandelilos molimunquam fespontier Hebraico 1771, e. g. Amos. 11br 75 Anountiberrollat eximite dicient res, cujus ratto antea non satis por spici poterat. jud tord taghescenda praebesur, idque Highlait Del interventu, e. g. Eph. III: 5 edkole fe Go quo sensu etfam in hostro foco adhibetur de gloria ille y. O quae estiquando patais fici et conspicienta praesestiut. "Sittilla usu fufra c. 2 ofcurtit Dave-'addidish formula dulebbleror vob atyriolatios. Conf. de eidem re adhibitee formulac Whendludel Rom. Will r 18 Wholdhippe war bedl voll lood Rom. Vill: 19, allacque citatue a Cel. J. van Poofit W. Annotationium in Lock Selecta Novi Foederis Specimilno F. dan. 20: Hofite Meie Petrus aliquendo funcia crat como de lipsa enim rei natura strpplere fiblet despesse; ministre vero vero vero vero della, quod perione, 1217, paristops, consortes efus "fital" erant Presbyeer; "vair the minere suo fancti essent c.' 4 (cff. dicenda ad h. l.) quin et omnes sinceri Jesu cultores, ut patet ex loco hae in re classico' Col. III : 4. Conf. etiam Tifean, III : 2. Casserum recte ad h. f. monuit Henslerus (7), illum munuslav delles Jesu Christi non intelligi debene de felicita-

te .

<sup>(7)</sup> Opere supra land, pag. 216.

201 guse indicathemm I. C. bestissishum prorsus sequiparends esset, sed de qualicunque sius similitudins, et tentse quidem, quius capaces essent. Similis est ratio, phraseos summir wio sin Xapsou πελίμασε. Cap. ΕΥ., α, τι alianumque quas Paulus adhibet. επιδοξασθέσει τῦ Χαρτά Ram. VIII: 17, συμβασιλεύει τῦ Χριστὸ, a Tim. II: 12.

C. 2. Holpavare và in duin wolunou vou deou, interconouvres un incercation, interconouvres un incercation, and industrial and incercation of the dupos.

One of the duposition of the duposition

Hujus commatis secures jectio ornine sens of integra mili case videtus. Additational desiration deliveration property places. Cadicas, ith guidus paparalli haud concernance suctoristics versiones anagene paparalle, antiques, quarum is talique concernade suctoristics versiones and eve addit ponches nec non, e Patribus Ecclesise deixema . Cadd lectionibus haud leve addit ponches nec non, e Patribus Ecclesise deixema . The phylogenes et Beles, not tamps apprium, esse judicapus, acque atque aliud additamentum ex superiori orium sone sens apprium, esse judicapus, acque atque sentre sodicumbatione superiori orium sone sens deliveration property este deliveration in Codd. Platingue analquinsimis et melioris pose, veliu in Codd. Platingue analquinsimis et melioris pose, veliu in Codd. Vesicano, et Regio, (R. et G. Grisobschit), nec non in antiquissimis versionibus, qualis est Syriaca vulgo Reselve dicta. Animadvertendum etiam, ex Codd numero, qui ex Editione Grisobschiana una deliderunt, unum esso, qui in margine illam formus limit epossis. Unum soni ex emendatione bahet additam. Quidquid vero hujus rei sit, and licological derivariamentum surverse seliciatur (ut. fecit etiam, Grisobschius, in talibus dijudicamble servation derivariamentum surverse seliciatur, epidit.

Pergie antem Petrus in hoc morau at insa officia Presbytenis inculcande, includente inculcande, molane, molane

<sup>(8)</sup> Notum est, apud Homerum duces populi et exercituum frequenter, pocari apuduse Ange Conf.

Jehovah pastor vocatur Ps. XXIII: 1, et populum Israeliticum duxisse ducitur PNYJ Ps. LXXVII: 21. In scriptis N. T. ministri Ecclesiastici ordinarli vocantur ποιμένες Eph. IV: 11; praecipitut its, in coetum Christianorum passant cum nostro loco, tum Act. XX: 28; Petrum ipsum Servator antea jusserat: βδοπε τὰ δρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατα μου, βδοπε τὰ πρόβατα μου, Joan. XXI: 15, 16, 17 et semet ipse τὸν ποιμένων τὸν καλὸν dicit Joan. X: 12 suosque sectatores passim in hocce Cap. πρόβατα νο- ext. Dicitur etiam δ ποίμην hujus Epist. C. II: 25 λ ποίμην τῶν πρόβατῶν ὁ μέγας Hebr. XIII: 20, λ λοχιπρίμην in fine pericopae in cujus interpretatione versamur, c. 4. Quo vero sensu ποιμαίνων hie sit aecipiendum, ipse Petrus declarat, addito verbo ἐπισκοπεῖν, quare minus probamus corum interpretandi rationem, qui neglecta principe lege exponendae dictionis tropicae, per singulas partes eundo omnia, quae ad rem pastoritium pertinent, ad ministros sacros corumque agendi rationem transferunt.

"Holwyor, proprie grex evilum, de discipulis Jesu, qui eun degenreix andiebant. adhibetur Luc. XII: qu. arque de universo everu Christianorum usurpatur, ut in nostro loco fra et Act. XX: 28, 29. Cf. Kuinoel ad h. L - vol beet. De fesu Christo hig sermonem esse, statuerunt multi, impfimis antiquiores interpretes. Pro rou tou nonnullae Editiones N. T. exhibent, rou suplos vel rou xpiercu. Prior lectio quoque in A Codd. reperitur. Ex Patribus Ecclesiae Gracels nonnulli quoque sic locuis interpretati sunt. inter quos Occumentus et Théophylactus. Nec tamen inde seguitate, cos revera in Codicibus suis sic legisse; e recentioribus quoque Erasmo et Cassaltoni hace probata est lectio; et omnino interpretatio formulae de Jesu Christo, habet, quo se commendet, si vel lectionem rot leou retinendam esse statuamus; etenim primo verosimillimum est. Petrum hacce formula usum respicere ad mandatum Jesu antea ei praescriptum, volumes tà possara MOT, Joan. XX: 16 coll. c. 15, 17; deinde conferri haec commode possunt loca, in quibus Christiani proponuntur' tanquam penulium Christia quod ille morte sua acquisivit; evidens est Pauli focus Th. II: 14; ubi de co dicit: Le Boner Laurdy ઇન્ટરેક મુંહ્લુંજ, ઉંગ્લ પ્રેઇક્સેલ્સરના મુંહ્લુંફ તેન્ન નહેન્યુક તેમ્લાનિક, માટે માર્કાનાક દેવાન્યું λαδν περιούσιον n. r. λ.; Angelus coelestis jam de eo praedixisse legitur : αὐτὸς γὰρ σώen rdy hady autou n. r. h. Matt. I: 21. Neque negligi debent verba ipsius Jesu Joan. X imprimis c. 27, 28 et lecus Act. XX: 28; denique loci quoque Petrini contextus hanc of BUND of the miles the former was not grown to a specifical and a second

es Amsphon Cyropoed. L. VIII. c. 20 \$1 sq v nei Abjoq D abrol dingunguseleras, de Abyot, παραλημοία δργα νομένε άγωδο παι βασιλένε άγωδου. τόν το γάρ νομέα χείναι άγω διλαίμονα τά καψη ποιούντα χείνους αθτοίς, (ή δη προβάτων εθλαιμονίφ) τον το βασιλέα άσαυτας εθδαίμονας πόλεις και άνθράπους ποιούντα χείνους αθτοίς.

interpretationem commendare videtur: memoratur enim mox (c. 4) à àpriroluse, qui nuilus alius, nisi Jesus Christus intelligi potest. Caeterum demonstratione non indiget, nomen sode nonnunquam Jesu Christo aperte adscribi, in quibus praecipuum locum tribuendum putamus înitio Evang. Joannis C. I: 1; neque huc referre dubitamus Rom. IX: 5. 1 Joan. V: 20; non contemnendae quoque suctoritatis est locus 1 Tim. III: 16 ex recepta lectione. — rò iv duiv, sc. sv, qui inter vos est, qui in vestris est locis. Erasmus în hisce verbis aliquam vidit ambiguitatem: "Graecus sermo, inquit, per se quidem est anceps; mihi tamen videtur esse sensus germanior: pascito, quantum sum su vobis est." Recte autem jam Beza ad h. l. haec notavit: "Erasmus, quantum sin vobis est, non modo non expressa, sed etiam enervata Apostoli sententia, quasi scriptum sit: rò xal vuae et rò non pertineat ad meluviqu."

Quid vero Petrus intelligi voluerit enunciato illo roundvare n. r. A. iis, quae sequuntur declarat : lesenououvrec, curando, providendo, integritati Ecclesiae consulende et prospiciendo. Participia saepius inservire exprimendo Latinorum gerundia in do, ex Graecia acriptoribus satis cognitum. Conf. Vigerus de Idjotismis Grr. pag. 259 et ad. h. l. Hoogoyeen. — Mi dvayudstuc, non coacte, non inviti, vocabulum est daug Asγόμενος, e verbo ἀκαγκάζω formatum; idem denotare videtur άπων 1 Cor. IX: 17. -Ann' experies, sed sponte, lubenter. 'Empries respondet apud Alexandrinos interpretes Hebraico 7711 Ps. LlII: 6 (in Cod. Hebr. Ps. LlV: 8). Caeterum adscribimus hic verba Wessieenii ad b. L. , De pastoribus hoc intellige, non de grege; gregem enim wi cogere ne poterant quidem, etiamsi voluissent 1 Cor. IX: 16, 17, non, ut mercenarii, non ut servi, quibus invitis ac renitentibus onera imponuntur, sed liberaliter et ex anime." - Mud' aloxoonépous etiam hoc vocabulum non nisi h. s. occurrit, aloxoniodus autem cum apud acciptores bene Graecos, tum in N. T. reperitur. Vid. 1 Tim. III: 3, 8. Tit. 1: 7. Compositum est hot vocabulum ex alexole. turpis et nisdos lucrum, ita, ut vi composicionis designere debeat eum, qui turpe lucrum captat, vel, qui turpis lucri cupidus est. Hoc sensu huic vocabulo opponitur apud Graecos doixequede, quod fit etiam in loco ad Tim, cit., quare dubio carere videtur. quin ibi hae formulae ex Graece loquendi usu sint explicandae. Eundem sensum quominus nostro loco vocabulo, alexandos tribuamus, secundum leges Hermeneuticas vetat formula dand motopus quae prescedenti opponitur; quare potius statuerimus, hic simpliciter denotari lucri gratia i fuori cupiditate adducti, ita ut nostra commoda ei emolumenta imprimis spectemus, itaque codem modo usurpari vocabulum, que Hebraei dicunt 337. Conf. Phil. II: 21 (9). — Проводине, etsi vocabulum sit bene Graccum.

<sup>(9)</sup> Vid. Grotii Annotationes ad nostrum locum.

tumen in N. F. non nisi h, l. legituz. Adhiberi solet de animo alavri, promto ac sedulo. Heszehius: npohimus, inquie. Hic-vocabulo alexamentos oppositum vertendum
putamus, ex sincero animi affectu orga religionem Christianem es ipses Christianes.
Belgice harum formularum sensum ita exprimerem: niet uit eigenbelang, maar uit ijver
voor de zaak zelve.

C. 3. Μηδ' ώς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι χινόμενοι τοῦ ποιμενίου .

Minime dominium exercentes in coctus, curae vestrae demandatos, sed exemplum gregi praebentes, (quod imitentur).

Agit jam Petrus de modo, quo muneris officia expequi debeant Presbytari. 🔌 nongueres. Languages its unles fdiffers a simplici expenses. De: hoc: milvire - pinchis. . . . ei imperium exercere depotet illud veso de demisio in malan partem i spranside vel imperii abusu adhibestur, nostro vero loco praepositionis vim non etse premendam et alli monuerunt et annotavit Dathius in S. Glassit Philol. Sucra. his temporibus uccession medata, Vol. L. pag. 1844 at id videri possit patere ex colletione deci Paulini s Cor. I: 24., ubi de cedem se simplex musicae usurbatur. Procesertinivero conficillett a fosu Christo apud Masto, XX-2, 25 - 250ga, soll. Meso: K: :4h seqq: : colbere, We of Veptores ?!! รนิง ฝังนิง และละบุงเสอบอาง อน้ำลือ . หล่า ณี และต่องแ หลาะโดยอาณีใหมาบ แล้วลิง! พ. ว. 🔭 Quot in loco *narampadan* idem denotare ac simplex manden nobis apparere videtur cum excipsa rei natura, tum etiam e contextu imprimis vero ex addito narefourid cur; et ex loco Lucae XXII: 25., qui in simili enunciate verbo simplici museien etitur. Hic autemsermonem esse de imperio in notiones hominum religiona, paret cum ex contextu uni-t 🥕 Terson imprimis si-conforms appositely about tradition will be product of the colland in tione loci Paulini laudată 2. Cor. I : 24. -- văr gaspur. Desudarunt interpretet în significatione hujus verbi definiends. Geotius, quem multi interpretes securi sunt, populin Christianum denotari censet, et denominationem illum ex loois Dent. IV: 20, IX: 20 explicat. ubi populus Israelitieus (7571) vocatururquem: appeliationem hic ad Christianos transferri arbitratur. Megari enegnit, un moduter juntationen seu focus questo apeiasie del mam esse et ah usu lequendinos ominiocabborieres Obsike, simos ases verbi 197713 equod nusquam hoc sensu piurali numero usurpathus Procures esticat formalam hancece respexisset Petrus, vix dabito, quin acripcisset: Tor nafpor vos deor vel vou nuelou: neque enim populus Israeliticus locis Deuter. citatis indefinite vocatur , sed speciatim לירות לירורן. De facultatibus et possessionibus Eoglesiasticis somniarunt alii;

concedi quidem debet, apud Graecos scriptores hoc sensu nonnunquam vocabulum usurpari : attamen in N. F. scriptis nulla hujus usus vestigia adsunt. Nulla vero idonea ratione statui potest, coetuum Christianorum jam Apostolorum aetate tales proprias fuisse possessiones (conf. Wolfius in Curis Phil. et Cris. ad h. l.) et si vel habnisset, in hoc quidem loco ad eas respici non potuit. Petrus enim jam in superiori commate hortatus erat Presbyteros, ut in muneris exercitio a quaestus et lucri cupiditate abstinerent, et vehementer dubito, num de facultatibus et opibus satis commode adhiberi potuerit verbum ratanusieveiv: respuunt etiam hanc interpretationem sequentia. adda tuποι γενόμενοι του ποιμνίου, quae quidem sententia tum valde inepte superiori opponeretur. Denique vix dubitari possit, quin κλήροι respondere debeant τω ποίωνιω. quod vocabulum, quominus illo sensu accipiatur, vetat usus loquendi, vetat quoque contextus, cum c. 2, de coetu Christianorum adhibeatur. Parum probabilis quoque nobis videtur eorum sententia, qui putant. denominationem vou adipor jam tempore Apostolorum usurpatam fuisse, cum de ministris Ecclesiasticis, tum de coetu Christianorum. et ex eo quidem ducta appellatione, quod ex Act. I constet, tunc temporis sacros ministros electos esse sortitions. Nullius certe pro hoc usu auctoritatis est Theophanes, Saeculi XI scriptor, qui in Homilia quadam (10) auditores suos dixerit axiiscos Equidem potius conferendum puto usum Hebr. 2013, quod vocabulum cum proprie calculum denotet, (cf. A. Schultens ad Prov. XIX: 19) dein per metonymiam de ipsa sorte adhibetur, et per aliam metonymiam quameunque rem designat acquisitam, sive sorte, ut Jos. XV: 1. XVIII: 11. Jud. I: 3. Jer. XIII: 25, sive alio modo, ut Ps. XVI: 5. CXXV: 3 (11). Alibi quoque in N. F. scriptis vocabulum adopos hoc sensu usurpari videtur, ut, cum adhibetur de felicitate aeterna Act. XXVI: 18: τοῦ λαβεῖν -nλήρου èv τοῖς ἡγιασμένοις (coll. C. XX: 32) et Col. I: 12: τῷ Ικανώσαντι ἡμᾶς εἰς τἔν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἀγίων ἐν τῷ Φωτί. Eodem igitur modo nostro loco el κλήρω mihi vocari videntur singuli illi coctus Christianorum, qui singulis Presbyteris obtigerunt, ut idem denotetur, quod c. 2 dicatur vd en bulle wolune. Proponitur nimirum Ecclesia ·Christiana tanquam grex magnus, in nonnullos greges minores divisus, cui universo praesit δ άρχιποίμην et cujus singulis partibus (κλήροις) praefecti sint el προσβυτέροι. Quidquid vero hujus rei sit, ol xxipos ob loci nexum vix alii intelligi posse videntur, quam cvetus Christianerum. Quod vero Petrus hic plurali numero utatur, illud quidem, si studiose sic scripsisse censendus sit, propteres nobis fecisse videtur, quod II.

<sup>(10)</sup> Hous. XII. pag. 70.

<sup>(11)</sup> In omnibus locis allatis vocabulum 711, ab Alexandrinis redditum est #25,000

rationem haberet diversorum coetuum, ad quos Epistolam mittebat. (Vid. Cap. I: 1)

'Αλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου, sed singuli exemplum gregi praebentes. Ποίμνιον codem sensu accipiendum, quo c. 2. de coetu Christianorum. De variis significationis bus verbi τύπος vid. Gatakerus in Adversariis sacris c. 4; hic denotari exemplum guod aliis imitandum proponitur, nullum est dubium. De ratione et indole hujus praecepti infra agemus. Conf. Phil. III: 17. I Tim. IV: 12. Tit. II: 7, 8. 2 Thes. III: 7—10. aliaque infra citanda. Hic autem animadvertendum, quam egregia sit oppositio: " praesint ministri sacri coetibus, non ut magnates et magistratus, qui dominium in coetus exercent, sed ita ut probitatis et virtutis suae exemplum omnibus et singulis proponant."

C. 4. Καὶ Φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποιμένος, κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέΦανον.

Ita, cum conspiciendum se praebuerit pastorum Princeps, reportabilis amarantinam (haud marcescentem) gloriae corenam.

Nexus hujus c. cum antecedentibus indicatur copula zel, quae hic ad imitationem Hebr. 7 idem denotat ac vors, simili modo atque Matt. VI: 33. Act. I: 38. 2 Cor. XIII: 11, si hoc facietis tum, vel ita feet, ut.

Φανεραθέντος του άρχιποιμένος. Valde dubium est, num verbum φανερούν apud scriptores bene Graecos occurrat, et ab interpretibus Alexandrinis semel tantum adhibetur Jer. XXXIII: 6, quo loco respondet Hebr. [171]. Saepius vero legitur in N. F. scriptis, imprimis passiva ejus forma et usurpatur vel de rebus patefactis et ostensis vel de personis in conspectum productis, ita ut antea minus cognitae vel prorsus ignotae jam innetescant et conspici possint. Adhibetur saepius de Jesu Christo, de cujus adventu in mundum dicitur έφανερώθη 1 Joan. III: 5, 8, έφανερώθη έν σαρκί 1 Tim. III: 16. Post resurrectionem dicitur etiam Φανερωθήναι τολέ μαθηταλέ αὐτου. Joan. XXI: 14, Marc. XVI: 12, 14. Nostro loco usurpatur de solenni ejus reditu ad judicium supremum, quod fit etiam Col. III: 4, 1 Joan. II: 28, III: 2. Aliis locis de hoc Jesu reditu adhibentur formulae ή μέλλουσα άποταλύπτεσθαι δόξα, nostri loci c. 1, ή μέλλουσα δόξα άποκαλυφθήναι Rom. VIII; 18, ἐπιφάνεια τοῦ κυρίου 1 Tim. VI: 14, 2 Tim. IV: 1, 8, aliaeque citatae a Cel. J. van Voorst in Annotationum Specim. supra cit. pag. 26, quo quidem in specimine hae notiones verbi @aveeouv et @avepovetas data opera indagatae et vindicatae sunt, pag. 17 — 26. Noster quoque locus ibi recensetur pag. 26. 'Aparoluse novum est vocabulum, quod, consentiente Etymo-C<sub>2</sub> 10logiae ratione designat Pastorem summum, Pastorum omnium principem. Magis ex Graecae linguae indole scriptor Epistolae ad Hebraeos utitur formula δ ποίμην δ μέγας i. e. μέγιστος C. XIII: 20. (Conf. Kūttnerus in Hypomnematt. a. h. l.) Caeterum conf. hic loca supra citata et dicta ad c. 2.

Komeiobe, reportabitis. Komizen de praemiis reportandis eleganter adhibetur ut h. L. ita et C. II: 9. 2 Cor. V: 10. Eph. VI: 8 alibi. - Τον άμαράντινον τῆς δόξης τέΦανον. 36ξα eodem sensu nobis adhiberi videtur ac c. 1. quare minus probamus eorum sententiam, qui putant του εέφανου της δόξης hic per Hebraismum idem denotare ac si scriptum esset του είφανου Ινδοξου, coronam gloriosam, honorificam. Nostro loco 36Ez est ipsa corona, sive illud, quod coronam quasi conficit, eodem prorsus sensu, quó Tac. I: 12 occurrit formula στέφανος της ζώης. Hich sermonem esse de dignitate et conditione beata, qua J. C. in coelis fruitur et cujus consortes omnes vere Christisni olim futuri sunt, ad c. 1. jam annotavimus. (Conf. ibi dicta) Illa felicitas aeterna slowies corona vocatur et sic proponitur tanquam victoriae praemium, quod Christiani, certamine quasi facto, accepturi sunt. Vid. 1 Cor. IX: 12 l. c. Jac. 1: 12. imprimis vero 2 Tim. IV: 8; comparatione ducta a ludis Graecorum publicis, in quibus ii, qui victoriam reportarent, corona ornabantur. Magna cum elegantia Petrus hic addit vocabulum ἀμαράντινον, quod nuspiam, nisi h. l. in N. F. legitur, aeque ac audoarroy, quod idem Petrus adhibet hujus Epist. C. I: 4, ducta appellatione, a flore quodam amaranto, de quo Plinius Nat. Hist. Lib. XXI. cap. 8. "Mirumque, postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reviviscit, et hibernas coronas facit. Summa ejus natura in nomine est, appellato, quoniam non marcescat." Vulgatus vertit immarcescibilem. Neque tamen cum ils interpretibus facio, qui credant, είφαvey ἀμαράντινου hic opponi illis Graecorum coronis, quarum folia cito marcescentia decidebant. Patet enim, ut Grotius jam annotavit, ex Philostrati Heroicis, coronas quoque ex fronde amaranti confectas victorum capitibus fuisse impositas. Equidem puto, Petrum hoc epitheto tantum respicere voluisse ad felicitatis illius aeternae durationem

Jam satis, ut spero, explicita mea de sensu verborum sententia, transcundum est ad alteram Commentatiunculae partem, in que exponendum est, quaenam ex loco illustrato constare videantur de muneris sacri ratione et officiis, et de iis adeo, quae imprimis agere et vitare oporteat eos, qui in Ecclesia Christiana hoc munere funguatur.

PARS



#### PARS POSTERIOR.

DE MUNERIS SACRI RATIONE ET OFFICIIS, ET DE 118, QUAE MINISTROS SACROS IMPRIMIS AGERE ET VITARE OPORTEAT.

Nobis quidem nulla omnino ratio idonea afferri posse videtur, quae nos induceret, ut existimaremus, praecepta, quae in loco nostro continentur, ad Πρεσβυτίρους tantum spectare, qui Petri aetate coetibus Christianorum τῆς διασπορᾶς praeessent, non item ad alios, qui omni deinceps aetate et ubivis locorum in Ecclesia Christiana munere sacro functuri essent. Itaque sumimus et absque errandi periculo id assumi posse arbitramur, ea, quae hic loci de munere sacro traduntur, ab omnibus omnium aetatum Ecclesiae ministris in rem suam verti oportere, ut officio satisfaciant.

Missis autem et suo loco relictis omnibus e Dogmatico et Ethico genere in hunc locum animadversionibus, age cas, quae ad judicium de muneris sacri ratione et officiis ferendum inservire possunt, nunc în medium proferamus.

Cum autem non de omnibus illis, quae munus sacrum quodammodo spectant, atque in ejus ratione describenda recenseri possunt et solent, in Petri loco agatur, nostrum non erit, generalem omnium huc pertinentium conspectum exhibere, quamquam negari nequeat, ex iis S. S. locis, e quibus doctrina de muneris Sacri ratione et officiis haurienda est, nostrum illum omnino inter primarios et imprimis late patentes esse referendum. Quo vero ordine nobis in hoc argumento procedendum sit, ipsa nos docet propositae quaestionis ratio. Itaque primo demonstrandum est, quaenam in Petri loco tradantur de muneris sacri ratione et officiis, deinde explicandum, quid adeo ex mente Apostoli imprimis agere, quid vitare oporteat eos, qui in Ecclesia Christiana hoc munere funguntur.

SECTIO

#### SECTIO PRIMA.

#### DE MUNERIS SACRI RATIONE ET OFFICIIS.

Vidimus jam in Introductione, ordinarios Ecclesiae ministros, in singulis Christianorum coetibus ab Apostolis esse constitutos, tum quod ipsa hujus rei necessitas id juberet, tum imprimis, quod institutum illud ex consilio et praecepto summi religionis auctoris ejusdemque totius Societatis Christianae principis et rectoris introduci et definiri deberet. Petrus vero in nostro loco hujus rei non diserte meminit. Varia quidem praecepta injungit iis, qui in Christianorum societatibus The diagragae munere sacro fungerentur; sed non diserte ipsa muneris illius primordia et universam eius rationem ab arbitrio et mandatis Jesu Christi repetit. Neque tamen temere nobis statuere videmur, hanc muneris sacri originem Petro hic omnino ob oculos fuisse. Ut enim taceam, vana et parvi certe momenti videri posse omnia ejus monita, si ipsi hac de re non ita esset persuasum, facile hoc colligimus ex mentione του ἀρχιποιμένος, de quo mox pluribus agemus. Et quomodo tandem Petrus affirmare potuit, ministros sacros, si quidem munere suo recte functi essent, τον αμαράντινον της δόξης στέφανου accepturos esse, eo die, quo Jesus Christus en Tu Joen autou semet conspiciendum praebiturus esset, nisi, ipso judice, de eo constaret, hujus muneris leges a Jesu Christo ipso praescriptas esse et sancitas, cui adeo de universa ejus administratione rationes reddendae essent? Igitur hactenus quoque Petrina hujus rei doctrina cum aliis alibi obviis de ea effatis plane consentit.

Quae jam sit necessitudo, qua ministri sacri cum eorum muneris auctore juncti sint, Petrus indicat, adhibita c. 4 de Jesu Christo appellatione τοῦ ἀρχιποιμένος, qua, ut in annotatione vidimus, proponitur, tanquam omnium pastorum dux et princeps. De imperio Jesu Christi universali, cui adeo et res omnes terrenae et singuli praesertim ejus cultores subjecti sint, hoc loco non agemus. Sed late patens ejus amplitudo, quod ad Ecclesiae ministros attinet, omnino est animadvertenda. Patet enim ex illa Jesu denominatione, omnes Ecclesiae ministros ei esse subjectos, tanquam regi, eosque illius nomine et auctoritate munere suo fungi. Consentit doctrina Pauli a Cor. V: 20 ὑπὶρ Χριστοῦ οῦν πρεσβεύομεν, omnibusque Apostolis hac de re probe erat persuasum, cum Matthiam in societatem suam adsciscerent, fusis antea precibus ad Jesum,

sum, corum Dominum et Principem (1). Tanquam hac dignitate ornatus dicitur Jesus varios ministrorum Ecclesiassicorum ordines constituisse (2), promisirque, se lis, qui causam ipsius tutaturi et propagaturi essent semper adfuturum, sive divina vi ils opem laturum esse, Matth. XXVIII: 20. Intelligitur hine quoque auctoritas et justitia judicii postea pro ratione qua munere sacri functi fuerint, de ils ferendi, qua de re in hoc ipso contextu fit mentio.

Intactam etiam hic relinquere non possumus perversam eorum ex nostra sententia opinionem, qui perhibent, Episcopo cuidam humano sive Pontifici supremam potestatem in caeteros sacri muneris antistites, ut in rem Christianam universam competere eamque ab ipsius Jesu voluntate et mandatis repeti debere contendunt, qui quidem Apostolo Petro primum hanc potestatem dederit, cujus successores deinceps per omaia. Saecula exstiterint eadem auctoritate muniti. — Missis nunc afiis argumentis quae hanc opinionem respuunt, quaestionis propositae rationem flagitare existimamus, ut ostendamus hic quid ex sententia ipsius Petri in loco ad explicandum proposito hac de re statuendum sit.

Et primum quidem hic animadvertendum putamus titulum rov appronueiros, quo adJesum solum principatum et imperium in universam ipsius Ecclesiam deferri et omnino declarari, omnes ei soli subjectos esse Ecclesiae et rerum Ecclesiasticarum procuratores, ex supra notatis nobis manifestum esse videtur et imprimis confirmatur collatione locorum Eph. I: 20, 22, 23. Col. I; 18. Hebr. XIII: 20 et dictorum ipsius
Jesu Joan. X: 30.

Deinde notatu dignum existimamus, nullam hic a Petro factam esse mentionem dignitatis illius supremae, qualem a Jesu accepisse creditur. Commode certe id facere' potuisset, cum in muneris sacri ratione difigenter exponenda versaretur atque id facere debuisse censeri possit, si hac de re ipsi persuasum fuisset, cum id studiose ageret, nt singularem vim et efficaciam suis pracceptis adderet, quo consilio etiam mentionem fecerit honoris religiosa corum observatione consequendi, sed ne verbum quidem de hac tali et tanta sibi delata auctoritate adjecit et tam longe ab ea praedicanda abfuit, ut e contrario suparaes butapor se nominaret, tanquam omnibus Ecclesiae praefectis parem.—
Itaque Petrus si qua ratione prae caeteris Ecclesiae ministris sive ipsis etiam Apostolis reliquis eminuit, profecto hanc excellentiam minime jactavit neque ab aliis praedicari voluit, imo vero singulari potius modestia vel infimis aequiparari voluit.

Do-

<sup>(1)</sup> Act. I: 24. Kopis enim de Jesu Christo accipiendum esse, apparet ex universa orationis serie.

<sup>(2)</sup> Eph. IV: 11 caeterisque locis supra citatis.

Denique imprimis animadverti debet adjecta admonitio, de imperio in coetus Christianerum minime arrogando, quae quidem, cum sententiae illorum, qui ad unum omnium Ecclesiae ministrorum principatum deferunt, tam parum faveat, ut potius diserte el repugnare dicenda sit, haud miramur, vim praepositionis xarà in verbo xara-xupuedevres ita ab iis premi, ut durum modo imperium et tyrannidem intelligi existiment, quod, quam parum probandum sit, ex supra dictis satis apparere putamus (3).

Fuerunt autem, qui dostrinam de Jesu Christo summo eodemque uno Ecclesiae gubernatore ita adhiberent, ut magistratibus civilibus omnem prorsus auctoritatem circa res ad Eoclesiam pertinentes denegandam esse statuerent, contra quos late disputavit Gretius in eximia Dissertatione; De imperio summarum potestatum circa sacra, quae et seorsum edita est et recusa in Operibus ejus Theologicis.

Equidem pro instituti ratione tantum observari velim, nullum hujus sententiae loco nostro inesse praesidium.

Etsi enim in co lesu Christo inter omnes Ecclesiae ministros et gubernatores principatus et summa in eos omnes potestas adscribatur, et ex aliis insuper locis supra cum Petrino nostro collatis appareat, principatum illum, non ad ministros solum Ecclesiastices, sed ad universam quoque Ecclesiam hanc Christi dignitatem pertinere, ut solus esi praesit : nequaquam tamen inde consequitur, omne omnino magistratibus civilibus imperium circa res Ecclesiasticas denegandum esse; nec tamen cum Grosio (4)...judicandam arbitraniur, Jesu Christi in Ecclesiam imperium arctioribus limitibus circumscribendum esse, neque hic admittimus distinctionem vicarii et ministrorum. Quis quaeso hanc distinctionem ferat respectu imperii civilis? Est enim Jesus Christus, ut Ecclesiae totius caput et dominus, ita omnium etiam Ecclesiae ministrorum princeps et gubernator; nec tamen hocoe principatu et regimine ejus imperium terminatur. Pertinet enim ad res omnes coelestes aeque ac terrenas. Aperta imprimis in hanc rem sunt loca Matt. XXVIII: 18. et Eph. I: 21, 22, 23. Quis vero perhibere ausit, quod Jesus Christus summum in res terrenas imperium exerceat, nullum ideo magistratum et nullam prorsus regiam dignitatem in hominum societate admittendam esse? - Sunt profecto res ad Ecclesiam pertinentes, de quibus magistratui nulla omnino constituendi facultas competere videatur, sed tam longe abest, ut omne prorsus imperium cinca res Ecclesiasticas ei denegandum sit, ut potius et ipsius Ecclesiae decus atque emolumentum et jurium ejus conservandorum necessitus et ipsa rei

<sup>(3)</sup> Couff. Küttneri Hypomnem. ad h. f.

<sup>(4)</sup> Diss. laud. Opp. T. 1V. pag. 218.

rei publicae salus efflagitare videatur, ut magistratui civili sua in vindicanda Ecclesise causa tribuantur jura. Plura hanc in rem attulit Grotius 1. c. (5).

Progredimur ad ipsa muneris sacri officia recensenda, quorum Petrus nostro in loco mentionem fecit. , Pascite gregem Dei." Jam in annotatione verbo diximus, multos hanc admonitionem ita interpretari, ut omnia sedulo colligant, quae cum ad pastorem, tum ad gregem, tum etiam ad ipsum pascendi opus pertinere videantur eaque omnia ad munus sacrum transferant; et negari nequit, hoc a multis ita ingeniose facsum esse, ut nihil fere excogitari posset ex re pastoritia deswatum, quod non cum aliqua ministerii sacri parte commode comparari posse videretur. Sie e. g. pascua ad quae duci solent oves ut pabulum ex iis quaerant, nonnulli ex asse convenire dixerunt cum praedicatione Evangelii et rituum divinitus institutorum administratione. aliisque, quae ad cultum externum et socialem Christianorum pertinent, et ipsum baculum pastorale haud negligendum existimarunt, verbum Dei cogitantes quo grez Christianus ducatur. Quae quidem ejusmodi sunt, ut nemo non sanae mentis intelligat, quam lubrica rei propositae interpretatio et arbitraria reddatur, si singulae comparationis partes hac ratione premantur. Oulcquid autem rei sit, facile talia ferri posse videntur, modo, adhibitis ejusmodi argutiis nihil aliud muneri sacro assignatur, quam quod ex Sacrae Scripturae doctrina omnino ad illud pertinere ceasendum est. Absit vero ut credamus, ipsos sacros Scriptores tropicae dictionis usu ralem seasus ubertatem spectavisse. Suo loco relictis aliis formulis ex re pastoritia depromtis, quae alibi de munare sacro adhibentur, nostro certe loco Petrum suorum ipsum verborum habemus interpretem . qui edmonitioni universali σομάνατε κ. τ. λ. mox subjungit επισκούντες z. r. A. - Quid drienoraly hoc loco denotet, monitum est in Annotatione; quam late vero patest requisita hoc enunciato cura, quomodo instituenda sit ét quibus partibus absolvatur, paulo distinctius adhuc exponendum est. Nimirum hac formula omnia sacri miniaterii officia contineri credimus; quod quidem, licet nulke hic sacri mune. ris partes distincte recenseatur, haud temere tamen nobis assumendum videtur, cum ex ipsa maneris sacri indole et consilio universo, tum ex frequentiore eoque late patenti usu verbi daysnowst, tum denique ex universa orationis serie. - Quaenam autem sacro muneri proprie dicenda sint officia; ez focid sacrorum scriptorum supra in Introductione allatis, facile efficiendum putamus. : other to the late of the late

Ex his igitur intelligitur, ministris Ecclesiae antiquae ordinariis demandatum fuisse, primum, ut doctrinam Christianam alios edocerent, caverentque, ne falsis opi-i nionum humanarum commentis commisceretur, sed sana et integra conservaretur, dein.

<sup>(5)</sup> Vid. et D. Mestingh, de jure summi Imperantis circa cultum religiosum, Groningae 1759.

dein, ut omnes, quos possent recta religionis Christianae scientia magis magisque imbuerent et in fide sincera atque inculpata confirmarent, id studiose agentes, ut uberrimos ejus fructus ad tranquillitatem animorum et emendationem vitae luculenter et constanter perciperent, et vi unita alii aliis strenue et candide inservirent; denique, ut universam rem Christianam in coetibus, quibus praefecti essent, procurarent, cultui publico et sociali praeessent, et ritus sacros divinitus institutos administrarent (6).

De modo ac ratione, qua in primitiva Ecclesia Christiana hace omnia officia ministri sacri explaverint, param constat, at omnino dubitari potest, num ca ratio, quae postea et nostria, quidem temporibus recepta est, ab omni parte cum illa Ecclesiae antiquissimae conveniat. Satis quidem inter eruditos convenit, pleraque antiquitus ad instituta Judaeorum et ad Synagogae praesertim Judaicae exemplum accommodata esse. Late imprimis et erudite hoc demonstrare conatua est C. Vitringa, in praestantissimo libro supra citato de Synagogae Vetere, quamquam vir doctissimus nonnullis subinde nimius fuisae, vigua est in citibus Ecclesiae Christianse ex ils Synagogae Judaicae derivandis. Nonnulla certe Christiani antiquissimi instituisse videntur, nuffa Synagogae ratione habita. Difficultas non parum augetur eo, quod manifestum sit, non diu post mortem Apostolorum jam multos Christianos et Ecclesiae ministros ab illa discessisse simplicitate, quae in Ecclesiarum exordita omnino regnasse videtur, multaque esse vel abrogata vel mutata vel addita, ita ut ex scriptis sequentium scriptorum Ecclesiasticorum parum hac de re constet.

Jam videndum, an omnia illa officia complectatur unum illud vocabulum Erwantiv. Siquidem nonnullorum assumatur interpretatio, qua statuitur, Erwantiv hic esse, fungt. munere întanămu, tunc ea res omnino bene procedit, sed vereor, ut recte ae habeat illa interpretatio, quae usu loquendi haud probari posse videtur. Itaque nos potius ad ipsam muneris sacri rationem attendi volumus, cujus partes omnes tam arcte inter se cohaerent, ut altera vix ab altera sejungi posse videatur, quod quidem facile apparebit, modo animadvertamus illam sacri muneris partem, quae curso pasteralis eximicita dictae nomine vulgo nuncupatur, cerniturque potissimum in ils procurandis, quibus omnium et singulorum civium Christianorum recus consulitur, et singulorum quidem fidei confirmandae moribusque emendandis at verse adeo afferendae atque in dies

<sup>(6)</sup> Dubitarunt quidem nonnulli, num haec sacrorum rituum administratio ad corum munus pertimierat, quamquam ipsa ordinis et recte institutae disciplinae ratio id omnino requireret, et nulla ratio excogitari possit, quare haec administratio a Presbyterorum munere sejuncta fuisset. De ritu baptiami exstat disertum Jesu praeceptum, Apostolis datum Matt. XXVIII: 19. et de antiquae Ecclasiae hac in re usu conf. loca Act. X: 38. 1 Cor. I: 16 cum Ignatis Epistola ad Smyrn. §. 8.

augendae felicitati. Nimirum omnis illa cerum cura co speciat, at cos Religionem Christianam edoceant. Quomodo avacco sacrorum antistes afflictos consoletur, nisi illa tradendo Religionis Christianae, momenta, quae in re-adversa solamina veri nominis afferunt? Oua tandem ratione injectos de religionia meritane scrupulos amoveat, et animos confirmet, nisi ils in medium producendis et prudenter adhibendis rationam ponderibus, quibus Religionia Christianae veriras comprolicum eiucume auttoritas divina confirmetur. Si quem, a gecta via aberrantem in eun veducere velit Verbi Divini minister, nonne id praccipue acturus at a un cum edoceat quid Refigionis Christianae indoles requirat et injungat, et que tandem retione singula divinitus praescripta officia explere possimus, et quilus causis et sationibus ad es religiose praestanda obsericti simus. Est vero Petri admonitio de cura coctuum gerenda et cuintbut interviendo tain late paten?, nt nihil omnino intermittendum esse intelligatum, ionod ad shigulorum salutem et félicitatem tendere possit. Nequaquem, ergo, alli: dici possinta infic praecepto, ut oportet, morem gerere, quibus unum vel alterum est dot genere officium cordi esse videttur , reliquis plane neglecția. La quidem: pmecipti: Apostolitii universalitas tanto magis in oculos incurrit, siquidem animadvertanus descriptionem conditions vere behave et gloriosae, ad quam evehendi aint; videlicet Petros affirmut; ministros sacros aliquindo consortes, fore vie deue vou describules, et hoc tantum beneficient tanquem praemium rite peracti operis demandati accepturos esse. Qued audmodo aperendum sir, nisi omnibus muneris sacri officiis rite functi sint? Neque temere nos The noc Tontextu consilium praescriptae illius diamonte dationi libos isensu nobis proponere, nobis quidem tanto evidentius esse videtur. quod in sequentibus non de officiis particularibus sermo est, sed de officii explendi modo, et animi sensu atque affectu, quo unumquemque imbutum esse oportest. .:

Omnes igitur sacri muneris partes. Petro sie ob oculos feisse, non dubitamus. Ex locis vero supra alletis, concludimus, primum mudem intelligi com diligentem Religionis. Christianae institutionem, trum etiam administrationem omnium, quae ad cultum publicum et socialem Christianorum pertinent, curam denique eximie pastorafem dictam.

De modo vers universo : quo Beclesiae ministro in omnibus sacri muneris partibus sit versandum, Petrus exponit so a de cajus monitie infra esponemis (Sect. II). Cae-terum de ratione, qua in singulis muneris partibus explendis versari debeat sacer minister, equidem ne verbum quidem dicam; uti enim illa disquisitio a nostro loco magis aliena censeri potest, ita certe ejusmodi ejus est ratio, ut a juvene iniri nequeat; quippe qui ab omni usu et experientia hac in re prorsus destitutus est.

Ob ingentem civium et coetuum Christianorum multitudinem, ut plurimos requiri

Digitized by Google

sacrorum antietites facile apparet, ita et suus cuique assignarus est coetus, cui singularis adhibenda sit cura. Petri huc admonitionem spectare putem, woundware to υμίν ποίμνιον του θεου, ,, vestrum pascite gregem." Postulant enim ordinis rationes banc legem, ut idoneus ad omnes muneris partes explendas adait numerus. Nimirum omnia huc, pertinentia officia maximi sunt momenti, et omnino eo spectant, ut homines ad gravissimarum retum notitiam perducant et hac via verae beatitatis participes reddant. Quid vero efficere posser, minister sacer, si Ecclesiae Christianee tantum in universum inserviendum esser? Multum sine dubio: detrimenti, sic captura esset societas Christispa, et vix cuiquam vel maxime religiosa: sacri muneria administratio profutura esact. Neque tamen nimis, anxie phrasis. illa to in outre tollares tou premenda est .quasi Verbi Divini ministro non licitum esset , sive editis scriptis , sive alio quocunque modo aliorum ad, coetum suum non pertinentium rebus consulere atque inservire, vel alius quoque coetus curas pastorales in se suscipere, cujus nemo curam habere possitma Quoda quomodo quaeso Petrus boc loco praecepisse cenquadus sit 9: Enimeero hoc tantum spectavit, unicuique Ecclesiae ministro singularem quandam late patentis Societatis Christianae partem esse demandatam, cujus rationes negligere, omnino illicitum esset. Quod quem sepienti consilio constitutum sit, supra vidimus. Nullum vero est dubium, quin summopere laudandus sit ille minister sacer, qui hie non solum adhibitis, curis, sed pluribus, quosd ejus fieri possis, inserviendo, de re Ohnis. tiana bene mereri conetur.

Singulos vero munere suo rite fungentes quam insigne mancat laboris praemium docetur, c. 4. Fient estim participes, illius felicitatis, coelestis, que fruitur ipse Rivoluny, Jesus Christus... Hujus, vero loci non est', varia Sacrae Scripturae congerere loca, in quibus de illo felicitatis culmine sermo est, emque, his inter se collatis. accurate definire et per singulas patres exponere. Verbo tantum monemus ; mullam nobis adesse videri gensam, quare atatuemus diversam fore felicitatis illius rationem ab ea, cujus singuli Christiani parzicipes futuri sint. Non certe mejorem felicitatis gradum ab its jure exspectari : posse, mibi persuasum nest. Lices enim gravissima atque difficillima officia ija injuncta, sint, quibus nemo alius tenestur, tamen fatendum est, piculiaria singulis Christianis propria esse officia, waria illu quidem pro vario singulorum, vitae genere et dixersa conditione. Reseteres nemo ad munus sacrum adhibendum vi cogitur et impellitur sed pondet, hujua munaria: desiderium prorsus a libero cujusque arbitrio atque voluntate, ita ut nemo contra animi sententium ei admoventur. Denique, (quod etiam, in omni vitae genere obtinet), varits quidem vitae commodis arque emolumentis despitucus est minister sacer, quibus frui licet aliis; sed ab altera • 4661

parte tot tantaque bona, oblectamenta, et autoenitates saepius muneria sacri exercitio eccedunte, ut facile ils non dicam acquiparanda sed praeferenda sinr, quibus alli gaudent.

... Vercor tamen, ut reche agat is, qui ministerio sacro fungi cupiat, corum commodorum et emolumentorum inprimis habita ratione. Ne enim dicam, tam grave et sance tum esse illud munua, ut omnino turpe et vitiosum sit, eo imprimis consilio id appetere, fallax utique et infirma prorsus atque incerta illa dicenda est ratio, quae bonis et commodis terrestribus acquirendis unice vel praecipue intenta sit. Petrus certe diserre verans ne Presbyreri munere divinitus mandato fungantur αλοχρούς βρώς (conf. infra hac de re dicenda Sect. I.) hoc tantum operac bene peractae praemium proponit, τον Δμαράντηνον της δόξης στέφανον. Illius igitur accipiendae spe ministros sacros semper gaudere oportet, atque ingens éjus pretium sacpe animo recolere, sedulo sibi caventes, ne per inania atque inhonesta oblectamenta ab officiis debiris avocentur. Diei aon potest; quam efficax ea praemii promissi sit animadversio ad animi fortitudinem et constantiam, qua quicquid est maiorum et confumeliarum, religionis causa alacriter subiri et strenne perferri possit. - Intelligitur vero ex arctissima pracmii propositi connexione, infelicem contra futuram esse sortem corum, qui non ca qua par est, pietate hac in re versati sint. Gravissima alibi in hanc rem effata occurrent veloti 1 Cor. IX, et ipsius Jesu Matt. VII. Petro vero non visum fuit, disertam hac de re facere mentionem.

Adsent in loco Petrino insignia incitamenta ad munus sacrum ambiendum et magni faciendum, quae silentio praetermittere nobis non licet. Enimyero quis neget, quam maxime honorificum illud habendum esse munus, quo quicunque fungatur, is collegio illi summe venerabili adscriptus sit, cujus ipse divinus Jesus et auctor et praeses sit perpetuus? Quicquid muneris ratio requirit, Illius nomine atque ex Illius auctoritate peragendum est, et quaecunque hac pertinent officia, ingenuo et Ilberali homine omnino dignissima sunt, quorum consilium spectat ad doctrinae et meritorum jesu Christi effectus quam maxime salutares, ipso adjuvante Ecclesiae Rege, in lucem proferendos et longe lateque dispergendos, atque adeo ad summa humano generi bona et commoda afferenda, et glosiae Deluc Jesus Christi, vocum comminim auctoris, inserviendum. Er sunt hacc ejusmodi, ut nemo non, his curis studiose et religiose occupatus, aliis continuo inserviendo suis ipse rebus simut summopere consulat, ad viratin recte beateque trana-igendam et salutem ac felicitatem seternam adipiscendam.

Superest, ut verbo adhue moneam de omnium ministrorum sacrorum, quod ad muneris rationes attinet, aequalitate, quem ex hac pericopa Apostolica intelligi non

Digitized by Google

'dubitanter statuimus. Neque enim Presbyterorum alius alio major dignitate vėl aucitoritate esse dicitur, sed omnes eodem loco habes atque eodem modo compellat et adhortatur vir divinus, omnibus eadem muneris officia peragenda injunguntur, omnibus idem animi sensus inculcatur, cadem omnibus praescribitur ligendi norma et ratio, qua in officiis explendis versari 200 oporteat, cadem omnes vitia fugere et cast dem virtutes sectari jubentur, omnibus idem praeest degravilus, omnibusque idem operate strane praestitae praeinium promiwitur; (7).

# For the State Country of the S

graphical de la destada e <del>cella de la destada de la composição</del> de la composição de la composição de la composição de la decembra del decembra de la decembra de la decembra del decembra de la decembra del decembra de la decembra de la decembra de la decembra del decembra de la decembra del decembra del decembra de la decembra del decembra de la dec

DE LIS, QUAE IMPRIMIS NOSRE-ET VITARE OPORTERT

d'alteram 'nunc propositae quaestionis partem progrediamur. Quemadmodum unicuique pro vario vitae genere varioque munere, quo fungatur, varia et peculiaria officia injuncta sunt, ita sacrorum quoque antistites summam adhibere oportet cautionem, ut muneris graviasimi rationibus et postulatis universa vitae ratio respondeat.

Ex hoc genere nonnulla, quae in hac causa prima et praecipua sunt Petrus hic

graviter commendat, atque serio admonet de iis, quae sedulo fugienda sunt.

in control to the province of the first of the control of the first first the control of the con

Pertinent autem ejus monita, cum ad animum, quo affecti esse debeant Ecclesias ministri, tum ad modum, quo in rebus agendis occupatos esse eos oporteat (8). — De singulis videamus.

<sup>(7)</sup> Conf. sopra notata de inani praetextu, quo nonnalli majorem quibusdam auctoritatem attibuunt, pag. 31—33.

<sup>(8)</sup> Nullam hic faciam mentionem de ingensi dotibus vel variis notitiis, quae in ministro sacro requirantur, ut idoneus sit ad munus suum obeundum. Possunt sorte nonnalla ex h. l. colligi ad loc argumentum pertinentia, attamén eorum pertractationem non ad meam provinciam pertinere judico. Quemadmodum enim Perris sermonem non dirigit ad eos, qui aliquando munere sacro sungi velint, sed ad eos, qui ilio jam sungantur, its praecepta, quae injungit, non adeo ad illos verum ad hos spectant. — Quaeritur etiam a nobis, quae agenda vitandaque sint iis, qui munere sacro sungantur, non verò iis, qui ad illud obeundum semet praeparent.

I. Ad pifins pertinet duplex praeceptum, quod c. 2 continerur. Alterum eo spectut, ut ministri sacri intelligant, se non coactos et invitos, sed lubenti et promto animo, provinciam demandatam suscipere et requisitis officiis! satisfacere oportere. Alterum ministri, ut in munere exornando a turpis lucri et quaestus respectu sibi caveant et in simpliciter et candide agant, ut coetibus curae suae concreditis, suis postpositis rebus, religionis disciplina inserviant.

Illi ergo nequaquam digne hoc munere funguntur, qui ejus bene gerendi difficultatent inique ferunt, continuis querelis alios adeunt et conditionem Ecclesiae ministrorum sic describunt, ac si omnium esset miserrima et a nemine officiis requisitis satisficii posset, ii etiam, qui, cum tardi sint et ignavi ad officia peragenda, quae muneris ratio fequirat, ca considerant tanquam onus gravissimum, quod ferre omnino recusare nequeant, et non nisi inviti suatineant, qui lactantur, si aliquid ab iis peractum sit, quod omnino negligere vix poterant, minime curantes, quomodo illud peractum sit, et qui nihii peragendum in se suscipere volunt, quo hominum Christianorum commodis et emolumentis inservire possint, modo sibi persuaderi queat, illud strictissimo jure non pertinere ad officia cum munere suo juncta.

Quam stulti simus, si talem animi affectum in nobis dominari patiamur, tum quisdem apparebit, si reputemus, quid inde consequatur. Nimirum prorsus ninit efficimus, quam ut vitam nostram reddamas tristem et miserrimam, ut nobis ipais, ita
et aliis molestam et incommodam. Omnis nostra lactitia hoc modo perit, animus inde oritur morosus, melancholicus, erga Deum ingratus, neque sua sorte contentus.
Sic in dies imminuimus et frangimus corporis nostri vires animique facultates, et ineptos nosmet ipsi reidimus ad officia nostra peragenda, quae tandem prorsus negligimus.

Haec omnia qui animadvertit, facile intelliget, quantopere illud vitium sit reprobandum, atque omnino id repugnare disertis Religionis Christianae praeceptis, in quibus a nobis requiritur, ut laeti simus in Deo (6); qua cum laetitia minime potest consistere vita tristis, melancholica et morosa. Imo vero ex hujus religionis universa indole et ratione apparet, omnino esse officium nostrum, ut vita fruamur, i. e. jucunde et laeti cam transigamus. Praeterea quid magis indignum censeri potest ministro sacro, quam ut muneris officiia ita fungatur, ac si servus esset, cui invito atque reluctanti onera imponuntur, quasi vero summus Ecclesiae Gubernator atque segunologi, ut homines ad praestantissimae suae religionis notitiam pervenirent ejusque fructus saluberrimos

<sup>(9)</sup> Vidd. e. g. loca diserta, Phil. III: I. IV: 4.

perciperent, uteretur servis, quos invitos ad munus sacrum obeundum cogeret, vel quasi ejus muneris officia ita gravia et injucunda essent, quae peragerentur, ut non pisi dyayudevas aliquis iis fungi posset. Pendet, ut antes diximus, muneris illius electio a libera nostra voluntate atque ejus officia ita se habent, ut unoquoque viro ingenuo et liberali dignissima sint. Si denique eo animi affectu ministri sacri in munere versantur, non possunt non maxima inde detrimenta redundate in universam rem Christianam et inprimis in coetum, cui praefecti sunt.

Fugiant igitur, cane pejus et angue fugiant hoc vitium ministri sacri; lubenti, promto atque alacri animo munere suo fungantur, atque hunc animi affectum vel acquirere vel corroborare studeant, saepius reputando, quantus sit honos quantaque dignitas, a pastorum principe dignos censeri, ut cius simus ministri ejusque nomine atque auctoritate homines ad summam felicitatem aptos reddere studeamus, reputando etiam, quam dira mala et inauditos cruciatus ipse sanctissimus Jesus, cum in hisce terris versaretur, religionis causa perpeti debuerit, quibusque calamitatibus, ignominiis et malis expositi fuerint Apostoli optimi magistri exemplum imitati, reputando denique, quam insigne praemium eos maneat, qui constanti et indefesso seudio muneris officia rite exsequantur, Quibus omnibus si adjungant preces, ut aprimalem auxilia sua promissa iis praestet, omnino non dubitandum est, quin animo lubenti et laeto officia peracturi sint, suaeque ipsorum felicitati consulant, et de Religione Christiana atque hominibus, qui eorum conficium, egregie mereantur,

Altera admonitionis Petrinae pars de animi sensibus et studiis, quibus Ecclesiae ministros agi oporteat, etiam cum maxime animadverti debet. Non lucri et quaestus faciendi causa sacro munere fungendum, sed aliorum commodis et emolumentis inserviendi studio id administrandum esse, divinus Scriptor docet. Quod et Religionis indoli, quam profitentur et aliis persuadere student, et consilio sacri muneris quam consentaneum sit, quis non intelligit? Enimvero omnibus Christianis opum et divitiarum concupiscentia illicita et diserte interdicta est (10). Et sacri quidem muneris consilium minime eo spectavit, ut quidam hominum ordo eo administrando habevet, unde laute et honorifice viveret et prae caeteris emineret. Si quidem sacro munere fungentes hoc tantum sibi habeant propositum, ut suis ipsorum emolumentis et commodis studeant, qua tandem ratione ejus officijs invigilando dici possint de re Christiana bene mereri, atque adeo digni judicari, quibus praestiti operis praemia confe-

<sup>(10)</sup> Conf. ex multis locis ad hoc argumentum pertinentibus Matt. VI: 19, 20. Luc. XII: 23. I Tim. VI: 5 sqq.

ferantus? . Profecto mercenarii tantum dici poterunt, snis unice rebus vel saltem primum et praecipue intenti. Nonnulla insuper sacri muneris officia requirunt, ut aliis, opem desideratam inferendo et omnino, ut oportet, inserviendo, res propriae postpomantur. Plena exemplorum est Ecclesiae et muneris sacri historia omnis aevi. Quid son malorum Religionis causa digni ejus antistites saepe subierunt? Ipsa hujus rei testis est vita optimi Jesu atque Apostolorum; quorum nisi princeps et perpetuum boc fuisset studium, ut lubenti animo aliis, quibus possent, quovis meliori modo, ad notitiarum vitaeque emendationem et bentitatem veram ac perennem inservirent, num credi possit, cos plerorumque, inter quos versabantur, contemtum, insidias, calumnias et persecutiones tam patienter ferre, et vitam omni parte aerumnosam tam tranquille transigere potuisse, ut non raro ex ipsis injuriis et calamitatibus illatis exortam laetandi et gloriandi occasionem placide arriperent? Ea enim naturae humanae est indoles, ut nemo non ea, quaecunque imprimis ipsi curae cordique sint, vehementer appetat et studiose sectetur, eademque impetrandi et conservandi causa nihil intentatum relinquat, et nullis facile terriculamentis ab iis se avocari patiatur. Praesertim vero sincerus et ardens religionis amor emagne tutandae et longe lateque propagandae studium eo animos ducit et trahit, ut ejus causa voluptatibus et desiderlis quibusvis lubenter valedicant, hisque durum et triste vivendi genus, necessitate jubente, haud inviti praeferant, nulla optimae rei causa metuenda pericula subterfugiant et immoto animo durissima quaevis perferant. Dici non potest, quantopere hic sensus Ecclesiae ministris inserviat, ut facilis iis ad hominum animos pateat aditus. Eos enim illi lubenter audise solent, quos sibi bene velle certo statuunt, longeque magis promti et parati sunt ad praeceptis illorum et monitis obtemperandum, quam corum, qui id unice agant, ut aliis placeant et universa officii observatione id imprimis spectent, ut lucrum inde percipiant et haud vulgarem in modum laudentur atque honorentur.

Est utique uniuscujusque ministri Jesu veri nominis, ad exemplum summi doctoris Jesu se omnino componere. Is quidem, quam longe remotus fuerit a lucri et commodi proprii cupiditate, docet universa ejus historia. Quicquid muneris causa subeundum erat laborum, molestiarum atque aerumnarum, ad externam vitae conditionem tam parum ei profuit, ut vix haberet, unde viveret, quin imo opus esset, ut ab amicis sustentaretur. Vulgo huc referunt ejus dicta: "vulpes, habent lustra, aves nidos, sed Filius hominis non habet, quo caput reclinet" (11); quem tamen locum nonnulli

(II) Mat. VIII: 20 coll. Lnc. IX: 58.

E

paulo aliter interpretantur (12). Magna insuper multitudo fuit maiorum, quae ut officio satisfaceret, lubens subiit, Dei scilicet honori et mandato atque humani generia saluti magis quam suis rebus consulens. Luculenter inde apparen, animum Jesu, in explendis muneris demandati officiis a turpis quaestus faciendi studio tam longu remotum fuisse, ut quicquid ageret et perpeteretur, tantum aliorum cansa agere et perpeti videretur, certe aliorum rebus magis quam suis intentus et iis ipsis commos dis et oblectamentis vulgo valedicens, quae summo quidem jure suigere potuisset. Ad illud Summi Magistri exemplum ipsius quoque Apostoli studiose sese composuerunt. Conf. narrationes de Petro, Act. VIII: 18 sqq. imprimis vero de Paulo, Act. XX: 33, 34. et ex hujus Epistolis loca, a Cor. II: 17. VII: 2. Xi: 7 — 10. XII.: 18 acqq. a Thess. III: 8, 9.

Absit vero, ut opinemus, divini Doctoris praeceptum leo spectura, ut ministris ista. cris nullam prorsus suarum rerum rationem habere liceat, atque adeo omnem earum curam ipsis interdictam esse, et ca ipsa commoda atque emolumenta, quae muneris aliorum causa instituti ratio omnino secum ferre videatur, cos spernere et rejitere. oportere. Enimyero diligens rei familiaris atque domesticae cura ad officia perunet... omnibus omnine Christianis communia, Mercedem justam nequaquam contemmendam. esse, Servator diserte docet Matt. X: 20. Graviter hac de re sententiam dixit Paulus in locis, 1 Cor. IX: 3 seqq. 2 Cor. XI: 7-10. Imprimis perspicuus in hane rem est locus 1 Tim. V: 17, 18. Neque abutendum est vitae eius historia. Ese enime rerum et temporum tunc fuerunt rationes, quibus servire maluit, quam, suas res sectando. rei Christiauae detrimentum afferre. In ipsis illis locis, ubi suam ipsius agendi rationem exponit, aperte declarat, jure suo sacrorum antistites requirere posse, ur ab Beclesiae civibus alantur et suscententur. Id quidem admonitionis Petrinae consilium mobis manifestum esse videtur, ut Ecclesiae ministri sibi caveant ab inhonesta lucri faciendi empiditate, ca ergo, quae cos ab officio avocet et ad ca, quae valde turpia sint, facile trahat et abripiat. De rebus suis aeque atque aliorum curandis, et requisita in hane rem diligentia et circumspectione noluit Sacer Scriptor hoc loco et tempore monere.

II. De modo yero, quo ministris sacris in muneris officiis explendis sit versandum, egregium adjicitur praeceptum (c. 3), quo iis injungitur, ut, minime dominorum sen principum instar subditis suis imperantium erga disciplinae suae alumnos se gerant.

Ili

(12) Conf. Vener. J. L. Wolterheek in Annott. ad Interpret. Belgic. Libri Reinhardiani, Plan yan den Stichter des Christendoms, p. 435.

Hi onidem Eculesiae ministri imperium in coetus sibi concreditos exercere existimandi sunt, qui in rebus corum ad Religionem pertinentibus curandis ita versantur, ac si corum porestati atque arbitrio plane subjecti essent; ii etiam, qui Religionis Christiange contentores ejusque ignaros praecipiendo et comminando cogere conantur ad eam amplectendam, iisque fidem coecam atque implicitum persuadere atudent, cam ergo, qua disciplinae ipsorum se prorsus committant et subjiciant, ab corum jussis et consiliis plane pendeant, nihil prorsus suo ipsorum de Religionis doctrina judicio tribuentes. - Ad cos etiam praeceptum Petrinum spectat, qui debitum mandatis Divinis obsequium animique et vitae emendationem non monendo et hortando inculcant et commendant, sed aua ipsorum inepte adhibita nescio qua auctoritate, de agendis atque omittendis pro arbitrio definiant, et ad vitam recte transigendam magis poenarum metu impellunt, quam virtutis amore. - Enimvero hoc homissum genus inani tantum ostentanda virtus tis umbra delectari solet, boni videri malunt, quam bonos se praestare, primum iis ac summum est studium laudis et honoris, quo se in omnes partes agi facile patientur, in artibus et fraudibus, ad auram plebejam captandam callide adhibendis bene versati. Alios ergo quoscunque despiciunt et alto supercilio requirunt, ut ab ore ipsorum pendeant, et summa semper veneratione ipsos prosequantur. Sunt ex hoc genere, qui res novas instituendi jus sibi arrogant et coetus sui cives, ne transversum. quidem unguem ab lis discedere patiuntur, dicta quaedam Jesu Apostolorumque, segloctis prorsus verse interpretationis regulis et praeceptis temere in suas parses trahentes, in illud praesertim intenti, ut ab imperita plebicula probentur et laudentur, et quescunque possint, per adulationem, blanditias et assentationem in suas partes trahant, quibus tamen en tantum parte inservire studeant, in quantum id suis rebus et commodis profuturum judicent.

Tale principatus et imperit studium Petrus non solum in universum reprehendit, sed ab eo sectando graviter avocat, nimirum monendo et exhortando id agens, ut contraria studia commendet. Nemimem certe, cui Religionis Christianae praecepta cordi sunt, ejusmodi dominandi cupido decet, quae vitiis cum maxime turpibus accenseri solet (13). Osmium minime ferri potest hacc animi perversitas in iis, quorum ea est muneris ratio, ut magistri sint doctrime Christianae, cujus hacc prima est lex, ut omnes se invicem eodem loco habeant et fraternis studiis prosequantur, quos adeo oportet, modestine et amoris sinceri exemplo omnibus disciplinae suis alumnis praeire. Diserta

(13) Vidd. loca Phil. II: 3, 4. Rom. XII: 3 et conf. F. v. Reinhard in Christelijke Zedeleer, T. II. pag. 286.

hue spectant praecepta ipsius Jeau Matth. XXIII: 7, 8, 10, 13, ut et Pauli 2 Cor. 1: 24. 2 Tim. II: 24, 25. Et omnino ab iis ipsis summi Doctoris Jesu exemplum adhibendum est, cujus universa agendi ratio hunc animum semper : comprobavit, ejusque professioni apud Matt. XI: 28 - 30. omnino consentanea fuit (14). Ex aevo Apostolico conf. Act. XV et locus cit. Pauli 2 Cor. 1: 24. Et Petrus quoque in hoe ipso loco, quem tractamus, tantum abest, ut coetuum illorum, quibus epistolam scripsit. Presbyteros vi ad officium compellere studeat, vel alia quacunque ratione imperium sibi in eos arroget, ut se συμπρεσβύτερου corum appellet, quibus adeo tanquam eiusdem muneris sociis non jubendo, sed suadendo, amice et modeste, quid officii sit et quo animo singulae ejus partes explendae sint, in memoriam vocat et certe futus rum communis. Domini Jesu Christi vou doggenospievos reditum et solenne ab co habendum iudicium ante oculos ponit. Quod si animo reputarent, nullis aliis opus erat rationibus atque argumentis, ad modestiam in curandis Ecclesiae rebus graviter inculcandam. Quanquam enim in his gerendis curis reliquis praeëssent, semper eos meminisse oportebat, eos primos inter pares constitutos esse, quibus semper id studiose agendum esset. ut aequalia omnium jura et communem omnibus corundem beneficiorum societatem agnoscerent et venerarentur, et singulis pro virili parte, ad recte et beate vivendum inservirent. - Quod utinam omnes Ecclesiae Christianae rebus praefecti serioris: aevi perpendissent et ab identidem magis magisque increscentis dignitatis abusu sibi omnino cavissent, quo neglecto res Christiana maxima cepit detrimenta! Enimyero dominandi cupido quam plurimos per longum tempus ad dissidia, lites, odia quin. et atrocissima bella dirasque calamitates et tristissima quaeque scelera et flagitia impulit et instigavit, atque, ut finem attingerent, accensam divinae Religionis patefactione lucem in tenebras convertit, et melioris doctrinae usum malis artibus impedivit animisque vim intulit. Quae quidem ratio quam longe a Religionis optimae consilio et indole discesserit, ex supra dictis est manifestum. Et omnine dici non potest, quot et quanta hine exorta sint mala. Sed hace ex historia societatis Christianae satis nota sunt. - Nobis vero pauca notanda supersunt, de adjecta Petrino contextui admonitione, qua Presbyteris inculcatur animadversio officii, quo in universum cum maxime tenerentur, illius nempe de quod cos omni agendi ratione coctibus Christianorum exemplum praebere oporteat, quod omnes ad imitationem adhibere possint.

Muneris sacri ergo consilium eo spectat, ut rectae Religionis divinitus patefactae notitiae propagentur et ad vitae usum ita adhibeantur, ut hac via quam plurimi ve-

(14) Conf. Joan. I: 38 - VI: 67. X: 1-16, Matt. XXIII: 37.

Digitized by Google

TRE

rae aeternaeque felicitatis participes reddantur. Oportet igitur sacrorum antistités germanae Religionis Christianae scientiam, quam alios imbuere cupiant, bene callere, et ita quidem, ut ils firmiter de illius veritate et divina auctoritate sit persuasum.

Universa insuper eorum vitae ratio Ethices Christianae praeceptis conveniens esse' debet, ut appareat, eos hanc unam sibi propositam habere agendorum normam et re-' gulam, et id studiose agere, ut non solum nemini molesti sint, sed omnibus viribus et officiis aliis inserviant, et omnino modeste et benevole erga omnes se gerant.

Conferri possunt in hanc rem ea loca, in quibus unicuique homini Christiano praecipitur, ut vitae bene transactae exemplum aliis ad imitationem proponant, ut Matt. V: 16. Phil. III: 16 seqq. Rom. XIV: 13—XV: 7. 1 Cor. VIII: 9—13. X: 23—XI: 1, imprimis vero ea, in quibus hec officium ministris sacris discrte injungitur, vel monitis universalibus continetur, sut Tit. I: 5—9. II: 7, 8. 1 Tim. IV: 12, 16. 2 Tim. II: 15, 22. a Thess. III 7, 9. Etiam ex locis modo allatis huc pertinent Phil. III: 16 seqq. Rom XIV: 13 seqq. 1 Cor. VIII: 9 seqq. X: 23 sqq.

Accedunt his mandatis atque admonitionibus varia rationum momenta, quibus hujus rei necessitas plane et dilucide demonstrari potest. Ne enim commemoremus antiquum illud et tritum , turpe esse doctori, si culpa redarguit ipsum, "hic omnino attendendum est, tum ad muneris sacri dignitatem et gravitatem, tum ad detrimenta", quae rei Christianae afferuntur, si quidem illorum, qui hoc munere funguntur, minus honnesta et proba et omnino ejusmodi sit vitae ratio, 'ut aliis exemplo esse possit, quo ad imitationem utantur.

publica deferri oportere, quorum probata sit integritas, probitas et fides, quanto magis open est, ut verbi divini apud populum interpretes et pastores animorum vita et moribus ab omni parte commendabiles sint, quippe, qui id habeant operis et muneris, cujus ipse supremus Ecclesiae Rex auctor exstiterit, cujusque consilium eo spectet, ut homines omnium ordinum ad virtutem Christianam et quaevis officia humanitatia explenda adducantur. Quid eo, cujus causa agitur, indignius et magis indecorum censeri possit, quam in fungendo hocce munere simulate agere eamque animi integritatem, quam aliis commendare debent, et quicquid bonum; sectum honestumque est, parvi facere? Unde evenire solet, ut ipsorum monita a plerisque contemnantur, et haud pauci ad eorum exemplum se magis componant, quam ad doctrinam, quippe cui ipsi continuo obloquantur. Et hi quidem, in rebus agendis, quam longe absint ab ea animi benevolentia et sinceritate, atque eo aliis lubenter inserviendi studio, quod Petrus tam graviter in hoc ipso contextu inculcat, nemo non percipit.

E 3

Dixi-

Diximus quoque de detrimentis, ex hujus praecepti neglectu in rem Christienam redufidaturis, quae revera magna sunt et late patentia. Enimevero, si tantum absit, ut minister sacer suae ipse vitae exemplum coetui, cui pracest, ad imitationem proponere possit, ut universa eius agendi ratio ab ea, quae hominem Christianum decet, longe remota sit, intelligiruc, ab eo dicta et monita a plurimis contemni et pegligi et omni plerumque fructu carere. Et quis queso miretur, multos corum, inter quos versetur, quorumque animorum cura ei est demandata, in multas perversas et noxias opiniones incidere, quales e. g. sunt; non tam firma esse argumente, quibus Religionis Christianae origo et auctoritas divina demonstrari soleat, ut iis tuto nitendum sit. ipsis enim rerum sacrarum antistitibus de ea nom permussum videti; deinde non ejusmodi esse officia, quae in Religione Christiana injunguntur, ut expleri quant, quay propter in ejus professione acquiesci posse, non omnia certe de vita et moribus ani-, moque emendando praecepta anxie esse premenda, et inapem, de universa vitae ratione. omni tempore et ubivis ad Religionis Christianse normam dirigenda, esse sollicitudinem, cum multa buc pertinentia il ipsi parum curent, qui voluntatis divinee interpretes et vitae Christianae magistri haberi soleant.

Dici profecto non potest, quanta vis et efficacia sit exempli, quod commes continuo intucantur et tanto magis observent, quo major moneris corum sit digninas, quos suspicere et honore prosequi par sit, et maxime quidem illorum, quorum officii ratio id omnino ferat, ut alios ad recte et probe vivendum vehementer hortentur et incitent. Egregia hanc in rem et efficacissima sunt ipsius Jesu effata. Nec solum graviter ille docet, quantum apud homines valeat aliorum exemplum: Matt. V: 16. sed summa malfinola, suum ipse exemplum omnibus sectatoribus suis ad iminuudum commendavit, Matt. XI: 29. Joan. XIII: 15. KV: 12. In codem commendando Aposto's quoque passim summa diligentia versati sunt. Conf. monita Petri 1 Ep. II: 25. Joannis 1 Ep. II: 6. III: 16. Panli Phil. II: 5. Hie suum quoque exemplum respici voluit Phil. III: 17. 1 Cor. IV: 16. XI: 1.: Et revera, ut Apostolorum, ita et plusimorum: aevi Apostolici Christianorum vitae integritas, probitas et spectata virtus ad divinam: optimae Religionis originem et auctorisatem plurimis commendandam: et longe lateque's propagandam, haud parum contulit.

En Viri Clarissimi! quae de celebri Petri loco pro viribus elaborata probato vestro judicio modeste submitto. Quod superest, officiose rogo, ne id juvenili temeritati tri-

buatis, quod in tam gravi materia pertractanda vires experiri ausus sim. Neque enim honoris aut gloriae studio actus ad scribendum me contuli, sed cum ipse aliquando, si quidem Deo ita visum fuerit, munere sacro fungi cupiam, cum gravissimo tum difficillimo, omnino officium meum esse duxi, ut diligenter perscrutarer ea Sacrae Scripturae loca, quibus de hujus muneris ratione et officiis exponatur, et, quae in iis tradi mihi viderentur, data per Vos ipsos opportunitate, in chartam conjicerem et qualiacunque hac de re scripta oculis Vestris ad dijudicandum subjicerem. Quod cum jam facere sustineam, maxima in vestra auctoritate et benevolentia fiducia posita, quamnam equidem sententiam, de muneris sacri ratione foveam, subscribere mihi liceat, hocce Pauli enunciato:

Πιστός-δ λόγος εί τις ἐπισκοκής δρέγεται, καλού Γργου ἐπιθυικεί.

pipe and the second of the sec

And the second of the second o

# GUILIELMI WENCKEBACH,

HAGANI.

MATHESEOS AC PHILOSOPHIAE NATURALIS IN ATHENAEO DAVENTRIENSI STUDIOSI,

# COMMENTATIO

A D

QUAESTIONEM PHYSICAM A NOBILISSIMO DISCIPLI-NARUM MATHEMATICARUM AC PHYSICARUM ORDINE A. MDCCCXXI. PROPOSITAM:

Exponatur Barometri, ad objectorum altitudines determinandas destinati, tum constructio, tum usus.

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT D. VIII. MENSIS FEBRUARII

A. MCCCCXXII.

. 1

# COMMENTATIO

A D

# QUAESTIONEM PHYSICAM.

#### INTRODUCTIO.

Optime profecto ordo mathematicorum et physicorum prospicese studuit utilitatibus juvenum, physicae et mathesi operam dantium, quum hac quaestione ad certamen literarium proponenda eos incitabat, ut barometri notitiam contraherent, eoque uti discerent. Est enim, teste viro celeb. Biotio (1), hoc alterum e duobus instrumentis, quae omnium tam multorum, naturae indagandae studiosis inservientium, plurimum iis adjumenti praebent. Ut enim de reliquis ejus usibus sileam, hoc tantum dico. Illi praecipuam partem debemus scientiae nostrae de aëre illo, quo globus noster undique cingitur, quique tantam in homines habet efficaciam, ut sine eo ne vivere quidem possimus: illud nobis praebet rationem facillimam determinandi locorum altitudines, quas demum si una cum longitudinibus et latitudinibus, cognitas habemus, verum locorum in orbe terrestri situm indicare possumus.

Quae hujus quaestionis tanta gravitas cum me impelleret, ut mearum virium, quamvis debilissimarum, in ei respondendo periculum facerem; cogitantem me, optimis modo de hoc argumento scriptis legendis ne plures quidem annos sufficere, iis vero dijudicandis tum multo usu, tum ingenio acutiasimo et sagacitate peculiari opus esse; haec igitur cogitantem absterruissent tantae difficultates, et prorsus dejecissent, a consilio tam audaci, nisi confisus essem, Vos, Viri Clarissimi, quorum judicio hanc meam operam subjicio, probe scire, quid a viro, multis jam ingenii sui speciminibus doctissimo cuique probato, exspectandum sit, quid a juvene, vixdum limen templi Minervae attingente.

Quum

(1) Blot, Traité général de physique expérimentale et mathématique, T. I. p. 168.

Αº

#### GUILIELMI WENCKEBACH,

Quum ipsa jam quaestionis verba indicent, quisnam in tractando hoc argumento ordo servandus sit,

I. Dicam de variis barometri, ad objectorum altitudines metiendas destinati, officiis, et, quomodo plures lis satisfacere studueriat, exponam;

II. Explicabo rationem, secundum quam altitudines ope barometri determinandae sunt: tum vero de modo observandi tractandique barometri loquar.

Ad primam partem quod attinet, tenendum est, me de iis tantum barometrorum, generibus dicturum, quae ad eum usum, qui hujus quaestionis praecipuum est argumentum, pertinent: nullam igitur mentionem faciam compositarum illarum barometri constructionum, quales Cartesius; Hugonius, Hookius, Morlandus, Berneuslius, Amontonsius, alii excogitaverunt, quo facilius minimae etiam mutationes in altitudine columnae mercurialis observari possent; nil dicam de barometris, quae in usum nautarum invenerunt Amontonsius, Passamentius, Sagnierias, Bloridavius, ceteri; nil de barometrographis, ut vocant, Luzii, Changeuxii, Macquerii, quae magis ornandis beatiorum aedibus, quam augendis physicorum adjumentis inventa sunt; nil praeterea de tot aliis, quae omnia hoc loco recensere tum longius, tum inutile sit.

PARS

# PARS PRIOR,

DE CONSTRUCTIONE BAROMETRI.

#### S. 1.

#### De barometro in genere.

Origo vocis barometri repetenda est a Graecis, quippe quae composita est e Barde, gravis, et uirpor, mensura. Jam hinc patet, barometrum destinatum esse metiendae ponderis cujusdam pressioni: et quidem inservit metiendae ei pressioni, quam exserit aër in eum locum, in quo hoc instrumentum adhibetur. Aërem autem revera gravem esse, igiturque premere, jam conjecerant Galilaeus et Torricellius, demonstravit vero experimentis ingeniosissimus Otto Guerickius.

Ut igitur haec aëris pressio determinari possit, ita construitur barometrum. Sumitur tubus vitreus, ab altera extremitate clausus, ab altera apertus, qui impletur mercurio: hujus tubi extremitas aperta sive immergitur in pyxidem, item mercurio repletam, sive inflectitur in formam siphonis: utrumvis locum obtineat, mercurius in tubo non descendet eousque, donec ejus superficies in codem plano sit, in quo superficies mercurii, quo pyxis aut crus apertum siphonis repletum est : haec enim premitur pondere totius columnae aëreae. quae supra eam est, illa contra, quippe nullo pondere pressa, tamdiu supra hanc adacendet, donce pressio columnae mercurialis, quae in tubo supra superficiem mercurii. in pyxide aut crure minore contenti, adsurrexit, acquipolleat pressioni columnae aëris prementis: proinde hac pressione mutata mutabitur quoque illius columnae altitudo: ut igitur ejus mutationes innotescant, tantum opus est, ut affigatur tubus ille mercurio impletus, qui a barometri inventore, Euangelista Torricellio, tubus Torricellianus vocatur, tabulae ex ligno, aut metallo factae, in qua sit scala insculpta, qua metiri possimus altıtudinem mercurii in tubo exsurgentis supra mercurii in pyxide aut altero siphonis crure superficiem. Ex quibus sequitur, bonum fore barometrum, si ita confectum erit, ut hace altitudo mercurii nullis aliis causis, nisi ipsa aeris pressione mutetur, et hujus mutationis quantitas mensura certa diligenter determinari possit.

 $\mathbf{\Lambda}$  3

S. 2.

#### S. 2.

#### De materia Barometri.

Ad hoc propositum requiritur; ut sit materia, e qua conficitur barometrum, talis, qualis maxime convenit huic usui; conficitur autem praecipue e vitro, e mercurio et e ligno.

- 1. Vitrum debet esse quam maxime album et clarum, et ubique aequaliter crassum: De Lucius (1) dicit optimum esse vitrum Anglicum, melius etiam eo vitro, quo ipse usus est: certe optandum sit, ut omnes mechanici eodem vitri genere utantur: jam enim varia dilatabilitate variorum vitri generum, quae patet ex experimentis Lavoisierii (2) et varia forte etiam eorum vi attrahendi aut repellendi fieri potest, ut mercurius eodem tempore non ad eandem aktitudinem adsurgat in barometris, ceteroquin omnibus partibus sibi invicem simillimis. Praeterea videndum est, ut nullae prorsus sint in vitro rimae: quamvis enim exiguae temporis lapsu saepe fiunt tam magnae, ut ser introiste, et mercurius effluere possit.
- praestat tamen auctoribus, Cel. Swindenie (4) et Kastnero (5), sulphuretum hydrarogyri; quippe hoc tantum purum est ab omni plumbo et bismutho: quia autem pur tissimo tantum uti licet, in cucurbita figulari aut vitrea imponitur igni, mixtum cum earbonate calcis (6), tunc acidum carbonicum gaz fit; calx conjungit se cum aulphure, et metallum purum evaporatum in recipiente condensabitur: sive, ut praecipit Professor Marburgensis Munckius, lavatur mercurius acido nitrico, donec chalcus in co positus albescat; Thenardus tamen priore tantum via utitur (7): quum post hace mercurius contactu aëris rursus obtegitur pellicula, hac liberatur, includendo eum in sacco ex corio caprino et exprimendo per hujus poros: denique aliquandiu in lagena agitandus est, ut fiat eo mobilior. Sed nisi mercurius certam quandam gravitatem habeat, in variis barometris non ad candem altitudinem erit; ad talem determinatam graviratem

<sup>(1)</sup> DE LUC Recherches sur les medificacions de l'atmosphère, T. II. p. 278. S. 857.

<sup>(2)</sup> BIOT, Traits Gin. T. L p. 158.

<sup>(3)</sup> Vid. Nov. Comm. Petrop. T. VIII. p. 370.

<sup>(4)</sup> Conf. ejus Peritienes Physicae, T. Il. p. 108.

<sup>(5)</sup> Conf. ejus Experimental - Physik, T. L. s. 382.

<sup>(6)</sup> Conf. JACQUIN, Leerboek der Scheikunde, S. 859.

<sup>(7)</sup> Conf. THENARD, Traité de Chimis, T. I. P. 318.

tem Loosius, artifex in pago Budingen prope Francofurtum ad Moenum, eum redigit distillatione toties, quantum opus est, repetita (1).

3. In eligendo genere ligni, ex quo scala, aut pyxis, aut arca conficitur, illud praeferri debet, quod durissimum est, quodque minime dilatatur, et optime humiditati resistere potest. Non semper idem usurpatum est. Ludolfius (2) et De Lucius abiegnum
lignum, Musichenbrockius ebenum sumserunt; hodierni, praesertim in Anglia et Germania, utuntur multum ligno magahonio (3), Loosius tamen videtur praeferre lignum
pirorum, cui ante demsit in balneo vaporis acidum pyro-lignosum.

#### S. 3.

#### De tube.

Nunc videatur quomodo ex his materiis construi debeat barometrum. Primum igitur sumatur tubus vitreus bene politus, crassitiei non nimis exiguae, ne in itineribus forte vehementius quassatus rumpatur, neque etiam nimis magnae, quia tum in coquendo tubus inaequaliter dilatatur, atque inde frangitur: de justa tamen ejus crassitie valde dissentire videntur, qui barometro perficiendo operam dederunt. De Lucius, ex. gr., cam determinat dimidia linea gallica, Gehlerius (4) tertia ejus parte, Englefieldius contra recentius decima pollicis Anglici parte, i. e. circiter 1½ linea gallica.

Ipsa quoque interioris tubi diametri longitudo certis finibus circumscripta est: si enim justo major est, nimis magna pyxide opus erit ad continendum omnem illum mercurium, qui diminuta aëris pressione e tubo in pyxidem descendet: sin angustior est tubus, mercurius in eo valde deprimetur, qui effectus, quia praecipue in tubis tam angustis locum habet, ut eorum diameter fere ad tenuitatem capilli accedat, capillaritas dicitur: cujus phaenomeni, jam ante De Lucium observati, sed male explicati, hic (5) primus veram causam indicavit, scilicet vim attrahentem, quam parietes internae in mercurium exserunt, cujusque effectus demum in lis tubis fere nullus est, quorum interior diameter major est duobus centimetris (6).

Sed



<sup>(1)</sup> Conf. BENZENBERG, Beichreibung eines einfuchen Reise. Beremeters, cat. 2, 9 et 109; 8107, Pricte Blumenteire de Physique, T. L. p. 156; GILBERT'S Annales der Physik, 1822, B. 40, 84, 2. A. 507.

<sup>(8)</sup> Conf. MURHARD, Gesehlehte der Physik, T. L. p. 215.

<sup>(3)</sup> Conf. GILB., Ann. 1811 B. 38 St. S. S. 2550

<sup>(4)</sup> Conf. ejus Physikalisches Wirterbach, h. v.

<sup>(5)</sup> Rich. S. 381 et segq.

<sup>(6)</sup> Conf. de doc argumento RIOT, Traiti Gin, T. L. p. 457-466; S. SPETERT VAN DER ETE, S. stitutioner Physicae, S. 365 et 1000.

Sed accurate tradere, quaenam sit justa diametri mensura, difficillima est res in tanta scriptorum varietate: etenim De Lucius eam determinavit 2 sive 3 lineis Paris.; Voigtius (1) tubis majoris diametri usus ad evitandum illud impedimentum liberi adscensus et descensus columnae mercurialis in tubo, quod a frictione oritur, ei 2 linearum longitudinem dabat; contra Englefieldius tantum decimam pollicis anglici partem, i. e. circitur 1 lineam Paris. — Ad tubi longitudinem quod attinet, satis longus erit, si adscendente mercurio ad summam, quam attingere possit, altitudinem spatium vacuum supra mercurium tertia pollicis parte longum sit: nec recte longius productur, quia tum multo mercurio opus erit ad implendum totum tubum, qui tamen in itineribus ad apicem usque repletus esse debet.

Quod si tubum habeas, ejus, cujus oportet, dimensionis, prius bene purgari debet spongia ab omni humiditate et pulvere, quibus forte pollutus fuerit in officina vitraria; vidit enim dexter. Voigtius, solo hujus cautelae neglectu, barometrum quoddam tanto opere discrepasse ab aliis melioribus, ut prorsus nullus ejus esset usus. Deinde una ejus extremitatum fusione hermetice claudatur, ut tubus in orbiculam desinat, sive potius, ita ut non longe ab extremitate angustior fiat, mox vero latior iterum, ut impetus mercurii, saepe contra apicem agitati, quando barometrum ab uno loco in alterum portatur, frangatur in transitu illo angustiore, nec tanta vi ad cacumen impingat (2).

Tum inquiritur, utrum tubus ubique eandem diametrum habeat: quod ut appareat, aliquantulum mercurii in tubo infunditur, et ita agitatur, ut percuriat totum tubum; sive ordine deinceps aequales mercurii quantitates in tubum immittuntur; si singulae aemper aeque longam tubi partem implent, aptus erit tubus. In barometro pyxide instructo sufficiet, si ea tantum tubi pars accurate ubique eandem habeat diametrum, quam extremitas columnae mercurialis mutata aëris pressione percurrit: in barometro autem siphoniformi utraque extremitas ejusdem amplitudinis debet esse. Quia difficile est tubum tam longum, quam oportet, invenire, qui hulc officio satisfaciat, brevior potest in medio perrumpi, et inter has ejus partes interponii alius tubus, si modo ambaé illae extremitates eandem habeant diametrum.

Postquam hoc modo exquisitum erit, utrum proposito aptus sit tubus, debet mercurio impleri. Quia altitudo columnae mercurialis a sola externi agris pressione penderé debet, tubus autem semper plenus est agris et humiditatis, quibus in clausa tubi extremitate supra mercurium remanentibus hic deprimetetur; neque, adeo solam agris pres-

<sup>(1)</sup> Conf. FISCHER, Geschichte der Physik, T. VI. p. 422,

<sup>(2)</sup> Conf. BIOT, Pric. Elim. T. h. p. 197.

sionem indicaret, necesse est ut simul quum impletur tubus, omnis aër et humiditas, tum quae in tubo sunt, tum quae in mercurio latent, expellantur: hoc fit calefaciendo mercurio in tubo, donec coquat; quod ita faciunt: tubus, extremitate aperta deorsum versa, oblique collocatur supra carbones ardentes, ut bene arefiat: tum impletur ope infundibuli chartacei aut vitrei paululo mercurii, qui mercurius sensim ad eum caloris gradum adducitur, ut ebulliat: tunc omnes aëris globuli in eo occulti, sive parietibus tubi adhaerentes, sive cum ipso mercurio mixti, dilatantur et per mercurium sursum evadunt: ita aëre liberatus mercurius refrigescit; tum rursus aeque magna mercurii quantitas adfunditur, et iterum coquitur, donec ebulliat, atque hoc toties repetitur, donec tubus fere plenus sit: tum additur tantum, quantum necesse est, ut totus impleatur, sed sine coctione, ne dilatatus rursus excidat, et super imposito digito extremitas aperta invertitur, et sive in vas aliquod, item mercurio repletum, immergitur, sive inflectitur in formam siphonis (1).

Est haec ebullitio mercurii in barometro requisitum prorsus non omittendum, siquidem minima aëris particula, quae in tubo remansit, mercurium pluribus lineis deprimere potest; et patet experimentis, quae ingeniosissimus De Lucius instituit ad cognoscendam caloris vim in mercuriam dilatandum, ea barometra, in quibus non ebullivit mercurius, tam inaequaliter calore affici, ut pro singulis barometris variis regulis opus sit, quum contra ea, quae ebullitione purgata sunt, omnes eandem regulam sequuntur.

#### S. 4.

#### De barometri forma.

Itaque omnibus bene praeparatis, quaeritur nunc, quae esse debeat forma inserioris tubi extremitatis. Atque hanc quaestionem non ita facile solvi posse, ut nihil desiderandum reliquum sit, jam inde satis apparet, quod ab ejus inventione, anno 1643.

P. C., jam plures quam L variae barometrorum formae aut tantum propositae suerint, aut etiam constructae.

Ut barometrum aptum sit, quod ad altitudines metiendas adhibeatur, oportet illud non modo accurate in loco quocunque pressionem indicare, sed et sine ullo detrimento transferri posse. Propterea ita constituenda est inferior tubi pars, ut et clausa sit, ne, quomodocunque vertatur barometrum, effluat mercurius, et totus tubus impleri possit mercurio, ne frangatur impetu mercurii in fornicem ruentis.

Duplici modo inferiorem partem barometri construxerunt: sive imponebant tubum py-

(1) BIOT, Pric. Elim. T. L p. 188.

Digitized by Google

pyxidi (vid. fig. 1), ita ut mercurius libere ex hac in illum et contra fluere posset; sive in formam siphonis inflexerunt apertam tubi extremitatem (vid. fig. 2). Qui priorem rationem sequuntur, adhibent pyxidem, sive in globi modum formatam, sive ad cubi similitudinem, sive cylindriformem. Primam formam rejicit Benzenbergius, quia mercurii superficies in globo modo nimis adsurgit, modo nimis descendit, pronti mercurius supra vel infra maximum globi circulum stat: postrema e duabus reliquis formis uti praestat in barometris portatilibus, quia longe facilior est illa ad computandam in ea mercurii altitudinem, simulque facilius in stineribus manu portatur (1). Conficitur pyxis sive e ligno, ut a plurimis, sive ex ebore, ut in Hamiltonii, aliorum, sive e vitro, ut in Benzenbergii, Fortinii (2) et Dollondii barometris. Satis magna erit pyxis, si ejus altitudo sit 3 pollicum, et diameter unius pollicis: hic tamen major esse debet in barometris, secundum Prinsii inventum constructis: eo usque mercurio implenda est pyxis, ut, quomodocunque moveatur, tubi ima pars semper mercurio cincta sit, ne aër in tubum irrepere possit.

Primis post basometri inventionem temporibus superne aperta erat pyxis: postquam vero rescitum erat, aërem etiam per poros ligni transire (3), claudebatur operculo subereo vel ligneo, quo in medio foramen erat, per quod tubus transibat, qui luto cum eo jungebatur. Verum quando mutata aëris pressione mercurius in tubo adscendit sive descendit, minuirur vel augetur quantitas mercurii in pyxide contenti, simul igitur ejus superficies deprimitur vel attollitur: at scalae, tubo adfixae, initium a mercurii superficie duci debet: hac ergo mutata veram mercurialis columnae, quae supra eam adsurrexit, altitudinem non amplius indicabit scala. Hanc difficultatem sustulit meritissimus artifex, civis noster Prinsius (4). Edoctus scil., mercurium in plano diffusum semper ad eandem altitudinem supra hoc planum manere, sive ejus quantitas augeatur, sive minuatur, modo ei spatium in omnem partem se expandendi ne desit, in pyxide tale planum fecit, in quo mercurius tubum veluti semisphaeroides cingens semper eandem altitudinem servaret. Si itaque in barometro, tali pyxide ABFD instructo, (fig. 3) mercurius, quum in tubo ad quamdam altitudinem stetit, in plano DEF semisphaeroïdem GHI occupavit, haec se, mutată aëris pressione, ad K et L expandet, semper tamen eandem altitudinem EH retinebit (5).

<sup>(1)</sup> Magis etiam placet forma coni valde excavati, quam unperrime proposuit vir celeb. H. FLAUGERGUES, quia non multum mercurii opus est, qui tamen in magnum planum extendere se potest, ut diminuantur variationes superficiei mercurii. Conf. Journ. do Phys., Chim., Hist. Nat. et Arts., Févt. 1822, p. 68.

<sup>(2)</sup> Conf. BIOT, Pric. Elim. T. I. p. 191 et seqq. (3) Conf. VAN SWIND., Pot. Phys. T. II. p. 99. (4) Conf. de hac methodo, ab EIZENBROEKIO deinde correcta, VAN SWIND., Pot. Phys. T. II. p. 99. et Verbh. von de Haarl, Massich. T. VI. P. 1. p. 358.

<sup>(5)</sup> Conf. de hoc et de reliquis barometri generibus inprimis MURHARD, Gesch, der Phys. T. I. p. 432 et seng. T. VI. p. 389 et seng., DR LUC Rich. S. 7-65, GRRLER, Phys. Wieterb., voce Beremeter,

Atque hoc invento tam perfectum reddidit barometrum pyxide instructum, ut post eum nemo excogitaverit formam, ad observandum in loco quodam certo magis adaptatam; unde et hodie permulti eo utuntur. Sed cum mercurius non possit ita in ea includi, ut immobilis sit, et in itineribus adhiberi possit, quidam fundum pyxidis in sace cum coriaceum mutarunt, veluti Assierus Perica, Hurterus, Engleficidius (1), Benzenbergius, alii, qui hunc saccum ope cochleae, inferne pyxidi adjectae, ita sursum premebant, ut mercurius e pyxide in tubum adscendens hunc totum impleret: alii, uti Lichtenbergius, Voigtius, Humboldius, Goedekingius, Fortinius, ipsum fundum mobilem fecerunt: quae tamen posterior ratio minus bona quam prior videtur; nisi enim fundus mobilis undique accuratissime congruat parietibus pyxidis, facile mercurius inter has et fundum transitum inveniet et elabetur.

S. 5.

#### De reducenda mercurii in pyxide superficie ad constantem altitudinem.

Cum hac constructione variis modis tentarunt conjungere constantem mercurii in Lichtenbergius et Voigtius, Prinsis inventum ita retinuerunt, ut pyxide superficiem. si cochlea tamdiu deorsum moveretur, donec non amplius circumagi posset, mercurius ex tubo descendens juxta eum rursus adscenderet in pyxide per angustum meatum. et deinde se in planum expanderet. - Humboldtius et Goedekingius in latere pyxidis aperturam faciebant, quae obturaculo claudi poterat; quando barometri altitudinem observare vellent, hoc obturaculum demebant; tunc omnis mercurius, qui supra imum aperturae labium in pyxide adsurrexerat, effluebat et colligebatur in saccum, e quo deinde per aperturam in operculo rursus in pyxidem infundebatur. — Plurimi tamen usi sunt pinnula lignea aut eburnea, sive superne acuta et in mercurio natante: in talibus barometris fundus vel saccus coriaceus eousque attolli debet, donec superior pinnulae istius extremitas per foramen in operculo pyxidis emergens ad lineam quamdam, tubo insculptam stet; sive tubo adfixa (uti P, fig. 4), ut in barometris recentissimis Benzenbergianis et Fortinianis; in his pyxidis fundus sursum movendus est cochlea V, donec pinnulam tangat superficies mercuril. Denique recentissime Dollondius, artifex Anglus, ita pyxidem construxit, ut cochleà tamdiu sursum aut deorsum movenda esset, donec per vitreum pyxidis latus supra mercurium perspicienti tres angustissimae aperturae in opposito pyxidis latere apparerent accurate tangentes illa m superficiem.

Si quaeritur, quid de singulis his constructionibus judicandum sit: illa certe Hum-

(1) GILL. dun. 1811. B. 38. St. 3. 8. 885.

boldsis et Goedekingti, auctore viro cel. Ramondio (1), rejicienda est: si enim lente ex tali barometro effluit mercurius per aperturam lateralem, plus mercurii, quam par est. sin celeriter, minus, quam oportet, excidet. De iis methodis, in quibus adhibetur pinnula, idem vir eruditissimus (2) eligit posteriorem : dicit enim, quamvis prior facilior sit, posteriorem tamen magis accuratam esse, atque barometra Fortiniana propterea, quod hoc modo constructa sunt, opfima esse ex omnibus barometris pyxide instructis. Cum co tamen-non in hac laude consentit Rogerus, geometra Helvetus (3), qui dicit, haec barometra praegravia et tractatu difficillima esse, seque ideo potius adhibuisse barometrum minus quidem perfectum, multo vero magis itineribus adaptatum, ab artifice Tigurensi Oerio confectum. Fortasse et antiquiora illa Lichtenbergii et Voigtii barometra, in quibus Prinsis inventio adhibita est, non rejicienda sunt, si ita confici possunt, ut diameter pyxidis satis longa sit, absque eo ut major fiat, quam in portativo barometro commode fieri possit: hoc certe nomine Fortinii barometris mihi praestare videntur, quod facilius in iis superficies mercurii ad determinatam altitudinem reduci possit: in his enim cochlea tantum deorsum movenda est, donec non amplius moveri possit, et jam scala veram indicabit mercurialis columnae altitudinem; contra in Fortiniano barometro longus usus requiritur, antequam persuasum esse possit, mercurii alfitudinem semper accurate tangere pinnulae extremitatem: sed is tantum absolute dicere possit, quaenam variarum istiusmodi constructionum, de quibus dictum est, optima sit, qui diu variarum forma, rum commoda et incommoda usu cognoverit.

Praeter memorata sunt et alia barometra, in quibus nullum tale artificium adhibetur, ad reducendam mercurii superficiem ad illud punctum, unde scalae initium factum est: in his sive est una e lateribus pyxidis vitrea, inque ea scala, qua determinari possit, quantum supra aut infra illud punctum stet superficies mercurii; sive computatur hujus superficiei adscensus et descensus, secundum mercurii in tubo mutationes, ex ratione diametrorum tubi et pyxidis, uti Hamiltonius fecit, quod quidem tutius est priore ratione, quia observatio magis vitio obnoxia est quam calculus: praeterea calculus hic sine ullo labore instituetur, si ad diametrum tubi diameter cylindri ita sumatur, ut mutationes in tubo sina centies majores mutationibus in pyxide: i. e., quum mutationes in utroque ratione inversa superficierum, et superficies circulorum ad se invicem sint, uti quadrata radiorum,

<sup>(1)</sup> Conf. ejus opus palmarfum. inscriptum Minoires jur la fermule Beromitrique de la Mécanique Cilone. Clemont Perrand, 1811. p. 71.

<sup>(2)</sup> Libro laudato, p. 293a

<sup>(3)</sup> Vid. Bibliothèque Universelle, Juin 1821. p. 1050

R denotante radium pyxidis, r tubi interioris, et n crassifiem vitri, e quo confectus est tubus, superficies mercuriales erunt uti  $R^2 - (r + n)^2$  ad  $r^2$ ; igitur

$$R^{2} - (r+n)^{2} : r^{2} = 100 : 1$$
unde
$$R^{2} = 100r^{2} + r^{2} + 2rn + n^{2}$$
sive
$$R^{2} = 101r^{2} + 2rn + n^{2}$$
atque hinc
$$R = \sqrt{101r^{2} + 2rn + n^{2}}$$

sit ex. gr. r = 2 millimetris et  $n = \frac{1}{2}$  millimetro, erit

$$R = V_{404+2+0,25} = V_{405,25}$$

sive circiter R = 20,16 millimetris.

Est denique et alia via ad inveniendam veram mercurii in barometro altitudinem, scil. diminutio graduum sive divisionum scalae certa quadam ratione, quae pendet a ratione, qua se habent mutationes mercurii in tubo ad mutationes in pyxide. Sit haec ratio uti m: 1, et mutata aeris pressione longior fiat columna mercurii m + 1 lineis: tunc in tubo adscendet m lineas, in pyxide autem descendet unam lineam: igitur scala tantum mutationem m linearum indicabit: sin m linear in m+1 partes dividantur, et hae partes pro lineis sumantur, scala veram indicabit mutationem. Haec methodus, a Mullere. Darmstadtiensi inventa, quamvis omnium facillima in observando videatur, tamen raro adhibetur.

#### S. 6.

#### De barometro siphoniformi.

Si omnia, quae de pyxidis constructione dicta sunt, recolligantur, apparet nondum es perventum esse, ut talis constructio excogitaretur, quae omnibus difficultatibus careret, absque eo ut nimis composita, atque inde nimis obnoxia variis causis impedientibus fieret: semper enim vitio locus datur, sive in adducenda mercurii superficie ad punctum quoddam definitum, sive in observanda ejus ab hoc puncto distantia, sive in invenienda hac endem differentia ope computationis. Quapropter jam brevi post inventum barometrum illud ita construere tentarunt, ut prorsus non opus esset pyxide, quod, ut fam dictum est, fecerunt inflectenda inferiore tubi extremitate in formam siphonis, ita ut ambo crura parallela essent, et ejus dem diametri; tunc initium columnae mercurialis, quae aëris pressione sustentatur, computatur ab illa linea, quae sub angulo recto ad crura utraque ducta tangens est convexae superficiei mercurii in minore crure. In tali barometro quaevis mutatio in crure majore indicabit tantum dimidiam partem totius mutationis, quam subiit columna mercurialis. Si enim in cruce majore I lineam descenderit mercurius, totidem adscenderit in minori, ita ut columna duabus lineis brevior facta fuerit. - Foigtius,

Digitized by Google

tius, qui utrumque barometrum variis modis perfectius reddere tentavit, conatus est etiam in barometro siphoniformi *Prinsii* inventum adhibere: ita scil. construxit tubum, ut crus brevius terminaretur plano, in quo se libere expandere posset mercurius: sed apparuit tunc, tanta curvatura tubi opus esse, ut nimia frictio inde orta mercurii motus valde impediret: igitur alio modo exorsus cylindrum vitreum adhibebat, quem eo usque in minus siphonis crus immergebat, aut ex eo extrahebat, donec mercurii superficies in eo ad illud punctum staret, unde scalae initium ductum esset: videtur tamen haec ratio minus simplex, quam si modo duplicetur mutatio, in majore crure observata, aut si observentur mutationes in utroque crure, eaeque sive addantur sive substrahantur a se invicem.

Uti in barometris pyxide instructis, ita quoque in siphoniformibus non omnes eodem modo mercurium in crure majore incluserunt. Primus fuit De Lucius (1), qui eo consilio excogitavit epistomium in medio fere crure minori: compositum erat nempe hocce crus ex duobus tubis, qui conjungebantur per canalem in eburneo quadrato inter utrumque posito: hic canalis intercludebatur clavi suberea, quae manubrio eburneo moveri poterat: si igitur barometrum suum portabile reddere volebat, tantum eo usque inclinabat illud, donec omnis mercurius in tubo minore sub epistomio esset, et hoc claudebat, Versa clavi. Haec constructio, quamvis bene proposito satisfaceret, tamen quippe nimis composita, deinde rejecta est: ejus loco Rosenthalius cruris minoris partem eam, quae est prope curvaturam, angustiorem reddidit, atque obturaculum subereum, huic parti congruens, fecit, quod ope cochleae, extremo cruri adfixae, in cam adactum tubum majorem mercuriumque in eo contentum intercludebat, et immobilem reddebat. Benzenbergius, vir in hoc genere propter longum usum plurima auctoritate dignus, tantum utitur bacillo cetaceo, quod serico circumvolutum in tubi angustam partem immittitur. - Sed omnium tamen simplicissimum est barometrum a Gay-Lussacio (2) inventum, (vid. fig. 5.) in quo nullo opus est obturaculo: hic enim usus ea mercurii proprietate, quod ita ejus particulae se invicem adtrahunt, ut per angustam aperturam transire non possint, etiam alterum siphonis crus CY fusione clausit, sed a latere in eo aperturam capillarem T fecit, per quam aër quidem facillime introire potest, et in mercurium solitam pressionem exercere, mercurius vero nullo modo effluere, itaque barometrum inverti potest, ut obturaculo non opus sit, ut ostenditur fig. 6.

Postquam ita simplicissimum redditum est barometrum siphoniforme, certe multis nominibus praestat barometro pyxide instructo; tum quia non opus est sive cochlea

<sup>.(1)</sup> Rich. T. II. p. 2 et. seqq.

<sup>(2)</sup> Conf. Bior, Pric, Elem. T. L. p. 195.

sive alia constructione, ut reducatur superficies mercurii inferior ad initium scalae: tum quia nulla correctio necessaria est ad capillaritatis vim tollendam: si enim eadem est ntriusque cruris diameter, mercurius in utroque aequaliter deprimetur, ita ut nulla inde mutatio in altitudine columnae mercurialis orietur; tum denique, quia nunquam necesse est, ut cum aliis barometris comparetur. Contra tamen et quaedam incommoda habet sibi peculiaria; veluti, interdum debet purgari ab aere et humiditate, quae saepe adhaerent ad parietes interiores tubi minoris; et nisi ab homine perito bene caveatur. facile per curvaturam transiens aer in majus crus adscendere potest, quia non licet, tam accurate claudere tubum mercurio repletam, ut nullus aër juxta obturaculum transire possit, ne dilatatus a calore meccurius frangat barometrum; huic incommodo mihi inprimis obnoxium videtur Gay - Lussacii barometrum, quia mercurius in eo non ita potest includi, ut se movere non amplius queat; in genere hace barometra non sine periculo in navigiis: aut easedis itinerariis transferri possunt: praeterea etiam multo majore pretio constant. Like ortum, ut non omnes consentirent, quonam genere potissimum utendum sit. Ramondius (1) dicit, ad determinandam absolutam aëris in locum quemdam pressionem, uti et ad observationes in loco aliquo certo faciendas potius utendum esse barometro siphoniformi: contra, itineribus aptiora esse judicat barometra Fortiniana, quippe in quae aer nunquam penetrare potest. Helyetus ille contra, cujus supra mentionem feci, in leco certo utebatur barometro pyxide instructo, in itinere siphoniformi. Benzenbergius (2) universe tantum dicit semper utroque genere utendum esse: Munckius contra praecipit, ut tantum barometrum pyxide instructum usurpeaur, quia, inquit. ea vitia, quae in observando committi possunt, duplicantur in barometro siphoniformi (3).

#### S. 7.

### De caeteris Barometri partibus.

1. Ut barometrum facile transportari possit, includitur plerumque in arca, seu capsula, quae habet formam baculi ambulatorii, cujus manubrium est pyxis: cui quo melius inservire possit, ei superne ope cochleae adjicitur extremitas cuprea acuta. Conficitur haec arca sive e ligno, sive e cupro: posterius praefert Ramondius, quia faciliorem transitum praebet calori; videtur tamen omnino non praeferendum esse ligno, quia

<sup>(1)</sup> Mim, pour la form, barem, p. 70.

<sup>(2)</sup> Beschreib. p. 26.

<sup>(2)</sup> GILB. Ann. 1812. B. At. St. 4. s. 506.

quia simul et pondus et pretium instrumenti magno opere eo augetur. Ut autem observare liceat mercurii altitudinem, finditur hujus arcae pars superior media, lta ut dimidia ejus pars in modum januae aperiri possit: tunc in altera dimidia parte infigitur juxta tubum lamella cuprea, in qua scala insculpta est: hac ratione plurima barometra portatilia constructa sunt. Alii autem tantum fissuram in arca faciunt, inter cujus latera, in formam anguli versus interiorem arcam propius ad se invicem accedentia, tantum spatii modo relinquitur, quantum sufficit, ut tubus in eo collocari possit: altera angustior fissura in opposita arcae parte rantum adest, ut per eam satis luminis intret, ad commode observandam mercurii altitudinem in scala, uni laterum majoris fissurae affixa: ut autem hae fissurae in itinere claudi possint, illa arcae pars, quae fissa est, cingitur tubo cupreo, eundem in modum fisso, qui ita circa arcam moveri potest, ut aperturas obtegat.

2. Scala, in qua mensura insculpta est, plerumque est lamella cuprea, quae affigitur arcae juxta tubum: lamella haec, etiamsi divisiones ei tantum insculpantur in ea parte, intra quam mutationes mercurii cadant, tamen ipsa debet produci inde a superficie inferiore mercurii, usque ad maximam altitudinem, ad quam pervenire possit mercurius: nam si lamella tantum aliquot pollices longa est a calore, frigore, humiditate, siccitate lignum, cui affixa est, nunc expanditur, nunc contrahitur, ut scala modo attollatur, modo deprimatur, nullaque prorsus ei fides sit habenda. Alio modo hunc caloris effectum evitavit Benzenbergius, quum divisionem in ipso tubo insculperet ope acidi fluorici, quae ratio mihi videtur multum prodesse ad accurate observandum, quia ita facilius ab omni parallaxi caveri potest. — Scalae vulgares divisae sunt sive in pollices et lineas atque linearum partes, easque sive Gallicas, sive Anglicas, sive Rhenolandicas, sive Suecicas (1), sive in millimetra: Rosenthalius vero in suo barometro peculiarem adhibuit mensuram, quia haec ei usui aptior videbatur. - In barometris pyxide instructis initium scalae ducitur a superficie mercurii in pyxide: in barometris siphoniformibus variis modis computatur: Rosenthalius a curvatura incipiens altitudinem mercurialis superficiei in utroque crure observabat, quae computatae totius columnae longitudinem, et substractae, a se invicem altitudinem columnae, ab aëris pressione austentatae, dabant. Alii initium ducebant a superficie mercurii in crure minore, et observatae altitudini tantum addebant vel demebant, quantum ea superficies variante aëris pressione descendebat vel adscendebat. Commodior tamen usus erit, si initium ducatur a linea, quae ita electa sit, ut mercurius in crure minore nunquam ad

(1) Quarum comparationem vide apud v. swind. Pos. Phyl. T. II. p. 107.

Digitized by Google

sum juxta minus crus: igiturque semper addendae erunt observatae altitudines, quod facilius est, quam si modo addendae modo substrahendae sint; quapropter etiam De Lucius et Bénzenbergius tali scala usi sunt. — Quo accuratius observata altitudo e scala cognosci possit, plurimis scalis additur nonius sive vernierius, qui si quinquagesimas ilineae aut vicesimas millimetri partes indicet, satis accuratus erit: adhaesio unim mercurii ad tubum, frictio contra parietes tubi, aliaeque causae, quae minus accuratum reddunt barometrum, imutilem faciunt omnem subdivisionem in minores partes, uti et usum Micrometri aut Microscopii, qualia Luzius, Derhamius, Gregus et alii adhibuerunt. Cum hoc nonio conjungum recentiores duas lamellas, tubo applicatas, ejus axi verticali et sibi invicem parallelas, sive annulum e cupro aut ebore tubum amplecientem et qui eousque moverur, donec planum in quo ejus extremitates inferiores sitae sunt, tangat superficiem mercurii; ad quem contactum eo accuratius observandum sufficit lenticula spatii focalis circiter XII ad XV centimetrorum.

3. Ut barometrum in omnibus docis observare liceat, oportet, ubique illud suspendi posse, quod cum saepius occurrat, praecipue in montium cacuminibus, ut fieri non possit, huic difficultati obviam ventum est a plurimis ope tripodis, de quo medio suspendi possit instrumentum: conficieur hic tripus ex ligno abiegno, nuceo aut fraxineo, ita ut tres pedes compressi adsumant formam baculi: singuli pedes inferne acuuntur, ut in terram firmiter infigi possint: superne tripus sive desinit in cylindrum ligneum, in quo movetur cochlea, qua barometrum tenetur, uti in De Luciano tripode, sive ipsius barometri arcae adjungitur ita, ut pedes sursum moti congruant cavitatibus in arca factis, uti in Hamiltoniano, sive finitus ligno transverso, de quo pendet, uti in Benzenbergiano, sive supponitur pyxidi, quae cochleis ei affigitur, uti in Humbokhtiano.

### y may . \$. 8.

# De taloris effectu cognoscendo.

Superest ut dicam de una e praecipuis causis, a quibus barometri mutationes pendent, cujus effectus, quum non, evitari possit in construendis barometris, calculo subjici debet: dico calorem. Mercurius enim, uti omnis materia, calore dilatatur et frigore contrahitur, unde saepius fit, ut in eodem loco barometri altitudo, quamvis aëris pressione eadem manente, augeatur aut diminuatur solo caloris frigorisve effectu: hinc manifestum est, observatas altitudines inter se comparari non posse, nisi reducantur ad eas altitudines, quae observatae essent, si temperatura nullam mutationem subiisset; oportet igitur, ut innotescat, quanta mutationis pars in quaque observatione caloris sive frigoris effectui tribuenda sit. Quod duplici modo cognosci potest, vel

Digitized by Google

sine thermometro, yel ope hujus instrumenti. Qui priore modo usi sunt, prius motiebantur totius columnae mercurialis, qua barometrum siphoniforme repletum: est longitudinem eo caloris gradu, ad quem omnes observationes reducere volchant: erae autem hic gradus 162ma thermometri Beaumuriani: hanc temperaturam vocabent incre maken temperaturan, atque longitudinem columnae meretmi totias, hos caloris gradu determinatam . normalem longitudinem e deinde . muteta aëris prassione, et caloris gradu, iterum metichantur totam columnam et barometri altitudinem, i. e. altitudinem mercurialis superficiei in crure majore supra mercurii in crure minore superficiem, atque his cognitis hoc calculo ptebantur: uti observata totius columnae longitudo se habet ad longitudinem normalem, ita observata akitudo barometri se habet ad cam. ad quam staret temperatura normali: atque ita hanc obtinebant multiplicando, observatam altitudinem cum normali totius columnae longitudine, et dividendo productum per observatam ejusdem columnae longitudinem. Cum hac ratione, qua usus est Rosenthalius valde convenit ea, quam proposuit anno 1750 Cel. La Grangius et adhibuit Paulus Atque Swindenius quidem , V. Cl. , hanc rationem praefert alteri , qua adhibetur thermometrum, quia hoc multo citius, quam ipsum barometrum calefict, igitur majorem caloris gradum indicabit, quam eum, quem habet barometrum; sed quan base difficultas sublata sit. Dollondii constructione, qua calor non ante thermometrum attingit, quam mercurium in barometro calefecurit, mihi tamen potius utendum videtur thermometro, in area barometri incluso. Quod thermometrum, ut hane temperaturam accurate indiget, debet aumma diligentia confectum esse, atque adhibitis empibus cautelis ad bosum thermometrum construendum necessariis (1). Sit igitus mercurius purus; tubus ubique candem diametrum habeat, divisio accuratissime sealee insculpta sit; practeres punctum ebullitionis in omnibus thermometris certa quadam eademque barometri altitudine determinetur; aqua enim eo minore caloria gradu ebulliet, quo rarior sit aër (2), uti jam observavit Johannes Birdius (3), undeet valde probandus est mos quorundum artificum ; yeluti Pistorii Berolinensis, qui in thermometri scala insculpunt illam barometri altitudinem, qua determinatum est ebul-Etionis punctum. Locus thermometro in arca barometri alius ab aliis datur: multi illud collocant juxta superiorem tubi partem, alii, veluti De Lactus juxta medium tubum t

<sup>(1)</sup> Conf. de Ms BIOT, Traise Gen. T. I. p. 26-62.

<sup>(2)</sup> Rojus rei noticiae superstructum est thermometrum, quod barometri vices in determinandis locorum aldru-Anibus sustinet: hace enim computatur ex ilio caloris gradu, quem indicat hoc thermometrum, quando in epitaden supposite aqua chullit. Vid. talius thermometri descriptionem in Philos. Trans. 1817. Part. II. 29. 1824.

<sup>(3)</sup> Conf. Philos. Trans. Vol. LXIV. p. 224.

bum: alii, uti Hurteres, Bohnenbergerus (x), Dollandius et Treshselius (2), illud ponunt juxta imam tubi partem, ita ut ejus extremitas inferior orbienlata in ipsam nyxidem immergatur. Atque hic locus certe in barometris pyxide instructis unice congruens est: nam quum alias saepe thermometrum jum recepit calorem, qui nondum per crassius ipsius barometri vitrum penetrare potuit, contra thermometro in pyxide barometri posito calor non ante ad thermometri orbem perveniet, quam mercurlum, in pyxide contentum, permeaverit, ut necessatio hic mercurius jam eum calorem receperit, quem indicat thermometrum.

Observata igitur hujus thermometri ope temperatura barometri, ad reducendam observatam barometri altitudinem ad certum, quendam caloris gradum tantum opus est. ut cognitum sit, quantum dilatetur mercurius pro singulis thermometri gradibus. Primus fuit Amontonsius, qui caloris vim in barometri altitudinem animadvertit: hic putabat mercurium inde a maximo frigore ad summum aestum dilatari 115 ma parte (3): alii majorem vel minorem sumserunt, hanc dilatationem plurimi tamen non longe discedunt a De Lucio, qui posuit, mercurium in barometro, quando ad altitudinem 27 pollicum est, inde a puncto glaciei liquescentis usque ad aquae ebullieutis dilatari 6 lineis. hoc est, 54th parte, atque huic fundamento superstruxit scalam thermometricam, quae statim indicabat, quot decimae sextae lineae partes pro quavis altitudine et unaquoque caloris gradu addendae vel demendae essent, ut reduceretur observata altitudo ad definitam temperaturam, pro qua adsumserat decimum thermometri Reaumuriani gradum. Patuit tamen ex accuratissimis experimentis nuperrime factis a viris, in Gallia celeberrimis, Du-Longio et Petitio, mercurii intra duos terminos memoratos expansionem aequalem esse soo totius altitudinis partibus; unde sequitur columnam mercurii A, pro quovis gradu scalae, quae n contineat gradus inter glaciale et ebullitionis punctum, dipartibus. Si igitur observatam barometri altitudinem denotet litera H : reductam &; temperaturam observatam t, eam, ad quam reduci debet, t'; erit

 $H = h + \frac{\cos h(t-t')}{5550^n}$ 

atque hine vicissim

$$h = \frac{5550 \, nH}{5550 \, n + \, 100 \, (i - i')}$$

Quod

C a

<sup>(1)</sup> Täblinger Blätter, B. L. R. a. s. 219. (2) Gil m. den, 1819. Bd. 7. s. 221.

<sup>(3)</sup> Nec vero  $\frac{1}{143}$ , thi legitur, force errore typographi, apad v. 3 w 1 m 2. (Pos. Phys. T. II. p. 108). Conf. Min. de P. Acad. An 1704. p. 164 et segq.

Quod si adhibeatur scala Celsiana, in qua est n = 100, et reductio fiat ad punctum glaciale, ut t' sit = 0, erit

$$h = \frac{5550 \text{ H}}{5550 + 3}$$

Ex. gr. observatum est Daventriae, die 16 Octobr. 1821 hora meridiana, H = 762,9, et  $s = 12^{\circ}, 5$  cels.,

igitur 
$$h = \frac{5550 \times 702,9}{5550 + 12^{\circ},5}$$

Log.  $5550 = \dots 3,7442930$ 

Log.  $762,9 = \dots 8,8824676$ 

Log.  $(5550 + 12,5) = \text{Log. } 5562,5 = 3,7452700$ 

igitur Log.  $h = \dots 2,8814906$ 

unde  $h = 761,19$ 

lis, quae hactenus dixi, apparuit, ut barometrum proposito aptum esset, requiri:

- 1. Ut judicio eligatur materia, e qua, et forma, ad quam conficietur barometrum;
- 2. Ut mercurius sit purissimus;
- 3. Ut tubus habeat justas dimensiones, et ubique ejusdem diametri sit;
- 4. Ut mercurius in tubo ebullierit;
- 5. Ut tubus sive longius siphonis crus totus mercurio impleri, atque hic immobilis in co reddi posait;
- 6. Ut in barometris pyxide instructis pyxis ita constructa sit, ut mercurii libella ad certum punctum maneat, aut ad illud reduci possit, aut denique ejus ab hoc puncto disstantia accurate observatione aut calculo cognosci possit;
- 7. Ut in barometris siphoniformibus utrumque crus eandem habeat diametrum, et ut quam simplicissima ratione majus crus ab aere externo intercludi possit;
  - 8. Ut area quam commodissima itineri facta sit;
- 9. Ut lamella scalae inde a libella mercurii inferiore incipiat, atque scala ei insculpta quam accuratissime indicet usque ad quinquagesimas lineae aut vicesimas millimetri partes;
- vandum collocari possit;
- 21. Denique, ut adjunctiope thermometri, cujus globus potissimum in pyxide posi-

PARS



# PARS ALTERA,

#### DE USU BAROMETRI.

Altera quaestionis parte rogatur, qui sit barometri usus in objectorum altitudinibus determinandis. Atque hic quidem prius dicendum sit de modo, quo observari debeat, deinde vero de ratione, secundum quam ex his observationibus deducatur altitudo quaestita. Quam tamen mihi videantur ea, quae de methodo observandi dicenda sunt, non satis dilucida fore, nisi praecesserit explicatio rationis, e qua profluent praecepta, ad tractandum in observando barometrum pertinentia:

- 1. Explicare aggrediar, SS. 1 ad 6, rationem metiendi altitudines tam ex observationibus in utraque statione, quam in superiore tantum factis; huic parti praeterea quaedam addam de usu barometricarum altitudinum in inveniendis spatiis horizontalibus.
- 2. Agam tum §. 7 de ratione, qua observari debet barometrum, et de cautelis in ejus usu adhibendis, tum §. 8 de tabulis, quae ad calculum faciliorem reddendum a quibus dam eruditis constructae sunt.

#### Expositio Theeriac.

Omnibus notum est, aërem esse materiam, elque hoc cum omni alia materia esse commune, quod sit gravis (1), quod premat: per se autem patet, eo minorem fore ejus premienem, quo brevior sir columna aëris premens: si quis igitur inde a superficie maris gradatim in atmosphaera adscendat, ut brevior deinceps fiat pars atmosphærae presimens, gradatim quoque decrescet hujus pressio: quod si aër ubique candem densitatem haberet, esset hace diminutio pressionis proportionalis abitudini, ad quam perventums esset in atmosphaera (2). Sed aër est fluidum elasticum (3), h. e., comprimi postest.

<sup>(1)</sup> Conf. Cl. s. SPRYERT V. D. RYR, Hette. Phys., S. 538, p. 135.

test, ita ut ejus densitas augeatur: necesse est igitur, quum imum aëris stratum pondere totius reliqui aëris prematur, ut hoc infimum stratum magis compressum, et hinc, ut densius sit, quam omnia sequentia strata, utque igitur densitas aëris inde a superficie maris sursum decrescat. Quam igitur legem sequitur haec diminutio densitatis? Hanc primi indicarunt Beylius, Anglus, et Mariottius, Gallus, a quo posteriore vocata est lex Mariottiana: hi scil. experimentorum ope invenerunt, spatia ab aëre occupata esse in ratione inversa pressionum, quibus afficitur; sed sunt densitates ratione inversa voluminum; igitur densitas aëris semper proportionalis est pressioni, quam sustinet (1).

Atque cognità hac lege jam sponte sua apparet, quomodo ex observatis barometri alsitudinibus deduci queat locorum, in quibus observatum fuerit, altitudo supra maria
superficiem et supra se invicem. Est enim barometrum, quod indicat pressionem columnae aëreae: igitur tantum opus est, ut ex his datis innotescat ratio inter diminutiones pressionis aëris, h. e. inter mercurialis columnae in barometro descensus, et altitudines locorum, in quibus hi descensus observati sunt. — Quae ut inveniatur (2), divisam nobis fingamus atmosphaeram in strata aërea ejusdem, sed tam exiguae altitudinis, ut
densitas cujusque strati censeri possit eadem esse per totum iliud stratum, atque tantum
diversa ab uno strato ad alterum: denotent x, 2x, 3x, 4x.... nx disstantias eorum
basium a superficie maris, et H, H', H".... barometri altitudines, i. e. pressiones
aëris in singula deinceps strata, inde a superficie maris: erit H—H' altitudo columnae
mercurialis, cujus pondus aequipollet ponderi columnae aëris aequalis baseos, cujus altitudo est = x: sed sunt densitates duarum columnarum aequales baseos atque ejusdem
ponderis ratione inversa altitudinis: si igitur D significat densitatem aëris in imo strato, sumtam uniformem, pro densitate mercurii = 1, erit

$$D: I = H - H': x$$
unde 
$$D = \frac{I}{x}(H - H')$$

Est porro secundum legem Mariottianam eadem hace depoitas proportionalis pressioni

H, igitur simul

D = CH.

si C designet coefficientem, quae eadem manebit pro omnibus stratis: ex quibus dues bus valoribus quantitatis D sequitar

CH

<sup>(1)</sup> Coal V. SWIND. L C. T. IL p. 189. 5. 262-266.

<sup>(</sup>a) Conf., quem hoc loco praecipue secutus sum, BIOT, Tables Bereult, pertet. Perie. 2811. p. 1 at secg.

$$CH = \frac{1}{x}(H - H')$$
et  $H' = H(1 - Cx)$ 

( Radem via invenitur pressio aeris in secundum attatum sive

$$H'' = H' (1 - Cx) = H (1 - Cx)^{2}$$
et porro 
$$H''' = H'' (1 - Cx) = H (1 - Cx)^{3}$$

$$H'''' = H''' (1 - Cx) = H (1 - Cx)^{4}.$$

unde apparet, barometri altitudines, quae conveniunt altitudinibus, arithmètica progressione increscentibus, geometrica progressione decrescere.

Sumarur igitur X = nc, et denotetur barometri altitudo sive pressio aëris in hac supra mare altitudine litera h, tunc erit, secundum analogiae leges,

$$h = H (1 - Cx)^{x}$$
and Log.  $h = \text{Log. } H + n \text{ Log. } (1 - Cx)$ 

$$n = \frac{1}{\text{Log. } (1 - Cx)} (\text{Log. } H - \text{Log. } h)$$

tt multiplicando per s

$$nx = X = \frac{-x}{\text{Log. } (1 - Cx)} (\text{Log. H} - \text{Log. h})$$

Est autem (1), si M indicat modulum systematis Briggianorum logarithmorum,

Log. 
$$(I - Cx) = \frac{1}{M}$$
 Log. nat.  $(I - Cx) = \frac{1}{M} (-Cx - \frac{C^2x^2}{2} - \frac{C^3x^3}{3} \dots)$   
=  $\frac{-x}{M} (C + \frac{1}{2}C^2x + \frac{1}{3}C^3x^2 \dots)$ 

Sed quia a sumtum est infinite exiguum, poterunt omitti in hac serie omnia illa memstra, in quibus quantitas a potestatibus majoribus quam prima affecta est; tunc erit

Log. 
$$(I - Cx) = \frac{-x}{M}C$$
  
et  $X = \frac{-x}{M}C$  (Log. H - Log. h)  
 $= \frac{M}{C}$  (Log. H - Log. h)

Cognita igitur erit altitudo loci, in quo barometri altitudo observata est = h, supra locum, in quo stetit ad altitudinem = H, si cognita erit constans C: sed est secundum hypothesin

(1) Conf. v. swind, Grendbeg, der Moeth . ade Druk, p. 501.

$$\begin{array}{cc} D = CH \\ unde & C = \frac{D}{H} \end{array}$$

Secundum accuratissima experimenta, Parisiis a viris Cll. BIOT et ARAGO instituta, sub pressione = H = 0.76, et temperatura =  $0^{\circ}$  Cels.,  $D = \frac{I}{I0462}$  est,

igitur 
$$C = \frac{1}{10463} = \frac{1}{10463 \cdot 0.76}$$
  
et  $\frac{M}{C} = 2.30258509 \cdot 10463 \cdot 0.76$   
 $= 18309.88$ 

Quum tamen ratio 1: 10463 determinata sit sub latitudine 48° 50′ 14″, et sub hypothesi aëris aridi (1), hine oritur correctio, ut reducatur ad gradum 45° nonage et mediam atmosphaerae humiditatem, qua mutatur coëfficiens in 18334,46 (2); igitur erit tandem in metris

similiter pro loco, in quo observata fue-

rit barometri altitudo = h', erit

hinc 
$$X - X' = z = 18334,46$$
 (Log.  $h' - Log. h$ )

unde oritur hoc praeceptum: relativa altitudo duorum locorum aequalis est differentiae logarithmorum altitudinum barometri in his locis observatarum, multiplicatae per coëfficientem constantem.

§. 2.

# De historia formulae.

Hujus praecepti inventor vulgo habetur Hallejus, Anglus, vir magni in disciplinis mathematicis nominis, qui anno 1685 de hoc argumento dissertationem misit societati

Lon-

<sup>(1)</sup> Infra de his correctionibus fusius dicetur: copiose eas explicuit BIOT L c. p. 7 et 11 et senq.

<sup>(2)</sup> Ex observationibus in Pytenaels montibus factis Vir Cel. RAMOND (Mém. p. 1, form. Bar. p. 23.) in-Venerat hanc coëfficientem = 18336, qui consensus inter eventus experimentorum B-10T11 et observationum RA-MONDII argumento est, quanta cura uterque in coefficiente determinanda usus sit, et quanto-jure hac determimatione ut verà uti possimus.

Londiniensi (1); male tamen: videmur enim hujus inventi honorem jure vindicare posse civi nostro celeberrimo Christiano Hugenio (2) cujus sunt hace verba, scripta anno 1668, h. e. 17 ante Hallejum annis, in observatt. ad opus Jacobi Gregorii: " Illa, " quae Gregorius habet de dimensione hyperbolae et ratione quam habet cum logarithmis bona quidem esse, . . . . , sed se idem jam proposuisse"; et porro: ", se etiam non credere, illud novum videri regiae societati Anglicanae, cum qua jam ante plumes annos communicavit methodum ad invenienda pondera aëris in diversis altitudimibus supra terram, quae fundamentum in hac ipsa hyperbolae dimensione habet."

Eandem cogitationem ante Hallejum quoque habuit Gallus ille eruditus Mariottius, qui inquit in dissertatione (3) edita anno 1676: " On pourra savoir l'augmentation de " chacune" (scil. des couches, correspondentes à Ta de ligne du baromètre, dans lesquelles il avait divisé l'atmosphère, uti patet ex its., qui praecesserunt) " par des rèngles, dont on se sert pour trouver les logarithmes".

Sed error iste inde ortus est, quod primus Hailejus usu probaverit praeceptum pro altitudinibus ope barometri determinandis, quod tantum in coëfficiente diversum erat ab eo, quod modo demonstravi, quia hanc experimentis minus accuratis determinaverat. Variis deinde modis hanc formulam mutarunt, qui postea fuerunt, quo magis convenirent altitudines ejus ope inventae cum veris altitudinibus, via trigonometrica cognitis; horum praecipui ex antiquioribus fuerunt Scheuchzerus, Cassinius, Bernouillius, Bouguerus, De Lucius (4), Schuckburghius, Royus, Kirwanius et Trembleyus (5), ex recentioribus vero Plagfairus, Krampius, Lindenavius, D'Aubuissonius, Oltmannsius, Benzenbergius, Biotius, Ramendius, Hernerus, Gaussius, Bohnenbergerus (6) alii. Formulam ope calculi sublimioris demonstrarunt Damenius, Hennertius, La Placius, et post hos alii (7): quam demonstrationem propter ejus universitatem et brevitatem non plane inutile duxi hoc quoque loco quam paucissimis verbis apponere.

Sit AB (vid. fig. 7) = x = altitudo, ad cujus inferiorem extremitatem B aëris den-

<sup>(1)</sup> Couf. Philes. Trans. No. 181.

<sup>(2)</sup> Conf. ejus Opera varia, p. 465, edit. 1724.

<sup>(3)</sup> Quae inscribiture Erret sur la watere de l'air. Conf. Convert de MARIOTTE, T. L. p. 145.

<sup>(4)</sup> Vid, de his DE LUE, Rich.

<sup>(5)</sup> Horum plures sunt dissertationes in Philosophicis Transactionibus seculi praeterici.

<sup>(6)</sup> Vid. LINDENAU, Tables Baremieriques, 1809; OLTMANNE Tables Hypemieriques, 1809; BEN-BENBERG, Beschreib. cet. 1811; B:OT, Tabl. Bar. 1811; RAMOND, Min. s. l. form. Bar. 1812; GILB. Ann. 1810-1821, Tübing. Blätt. B. I.

<sup>(7)</sup> Vid. DAMER, Ditt. de mentium Affitudinibus Barometro metiendis, 1783; RBHNERT, Commentatio cet. 1786; LINDENAU, J. e. p. XXIX; GERLER, Phys. Wörterb, in voce Hibenmettangen.

sitas sit = D, ad superiorem autem = d, pro densitate mercuril = 1; sit porro preside aëris, h. e. barometri altitudo in B = H, ejusdem altitudo in A = h': erit secundum Mariottianam legem

$$d: D = \mathcal{H}: H$$

igitar  $d = \frac{D\mathcal{H}}{H}$ 

Sit porro altitudo Aa differentia  $\Delta x$  altitudinis Ab = x quam minima: propter ejus exiguitatem, quippe quae minor fieri potest quam differentia inter quantitatem AB et quamcunque quantitatem datam, majorem quam AB, quamvis paullum ab ea differentem, poni poterit densitas eadem esse per totum spatium Aa, in quo descendet barometrum quantitate  $\Delta H$ , quae proinde ratione prioris negative sumatur,  $-\Delta H$ . In eo igitus pondus columnae aërese eric  $-\Delta H$ ; sed idem pondus aequale est densitati, multiplicatae per spatium, h. e.  $-\frac{DH}{H}\Delta x$ , unde oritur aequatio

$$-\Delta h' = \frac{Dh'}{H} \Delta x$$
sive 
$$\frac{\Delta h'}{\Delta x} = -\frac{Dh'}{H}$$
ergo quoque Lim. 
$$\frac{\Delta h'}{\Delta x} = -\frac{Dh'}{H} (1)$$

$$\frac{dh'}{dx} = -\frac{Dh'}{H}$$

$$-\frac{dh'}{dt} = \frac{D}{H} dx$$

unde integrando

Log. nat. 
$$h' = \frac{D}{H}x + C$$
  
sive  $-\frac{H}{D}$  Log. nat.  $h' = x + \frac{H}{D}C$ 

abi constant C its determinanda est, ut pro x = 0 fiet k' = H, unde

$$C = - \text{Log. nat. } H$$
igitur 
$$- \frac{H}{D} \text{ Log. nat. } N = x - \frac{H}{D} \text{ Log. nat. } H$$

(1) Conf. L'AUILLIER, Poinciptorum calcult Differentfalls of Integrafts, p. 6. \$. 4.

中口

$$\frac{H}{D} \text{ (Log. nsc. } H - \text{Log. nsc. } H') = x$$
sive 
$$\frac{HM}{D} \text{ (Log. } H - \text{Log. } H') = x$$

Si igitur h designet altitudinem barometri in alio loco G, cujus aktitudo supre B = BG sit = x', erit

$$\frac{HM}{D} \text{ (Log. } H - \text{Log. } h\text{)} = s'$$

$$\frac{HM}{D} \text{ (Log. } H - \text{Log. } h'\text{)} = s$$

$$\frac{HM}{D} \text{ (Log. } h' - \text{Log. } h\text{)} = s' - s = s$$

et disserentia altitudinis duorum locorum A et G. Quod si in hac formula item substituantur pro H 6 10.76

 $\begin{array}{c}
 \text{M} \\
 \text{D} \\
 \end{array}$ eorum valores  $\begin{array}{c}
 \text{c}, 70 \\
 \text{c}, 30258509 \\
 \text{d}, 10463
\end{array}$ 

Set iterum, adhibitis mutationibus iisdem, de quibus infra, s = 18334,46 (Log. N - Log. N )

## Correctiones formulae addendae.

Atque hac formula igitur inveniretur locorum altitudo, si cociliciens constans esset; sed est hacc coefficiens determinata

- 1°, pro temperatura = 0° Cels.
- 2°. sub gravitate ea, quae locum habet
  - a.) sub 45° lat. gradu;
- 4.) ea a centro terrae disstantia, qua Lutetia Parisiorum sita est; his conditionibus ergo mutatis mutari quoque debet coefficiene; qua propter el variae

collectiones addendse sant.

1. Calor, uti omnia alia corpora, ita quoque aërem dilatat, contraque frigus enm contrahit, ita ut volumen molis, quod sub temperatura = 0° fuerit = 1, pro quovis calore s fiat secundum experimenta zirorum Cell. Gay-Lussaesi et Daltonis (1)

(1) Conf. BIOT, Pric. Elim. T. L. p. 251.

D a

Sed habet se densitas ratione inversa voluminis, igitur densitas D pro quavis aliat temperatura, quam o Cels., in qua determinata est, fit  $\left(\frac{1}{1+\cos 4t}\right)$  D, et proinde coefficiens  $\frac{HM}{D}$  similiter mutabitur in

$$\frac{HM}{D}(1+0,004t) = 18334,46(1+0,004t)(1).$$

Sed quomodo cognoscitur t, h. e. media temperatura columnae aëreae, quae interutramque stationem est? Pendet haec a lege, secundum quam calor inde a maris libelia sursum decrescit, quam non omnes eandem ponunt. Plurimi eorum, qui studuerunt rationem metiendi aktitudines ope barometri perfectiorem reddere, putarunt, hanc diminutionem arithmeticam progressionem sequi: fuerunt tamen et physici, iique celeberrimi, uti Eulerus, Hennertius, alii, et, qui ab his sumsit, Lindenavius (2), qui statuerent, memoratam caloris diminutionem fieri, progressione harmonica; unde factum videtur, ut ne ipse quidem Ramondius (3) absolute pronuntiare ausus fuerit, quaenam harum hypothesium propius ad veritatem accederet. Quum tamen tam multae sint causae, quibus haec caloris diminutio obnoxia est, ut nunquam accurate cognosci possit temperatura quaesita, ad calculum faciliorem reddendum licebit pro temperatura columnae aëreae sumere eam, quae media sit inter temperaturaa in utraque: statione observatas; si igitur hae sunt T et T, erit

$$s = \frac{T + T'}{2}$$

et mutabitur coëssiciens 18334,46 in:

$$18334.46 \left(1 + \frac{2(T+T)}{1000}\right) (4)$$

2. Secunda correctio adhibenda est pro diminutione gravitatis directione horizontalis. Nam quia terrae diameter per polos transicus brevior est, quam quae aequatore terminatur, crescit gravitas inde ab aequatore versus polose, ratio igitur inter densitatem merenril et aëris minor fiet, quo propius ad polum accedamus, atque proinde coëfficiens e4-



<sup>(1)</sup> Vid. de variis valoribus, quibus olim pro 0,004 usi sunt, v. swing. Por. Phys. T. II. p. 204 et seq. Mane tamen coöfficientem, quamvis ex experimentis perquam ditigenter institutis repertam, forte justo majorem esse conficie Via Cl. pigtetus. Vid. Bibl. Univ. Mai 1820. p. 30 et 1899.

<sup>(2)</sup> Conf. ejus Tabl. Bar. p. XXVIII et XXXVIII.

<sup>(3)</sup> Mem. p. 184.

<sup>(4)</sup> Conf. BigT, Tabl. Bar. p. 10-15.

eadem ratione augebitur, ita ut, si 4 designet latitudinem, pro quovis alio gradu quam 45mm, fiet secundum Biotium

$$= 18334,46 (1 \pm 0.0028371 \text{ Cos. } 2\psi)$$

sed accuratius secundum recentiora experimenta.

$$= 19334,46 (1 \pm 0,0027601 \text{ Cos.}^2 24) (1)$$

quam correctionem satis sit hoc loco indicasse; nam quum pendet a legibus penduli, longior sim et nimis a proposito aberrem, si explicare velim, quomodo ad eam perventum sit. Demenda est hace correctio pro omnibus regionibus inter acquatorem et 45° latit., addenda autem pro ceteris regionibus magis versus polum sitis (2).

3. Duae aliae correctiones orientur e diminutione gravitatis directione verticali. Gravitas enim decrescit, quo altius supra terram adscendimus; gravitate autem diminuente simul diminuetur pondus columnae mercurialis: igitur pondus columnae, quae in superiore loco aequilibrium facit pressioni aëris, erit minus, quam fuisset idem in loco inferiore, atque ut ad hoc reducatur, observata altitudo barometri multiplicanda est cum ratione inter gravitatem in utraque statione; gravitas autem inverse proportionalis est quadrato distantiae a centro terrae; sit igitur a disstantia loci inferioris a centro terrae, a + z loci superioria, et h altitudo observata in hoc loco; tunç erit reducta haec altitudo

$$= h \frac{a^{2}}{(a+z)^{2}} = h \left(1 + \frac{z}{a}\right)^{-2}$$

in formula igitur pro Log. & erit substituendum

Log. 
$$\frac{h(1+\frac{z}{a})^2}{h(1+\frac{z}{a})^{-2}} = \text{Log. } \frac{h'(1+\frac{z}{a})^2}{h}$$

$$= \text{Log. } \frac{h'}{h} + 2 \text{ Log. } \left(1 + \frac{s}{a}\right)$$

ubi propter exignitatem altitudinis z ad disstantiam a, non multum a veritate aberrabitur, si pro hac disstantia sumitur medice terrae radius, unde erit igitur a = 6366198 metris (3).

4. Densitas columnae aëreae inter utramque stationem contentae pendet a pressione aëris comprimentis: sed hic, diminuta gravitate, minus premet; igitur densitas quoque mu-

<sup>(1)</sup> Vid. Tübing. Blatt. B. I. St. 2. 2. 226.

<sup>(</sup>s) Conf. BIOT, Tabl. Bar. p. 7; LINDENAU, p. XXXII et seq.

<sup>(3)</sup> Conf. 210T, Tabl. Bar. p. 15-19.

mutationem subit esdem hac de causa, atque igitur diversa eric a densstate aeris in ed loco, ubi ratio D determinata est; ad hanc reducitur iterum multiplicando D per restionem inter gravitatem hujus loci et columnae aëreae; igitur si sit illa gravitas = g, hacc autem = G, mutabitur D in D  $\frac{G}{g}$ . Sed in ipsa columna aërea gravitas quoque decrescit; hanc columnam divisam nobis cogitemus in n-1 strata ejusdem aktitudinis, et sit gravitas in statione inferiore  $g_1$ , in basi secundi strati  $g_2$ , tertii  $g_3$ , atque jta deinceps usque ad superiorem stationem, in qua sit  $= g_3$ ; tunc erit

$$G = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_n}{n}$$

$$= \frac{g_1}{n} g_2 \left( 1 + \frac{g_2}{g_1} + \frac{g_3}{g_2} + \frac{g_4}{g_2} + \dots + \frac{g_n}{g_n} \right)$$

sed sumta altitudine cujusque strati, = s, est

$$\frac{g_3}{g_1} = \frac{a^2}{(a+x)^3}, \frac{g_3}{g_1} = \frac{a^2}{(a+2x)^2}, \dots, \frac{g_n}{g_1} = \frac{a^3}{(a+(n-1)x)^2};$$

qui valores si substituantur in serie pro &, &, cet., atque corum summa sumatur; erit,

$$G = \frac{1}{n}g_{\epsilon} \cdot \pi \cdot \left(1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right)\frac{\pi}{a}\right)$$

sed quo major fit n, eo minor erit quantitas  $\frac{1}{n}$ . Summae autem  $G = g_1 \left(1 - \frac{z}{a} - \frac{1}{n} \cdot \frac{z}{a}\right)$  ultimi termini coëfficiens  $\frac{1}{n}$  reddi potest minor quactinque quantitate data: ergo summae G limes erit  $g_2 \left(1 - \frac{z}{a}\right)$ , et

$$D\frac{G}{g} = D\frac{g_1}{g}\left(1 - \frac{g}{g}\right)(1)$$

.quae quantitas ai pro D subatituitur in coefficiente formulae, haccificiente formulae, haccificiente formulae, haccificiente formulae, haccificiente formulae, haccificiente formulae, haccification de quantitae ai pro D subatituitur in coefficiente formulae, haccification de quantitae ai pro D subatituitur in coefficiente formulae, haccification de quantitae ai pro D subatituitur in coefficiente formulae, haccification de quantitae ai pro D subatituitur in coefficiente formulae, haccification de quantitae ai pro D subatituitur in coefficiente formulae quantituitur in coefficiente quantituitur in coefficiente formulae quantituitur in coefficiente quantituitur in coeffici

$$= 18334,46 \frac{g}{g_1} \left( \frac{1-\frac{z}{a}}{1-\frac{z}{a}} \right)$$

et si  $\frac{1}{1-\frac{z}{a}}$  dividendo in numeratorem transfertur, atque retinentur tantum due priore

quotientis membra,

(4) Cook L'Aville, & c. p. t. & di

= 18334,46 
$$\frac{g}{g_1} (1 + \frac{z}{a})$$

Ratio D =  $\frac{r}{10463}$  determinata est 60 circiter metris supra maris libellam, h. e. a + 60 metris a centro terrae, si e est ejus radius = 6366198: igitur, si r est altitudo stationis inferioris supra maro, est

$$\frac{g}{g_1} = \frac{(a+r)^2}{(a+\infty)^2} = \frac{\left(1 + \frac{r}{a}\right)^2}{\left(1 + \frac{60}{a}\right)^2} = \left(1 - \frac{120}{a}\right)\left(1 + \frac{2r}{a}\right)$$

omissis quadratis quantitatum  $\frac{60}{a}$  et  $\frac{6}{a}$  atque hinc denique, si  $1 - \frac{120}{a}$  numeris exprimitur 4 codificiens est. sere

$$= 18334 \left(1 + \frac{2r}{a}\right) \left(1 + \frac{z}{a}\right) (1).$$

5. Correctiones illae, de quibus hactenus locutus sum, omnium consensu formulae berometricae addendae sunt, ut accurate inde prodest objectorum altitudo: sed sunt praeter has etiam duae aliae, propositae a viris Cell. Benzenbergio et D'Aubuisonio.

Benzenbergius atmosphaeram alia, quam vulgari sibi cogitavit ratione: vulgo enim habetur pro una massa fluida, quae constet variis elementis, sed ita mixtis, ut unum corpus efforment, et tanquam tale in barometrum premant: Benzenbergius (2) contra, Daltotonianam rationem secutus aërem sumsit tamquam compositum ex quatuor atmosphaeris, quarum altera non premeret in alteram, singularum autem densitates secundum peculiares leges sursum decrescerent; propterea computavit singularum pressiones in barometrum in variis altitudinibus supra maris libellam, atque hinc deduxit tabulam, indicantem, quantum secundum Daltonianam rationem subtrahendum sit altitudinibus, vulgari ratione computatis. Ostendit porro exemplo, ab altitudine Monsis Gregoris desumto, hac correctione adhibita accuratius inveniri montium altitudines. Hoc unum exemplum tamen non potest eo valere, ut ideo statim correctio ab omnibus recipi debeat, praesertim quum ipsa ratio, qua nititur, quamvis plures physici celeberrimi ejus veritatem propugnent, adhuc a multis in dubium vocetur, unde factum, ut nuperrime eruditissima societas in patria nostra eam probandam refutandamve quaestionis argumentum proposuerit (3). Quum praeterea formula barometrica, ipso Benzenbergio tes-

<sup>(1)</sup> Conf. \$10 T, Tall. Bat. 7. 20 - 23.

<sup>(</sup>a) Conf. GILB. Ann. 1812. B. ML. 2. 262 et seqq. et Zelischrift für die Attronomie und verwandes Witten. schaften, von Linden and Bonnenberger, 18.7. p. 111 et 317.

<sup>(3)</sup> Vid. Annales Belgiques, Juin 1821. p. 455.

te, membrorum multitudine nimis implicata fieret, hac correctione adjecta, satis duxi, de ea hoc loco dicere, neque porro ejus rationem habebo in computandis altitudinibus.

6. Alteram correctionem eodem hoc anno (1821.) proposuit Cl. D'Aubuissonius (1) pro caloris effectu in barometrum superius. Quando enim, inquit, calore dilatatur columna aërea intra utramque stationem, adsurget pars illius columnae supra barometrum superius, atque simul cum reliquo aëre in mercurialem columnam premet; igitur barometrum majorem pressionem indicabit, quam si temperatura eadem mansisset: ad eam igitur altitudinem, ad quam barometrum, si illa pars columnae aëreae supra hoc non adsurrexisset, staret superius, prius reducenda est observata altitude, quam lex Mariottiana ei applicari possit: atque pro hac reductione D'Aubuissonius formulam dat, secundum quam reducit observationes, in urbe Geneva et in monte St. Bernardo factas. Videtur tamen mihi ejus hypothesis, aëris dilatati partem se supra barometrum tollere, atque hoc deprimera, problematica esse: etenim si hoc fieret, columna aëris supra barometrum in altum protruderetur ab aëre dilatato, itaque ad aequilibrium restaurandum rursus se effunderet supra aërem ambientem minus calidum, itaque minus dilatatum, unde non amplius totus in barometrum premeret: ergo et hanc correctionem in Ipsam formulam introducere non visum est. Si igitur his omissis reliquae omnes correctiones formulae adjungantur, accurate erit

$$z=18334 \left(1+\frac{2r}{a}\right) \left(1\pm 0,0027601 \text{ Cos.} 2\psi\right) \left(1+\frac{2(T+T')}{1000}\right) \left(1+\frac{z}{a}\right) \left(\text{Log.} \frac{H}{h}+2 \text{ Log.} \left(1+\frac{z}{a}\right)\right)$$

e qua formula, qu'um in utroque membro sit incognita s, ita invenitur altitudo, ut prius ponatur in posteriore secundi membri parte s = 0; deinde autem valor hac hypothesi inventus pro s substituitur, atque accurate inde tunc prodit quaesita differentia altitudinis duorum locorum. — Jam hoc exemplo illustretur.

Cel. Ramondius observavit d. 5 Apr. 1809 (2).

| Statio.               | Barometrum.  | Thermometrum Barometri.    | Thermometrum<br>liberum.                         |                                          |  |
|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                       | -            |                            |                                                  |                                          |  |
| Clermont-<br>Ferrand. | mm<br>733,55 | + 11°,3,C.                 | + 0°,5                                           | Latitudo = 45° 46'                       |  |
| Pont-du<br>Berger.    | 687,79       | 1,8                        | - 2,9                                            | altitudo urbis Cler-<br>mont-Ferrand su- |  |
|                       |              | <i>t</i> − <i>t'</i> =13,1 | $T+T' = -2^{\circ},6$ $2(T+T') = +\frac{1}{2},2$ | pra mare = r(3) =410met                  |  |
|                       |              |                            |                                                  | Log.                                     |  |

<sup>(1)</sup> Vid. GILB. Aus. 1821. B. VII. 8, 277 et segq.

<sup>(</sup>a) Vid. Eju: Mim. p. 236.

<sup>(2)</sup> a. w. MUNCER, Mathematische und Physische Geographie und Atmerphaerelegie 1820. IL. 2, 94.

```
. • 4,2632572 . . . . 4,2632572
 Log. (a+2r) = \text{Log.} 6367018 = \dots 6,8030361
          =Log. 6366198 = . . . . 6,8038803
Log. Cos. 24 = Log. Cos. 910,32'=8,4274621
 5,8683869
                               0,0000730
                               1.0000000
   (1-0,0027601 Cos. 24)
                      = .... 0,9999261
Log. (1-0.0027601 \text{ Cos. } 2\psi)
Log.(1+\frac{2(T+T')}{1000})=Log.\frac{1000-5.2}{1000}=Log.0,9948=...9,9977358...9,9977358
 Log. 687,79 = \dots 2,8374559
 Log. 5550
                        6,5817489
 Log. (5550 - 13,1) = Log. 5536,9 = 3,7432667
Log. A
 \operatorname{Log.}\left(\operatorname{Log.}\frac{h'}{h}\right) = \cdots
                          . . . . . . . . 8,4305185
      altitudo, neglecta gravitatis diminutione....
 Log. a + z = Log. 636668951 = .... 6,8039138
 Log. a = Log. 6366198 = . . . . . 6,8038803
Log.
```

### Contractio formulae.

Apparet hoc exemplo, calculum sine ullo tabularum adjumento ex sola hac formula instituendum valde longum esse: quapropter cam breviorem reddidit clarissimus Biotius (1). Primum z, quae in utroque acquationis membro reperitur, ex posteriore elizit, atque in cjusmodi formam redigit hoc membrum, ut si sumatur

18334 
$$\left(1 + \frac{2r}{a}\right) \left(1 + \frac{2r}{a}\right) \left(1 + \frac{2(T + T')}{a}\right) = N$$
  
sit  $s = \frac{N \text{ Log. } \frac{h'}{h}}{1 - \frac{N}{a} \left(\text{Log. } \frac{h'}{h} + \frac{2}{M}\right)}$ 

Deinde substituit in hujus formulae posteriore denominatoris parte pro h', h, et N earum valores medios, h, e, ponit N = 0.760, h = 0.600, et  $N = \frac{1}{347}$ , unde fit

$$\begin{array}{c}
\text{N Log. } \frac{H}{h} \\
1 - 0.028001
\end{array}$$

sive, quod fere ad idem redit,

Porro ponit in coefficiente N r = 1200 metris, atque its demum fit

$$z = 18393 (1 \pm 0.0027601 \text{ Cos. } 24) (1 + \frac{2(T+T)}{1000}) \text{ Log. } \frac{8}{5}$$

Ex hac breviore formula, quae prorsus accurata est pro altitudinibus 2000 ad 3000 metrorum, pro aliis altitudinibus tam parva vitis osiuntur, ut Cel. Ramondius (2) es usus

(1) Tabl. Bor. p. 81 - 35-

(2) Vid. *Bjus Mim.* p. 178.

usus sit in omnibus computationibus barometricise quod quo manifestius appareat, apponam exemplum altitudinis, tam secundum integram formulam, quam secundum hanc breviorem computatae.

Anno 1802. Aug. 10 observatum est (1).

| Statio.     | Barometrum.                           | Therm. Bar. Th              | erm. liber. | •                     |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Barèges.    | 662,21                                | + 21°,9                     | + 200,0     | Latitudo = 42°        |
| Mont-Perdu. | 512,39                                | <b>—</b> 11 ,5 <sup>1</sup> | + 12 5      | Altitudo r  = 1280,5. |
|             |                                       | '\$-\$'=10;4' T             | +T'=32,5    |                       |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2(1                         |             | 1                     |
| •           |                                       |                             | 2.7 Quitz   |                       |

Log.  $(1+\frac{2r}{a}) = \text{Log.}(1+\frac{2561}{6306198}) = \dots$  6,001747Log.  $(1+0,0027601 \text{ Cos.}2\psi) = \text{Log.}(1+0,0027601 \text{ Cos.}84^\circ) = 0,0001253$ Log.  $(1+\frac{2(T+T)}{1000}) = \text{Log.}(1+0,0027601 \text{ Cos.}84^\circ) = 0,001253$ Log.  $(1+\frac{2(T+T)}{1000}) = \text{Log.}(1,065) = \dots$  0,00273496Log.  $h' = \text{Log.} 662,21 = \dots$  2,8209957

Log. 512,39 = .... 2,7096006

Log. 5550 - = . . . . . . . . . . 3,7442930

Log. (5550 - 10,4) = 408-5539,6=3,74347.84

2,7104152

 $Log. \left(Log. \frac{k'}{h}\right) = \dots \qquad g_{00436786}$ 

met.

Log.

(I) Vid. RAMOND, Mis. p. 237,

| Log. $\left(1+\frac{z}{a}\right) = \text{Log.}\left(1+\frac{a160,65}{6366198}\right) = \cdots $                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log. $\left(\text{Log.}\left(\frac{h'}{h} + 2 \text{Log.}\left(1 + \frac{z}{a}\right)\right) = \text{Log.}\left(0,1105805 + 2.0,0001475\right) \dots 9,0448354$ |
| Log. z accurate                                                                                                                                                 |
| accuratam formulam                                                                                                                                              |
| I I.                                                                                                                                                            |
| Log. 18393 =                                                                                                                                                    |
| Log. $(1+\frac{2(T+T')}{1000}) = \text{Log. } 1,065 = \cdots \cdots 0,0273496$                                                                                  |
| Log. h' = Log. 662,21                                                                                                                                           |
| Log. 512,39 =                                                                                                                                                   |
| Log. (5550 - 10,4) = Log. (5539,6) = 3,7434784                                                                                                                  |
| 2,7104152                                                                                                                                                       |
| 0,1105805                                                                                                                                                       |
| Log. $\left(\text{Log}, \frac{h'}{h}\right) = \dots $ 9,0436786                                                                                                 |
| $Log. s = \dots \dots \dots 3,3358061$                                                                                                                          |
| igitur altitudo Mentis Perdu supra Barèges secundum formulam breviorem                                                                                          |
| secundum integram erat =                                                                                                                                        |
| met,                                                                                                                                                            |
| differentia                                                                                                                                                     |
| $=\frac{1}{15479}$ totius altitudinis; quae differentia tam exigua est, ut jure posterior ratio                                                                 |
| etiam in accuratissimis mensurationibus adhibeatur.                                                                                                             |

S. 5

#### §. 5.

#### Determinatio locorum altitudinum supra maris libellam.

In iis, quae hactenus de ratione metiendarum altitudinum ope barometri dicta sunt, semper sumsi, eodem tempore in utroque loco observatam esse tum barometri, tum thermometri altitudinem: saepe tamen accidit, ut in uno tantum loco observata fuerit: ne hoc casu prorsus nullius usus essent tales observationes, jam inde a temporibus barometri inventi ratio excogitata est, qua loci, in quo observatum esset, absoluta altitudo cognosci posset. Sumebatur enim loco observationis, in statione inferiore faciendae, media barometri altitudo ad maris superficiem, atque tum multiplicando differentiam logarithmorum barometricarum altitudinum per 10000 quaesita altitudo hexapedis Gallicis inveniebatur. — Hanc rationem, non satis accuratam, quippe in qua nulla caloris ratio habetur, unde saepe errores 50 ad 100 hexapedorum oriebantur, perficere conati sunt praecipue Cell. Lindenavius et Ramondius.

Ille (1) primus caloris in aëre dilatando effectum in computationem intulit: deducere enim conatur aëris eam in maris libella temperaturam, quae convenit certo cuidam caloris gradui, in loco superiori observato, ex lege, secundam quam calor sursum decrescit; quod quidem ipse harmonica progressione fieri ponit; praeterea hujus progressionis primum terminum, sive altitudinem, ad quam supra mare adscendendum sit in atmosphaera, ut thermometrum descendat unum gradum, secundum experimenta, ab Humboldio, Saussurio et Ramondio facta, 100 hexapedis determinat pro thermometro Resumuriano; unde sequitur, temperaturam in maris libella, quae conveniat caloris gradui T observato in altitudine z hexapedorum supra mare, esse

$$=T+\frac{s}{100}(2)$$

sive, si pro a sumitur ejus valor, non multum a vero recedens 10000 Log.  $\frac{(h)}{h}$ ,

$$= T + 1\infty \text{ Log. } \frac{(h)}{h}$$

ubi (h) significat altitudinem barometri in maris superficie, et h ejus in loco observationis altitudinem, ad certam temperaturam reductam, pro qua Lindenavius sumebat 10. Reaum. gradum. — Si igitur commodi gratia ponatur, mercurii candem atque aëris

<sup>(1)</sup> Conf. ejus Tabl. Ber. p. XLIV.

<sup>(</sup>a) Videtur igitur LINDENAVIUS h. l. usus esse arithmetica caloris diminutione, quam tamen vulgo rejicit. E 3

esse temperaturam, et adsumatur coëfficiens ea, qua Lindenavius usus est, erit stationis supra maris libellam altitudo in hexapedis Gallicis et pro thermometro Reaumuriano

$$= 9442 \left\{ 1 + \frac{2T + 100 \text{ Log.} \frac{(h)}{h - (T - 10) \frac{h}{4329,6}}}{400} \right\} \text{ Log.} \frac{(h)}{h - (T - 10) \frac{h}{4329,6}}$$

Non multum ab hac formula differt ea, quam adhibuit Ramondius (1). Hic primum reducit observatam barometri altitudinem ad 12°5 Cels., h. e. ad mediam aëris temperaturam in maris libella: deinde differentiae logarithmorum barometricorum tres primas a sinistra notas multiplicat per 122, numerum medium e serie factorum, quas deduxerat ex observationibus barometricis et thermometricis, in variis supra maris superficiem altitudinibus factis: tunc productum gradibus et partibus eorum indicabit quantitatem, addendam temperaturae in superiore statione observatae, ut congruens temperatura in maris libella inveniatur, qua inventa porro secundum formulam breviorem altitudinem loci, in quo observationes factae sunt, computat: itaque haec est ejus integra formula

$$z = 18393(1+0.0028371 \cos 2\psi) \begin{cases} 4T + 122 \log \frac{h}{h(1+\frac{T-15^{\circ},5}{5412})} \\ 1000 \end{cases} \log \frac{h}{h(1+\frac{T-13^{\circ},5}{5412})}$$

Quae ut adhiberi possit, tantum opus est, ut cognita sit quantitas (h), sive media barometri altitudo in maris superficie: hace autem a multis varie sumitur tam pro iisdem, quam pro diversis latitudinibus, uti patet ex sequenti tabella:

Anc-

(1) Conf. ejus Mém. p. 186.

Digitized by Google

#### AUCTORES.

Barometri altitudo in maris libella pro temperatura = 12°,5 Cels.

Locus Observationis.

| HERZBERG (Gilb. Ann. Bd. 43. S. 412) 757,66 Handanger fiord in ora |
|--------------------------------------------------------------------|
| VAN SWINDEN (Pos. Phys. II, 241) 759,65 Franequerae.               |
| VON HUMBOLDT (Ramond, Mem. p. 144) 766,31 Sub Aequatore.           |
| VAN DER PERRE (Gilb. Ann. Bd. 43. S. 412) 761,02 Medioburgi.       |
| DANGOS (Kastner, Grundr. d. Exp. Phys. 1820.                       |
| p. 341)                                                            |
| DALTON (Gilb. Ann. Bd. 43. S. 412 sqq.) 761,97 Concangii (1).      |
| SEIGNETTE (Gild. Ann. 1. c.)                                       |
| BOHNENBERGER (126. Bl. Bd. I. S. 326) 702,13 In mart Mediterranco. |
| BENZENBERG (Beschr. \$. 120)                                       |
| LINDENAU (Tabl. Bar. p. LXV)                                       |
| BIOT (Tabl. Bar. port. p. 29)                                      |
| KASTNER (22por. Phys. p. 341)                                      |
| NEUMANN (Lehrb. d. Phys. 1820. II, 722) )                          |
| SCHUCKBURGH (Gilb. Ann. 1. c.) 763,05 In Anglia et Italia.         |
|                                                                    |
| BUGGE (Gilb. Ann. 1. c.)                                           |
| BOHNENBERGER (Tub. Bl. 1. c.) 763,44 In mari Septentional.         |
| RAMOND (Mém. p. 187)                                               |
| FLEURIEU DE BELLEVUE (Gilb. Ann. 1. 6.)' 764,37 Rutchae Santonum.  |
| SENEBIER (v. Swind. Pos. Phys. II, 935) 764.73                     |
|                                                                    |

Quod si ex his excipiantur Swindenii et Senebierii determinationes, quia non traditur pro quanam temperatură factae sint, quod etiam non satis certum est in determinationibus Dalionii et Buggii, itemque rejiciatur Humboldiiana, quia in regionibus sub aequatore sitis determinata est, erit medium e ceteris = 762,50 pro temperatură = 12°,5 Cels.

Hac

(1) Kendal.

(2) Rochelle.

Hac media altitudine igitur adhibita, et mutatis quantitatibus 0,0028371 in correctione pro latitudine in 0,0027601, et 5412 in correctione pro temperatura in 5550, computabo secundum formulam Ramondianam altitudinem montis Aetnae, in quo observati Saussurius (1).

| Statio.                                     | Barometrum.                                                                 | Therm.           | Bar.                   | Therm. libe | er.                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| In monte Aetna.  Ad maris libellam ponitur. | 18P 10 <sup>1</sup> , 94 = 511,93<br>mm,<br>762,50                          | •                | 4°,4°C.                | + 4°,4      | C. Latitudo = 38°. |
|                                             | • 33                                                                        |                  |                        | 2T=+8°,8    | c.                 |
| Log. (h) = Log. 511,93                      | 0027601 Cos. 76°) =<br>Log. 762,50 =                                        | • • • • •        | 2,7092106              | 2,5822398   |                    |
| Tag www.                                    | Oran Tan Haira                                                              |                  | 6,4535036              |             | a washed           |
| Log. 5550 -                                 | - 8,1 = Log. 5541,9 :                                                       | =                | • 3,7430507            | 2,7098449   | 1.9                |
| Log. (Log. (                                | $\left(\frac{(h)}{h}\right) = \cdots$                                       | <br>             | ,                      | 0,1723849   | 9 <b>,2364</b> 993 |
| Log. $\left(\frac{(h)}{h}\right)$           | ) × 122 = 0,172 . 126<br>Ω I                                                | 21,0<br>C= 8,8   |                        |             |                    |
|                                             | <b>T</b> +T                                                                 | ' = 29 <b>,8</b> |                        |             | . •                |
| Log. (1 + = 1                               | $\left(\frac{(T+T')}{1\infty}\right) = \text{Log.}\left(\frac{1}{2}\right)$ | 1000 + 59,0      | $\frac{5}{2}$ ) = Log. | 1,0595 =    |                    |
| <b>4</b>                                    |                                                                             |                  |                        |             | 3,5265837<br>Igi-  |

(1) Vid. RAMOND, Mim. p. 258.

## COMMENTATIO AD QUAESTIONEM HITSICAM.

Igitur altitudo Aetnae supra maris libellam . . . Sed est hace altitudo accurate (1) = .....

sive 1/48 pars totius altitudinis.

4.): ..

Est igieur haec ratio nimis incerta, itaque nunquam adhibenda, quando cognoscere volumus altitudinem aliquam intra 50 metra. Neque aliter fieri potest: comparantur enim singulares observationes in statione superiore cum mediis sumtis ex seriebus observationum in inferiore statione factarum, ita ut eo tantum casu vera loci altitudo inde reperietur, quando forte fortuna observata barometri altitudo media ejus loci sit. Sed etiamsi et pro loco superiore ex diuturnis observationibus cognita esset media barometri et thermometri altitudo, manebit tamen impedimentum maximi momenti, acil, ignoratio temperaturae in maris libella eo tempore, quo in superiore statione observatum est: primum enim nescimus adhuc legem diminuentis caloris; secundo autem, etiamai hac cognità inde computaretur temperatura in maris superficie, haec raro tantum vera erit, quippe multis -causis, uti ventis, pluvis, nive, cet., atmosphaerae calbrem variis modia mutantibus, camque igitur irregulariter dilatantibus atque contrahentibus.

### Determinatio spatit horizontalls.

Tertius barometri usus, de quo mihi nunc dicendum, est determinatio spatii horizontalis duorum locorum, cognità unius supra alterum altitudine et distantiis utriusque loci ab alterius zenith.

Sint A et B (vid. fig. 8) duo loci in superficie terrae, quam tanquam globum sumere licebit, AB' arcus terrestris, igitur BB' = z = altitudo loci B supra A; porro 2 YAB = D = 3 + r, et 2 VBA = D' = 3' + r', si 3 et 3'-sunt anguli observati, et r et r' anguli ila propter refractionem addendi: denique AB' = = apatium horizontale Ausesitum.

(1) Cond Muners, Mais. o. Phys. Greet. v. Am. Th. 11. 96.

Digitized by GOOGIC

Th

```
In triangulo ABC est
                LYAB = LABC + LC? v. Swind. Mostk. B. L. w. 15.
LVBA = LBAC + LC?
     1YAB + L VBA = 4 ABC + 4 BAC + 2 LC
                         = 2R + LC (v. Sw. B. I. v. 15.)
4cd 2 YAB + 2 VBA = 3 + 3 + r + r
igitur 3十岁十十十十 = aR 十 4C
                 r+r= 2R + LC - 3 - 8
        et si sumitur r = r
                       r = 1R + \frac{1}{2}C - \frac{1}{2}(3 + 3)
          unde 2 \text{ YAB} = 3 + r = 1R + \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}(3 - 3)
             et \angle VBA = 3 + 7 = 1R + \frac{1}{2}C - \frac{1}{2}(3 + 3)
          hine \angle BAC = aR - \angle YAB = aR - \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}(\delta' - \delta)
           sed L B'AC =
                                               1R - ≥C
                         1 BAB' = $(3' - 3)
Itemore LBBA = aR - LYBA = aR - BC + B(Y - B).
  In triangulo ABB'
              AB': B'B = Sin. ABB': Sin. B'AB (v. Sw. B. IX. v. 3.)
          give s: s = (Sin. (1R - \frac{1}{2}(C + 3' - \frac{1}{2})) : Sin. \frac{1}{2}(2' - \frac{1}{2})
                               ¿ Cos. ₹(C + 3' - 3).
                                 s \text{ Cos. } \frac{1}{2}(C+3'-3)
                                    Sin. \frac{1}{4}(X-3)
   Er si negligitur angulus IC propter ejus exiguitatem
                          z = \frac{z \operatorname{Cos}_{\delta} \frac{z}{\delta}(Y-\delta)}{\operatorname{Sin.} \frac{1}{\delta}(\delta'-\delta)}
                            = s Ootg. \( \( \forall - \) \( \forall - \)
```

h. c. apatium horizontale inter duo loca acquale est différentiae corum altitudinum barometro inveniendae, multiplicatae per cotangentem dimidiae différentiae angulorum cum genith in utroque loco observatorum (1).

(1) Vid. PHISSANI, Traité de Geodicie, Ast. 105; los se pine

## 
$$z = 3175$$
 $3' = 105^{\circ} 14' 7''$ 
 $3' = 87^{\circ} 5' 58''$ 
 $3' = 105^{\circ} 14' 7''$ 
 $3' = 87^{\circ} 5' 58''$ 
 $3' = 105^{\circ} 14' 7''$ 
 $3' = 87^{\circ} 5' 58''$ 

et  $\frac{1}{2}(3'-3) = 9^{\circ} 4' 4'',5$ 

Log. Cotg.  $9^{\circ} 4' 4'',5 = \dots 0,7969677$ 

Log.  $3175 = \dots 3,5017437$ 

Log.  $z = \dots 4,2987114$ 

et spetium herizontale = 19893,5

Hac ratione facilitma atque brevissima primi usi sunt Humbolditus (1) in America, et Ramondius (2) in Gallia; ille ejus ope determinavit spatium inter duas Novae Hispaniae urbes Mexico et Vera Cruz; hic eam adjunxit trigonometricae rationi ad cognoscendum intervallum inter montes Pic de Mont-aigu et Pic du Midi. Posterior valde commendat usum hujus rationis metiendi, tum quia brevissimo tempore peragitur, tum quia minimis vitiis obnoxia est, quod observationes barometricae in montium cacuminibus factae, uti a Ramondio, omnium accuratissimos praebent eventus, tum denique quia sefractionis in angulos observatos efficacia fere cum se ipsa compensatur, quando simuli in utroque loco sumuntur.

### De loco, tempore, ratione observand.

Quum jam satis mihi dicta videantur de ratione et viil metiendarum altitudinum ope barometri, quod ad eam partem, quae theoriam complectitur, transgredior nunc ad altesam, quae usum spectat, ad modum observandi, quae pars cum maximi momenti tum vero etiam maximis difficultatibus obsoxia est, uti neminem fugit qui tantum aliquamdiu observationibus faciendis operam dederit. Neque enim sufficit, eam cujuslibet barometri et thermometri altitudinem, quam quis primo adspectu observaverit, pro verà sumere, atque inde altitudinem loci quaerers. Imo i requisitur in observatore magnum judicii acumen, ut falsa a veris probe discernere queat, neque phaenomenis decipi se patiatur; requiritur diligens inquisitio in omnia ea, quae observationis tempore locum habent, et patientia atque sedulitas indefessa in adhibendis omnibus necessariis cantelis.

Om.

<sup>(1)</sup> Vid. LINDENAU, Tool. Ber. p. KLVIIL

<sup>(</sup>a) Vid. ejus Mim. p. 9.

Omnium corum, qui barometro usi sunt ad metiendas altitudines, nemo profecto fuir in quo hace officia melius conjuncta essent, quique his simul longiorem usum adderet, quam Cel. Ramondius; quare, me hunc praecipue ducem in hac parte tractanda secutums esse, nemo erit, spero, qui improbet.

Ut adtendatur ad omnia ea, quorum ratio habenda est in diligenti observatione, primo exigitur omnino, ut instrumenta, in utraque statione adhibenda, tam ante, quam post factas observationes inter se comparentur, utque notetur, quanto altius aut inferius stet mercurius eodem tempore atque loco in uno barometro, quam in altero: quod si hace differentia aeque magna manserit, tantum addenda est observationibus in una e-duobus stationibus factis; sin mutata erit, non amplius inter se comparabilia erunt barometra. igiturque rejiciendae observationes eorum ope factae. - Si barometra siphoniformia usurpantur, nulla alia correctione opus erit, modo ipsa sint bene confecta: sin habet sive alterum e duobus, sive utrumque barometrum pyxidem, ut comparabiles sint observatae altitudines; praeterea attendendum est ad effectum capillaritatis, qui erit eo maior. quo angustior sir tubus: in barometris siphoniformibus nulla mutatio hine: oritura quia urrumque crus habet diametrum ejusdem longitudinis, ita ut depressio eadem sit in utroque crure (1): etiam in barometris pyxide instructis nulla correctione opus erit, si utriusque barometri tubus eandem habeat diametrum: sin diversam habent, tantum unicuique observatae altitudini addendum, quantum deprimitur, mercurius pro dată tubi diametro: quas depressiones primus determinare conatus est Nob. Cayendishius (2): accurate cas e ratione attractionis explicuit et deduxit, atque in tabulam redegit Cel. La Placius... quam Biotius et Ramondius millimetris, Benzenbergius et Garthius (3) lineis Paris. suis tabulis adjunxerunt. - Aliam praeteres correctionem exigunt observationes factae bazometris pyxide instructis; quando libella mercurii non semper ad idem.punctum addaci: potest: sed de hac jam supra satis dictum.

Ita. site comparata barometra deinde transferuntur in utramque stationem; in. qua transvectione semper pyxis aut curvatura sursum versa teneri debet, et si barometrum siphoniforme adhibetur, illud quam prudentissime iterum inverti debet, ut ne ser, qui forte in minus crus introiverit, per curvaturam in majus veniens, atque in eo supra mercurium adscendens hunc deprimat: plerumque facile educirur aer paullulum pulsando contra tubum.

Quae-

<sup>(1)</sup> Von Buebn (Grib. Ann. 1818. Bd. ANVIII. St. 3. S. 332) tamen indicat; variat adesse causat, quie-

<sup>(</sup>a) Vid. v. SWIND. Per. Phys. T. II. p. 110.

<sup>\$3)</sup> Tabellen für Barometrische Höhenmettungen, S. XVL

Quaeritur nunc, ubi et quomodo collocanda sint instrumenta? In inferiore statione, ubi certam sedem habet barometrum, aptissimus ei locus est in cubili clauso, et quidem, si fieri potest, ita ut in septentrionem aut orientem versum sit thermometrum ei affixum, ne solis radiis afficiatur. — Alterum thermometrum, indicandae aëris temperaturae destinatum, debet omnino aëri externo expositum esse, sed simul arceatur ab omni repercussu soli aut musorum ambientum: igitur quam alte fieri possit suspendatur extrinsecus in superiore aedium parte, ante rhombum fenestrae, cui affigitur ope duorum brachiorum, in codem plano verticali horizontaliter extensorum: superiori adneetitur uncus, a quo dependet instrumentum; infenius desinit in annutum, qui amplectitur imam tubi thermometri, partem, atque impedit, quo hoc minus ventis agitari possit. Contra pluviam autem, imbrem, grandinem et. nivem thermometrum defenditur umbraculo, superne illi ita adjuncto, ut auferri possit, quo magis serena tempestate thermometrum etiam aëria superioris temperaturae expositum sit.

Majores difficultates premunt collocationem instrumentorum in altera statione. Quando in montibus fieri debet observatio, considerandum est, ut is potissimum eligatur locus, qui minime reflexo calori et ventis obnoxius est, ita ut saepe melius sit, etlamsi altitudo loci, paullulum infra cacumen ade latus montis siti, quaeratur, tamen in ipso apice observare, deinde differentiam altirudinis inter locum dictum et verticem catena geometrica aut, alia via metiri , atque hane differentiam ab altitudine, ex observationibus barometricia inventà, demere. Propter candem causam nunquam collocauda sunt barometra in profundis convallibus-aut angustis transitibus inter montes: in iis enim venti nimium deprimunt mercurium, unde aftitudo nimis exigna ex observationibus prodit s dum contra ex observationibus in apicibus acuris nimis magna saepe reperitur, quia venti contra corum latera refracti adscendunt, atque attollunt aërem in barometrum prementem, ita ut boe minorem pressionem indicet, quam quae tempestate tranquilla in codem beco reperietur. - Quodonisi constitutio loci obsit, utraque barometra tam parva, quamhoc fieri possit, distantia horizontali a se invicem collocentur; si enim, ex. gr., plures montes inter utraque interessent, thermometrum inferius non accurate indicaret temperaturam inferioris extremitatis ejus columnae aëreae, in cujus superiore entremitate altera statio electa fuerit. - Barometrum uti in inferiore observationis loco, ita et in superiore extra solis radios pendator, itaque si mihit adest, in cujus umbra poni possit, observator dorsum soli advertena efficiat, ut corporis sui umbra tegat barometrum: sin timendum, ne calor a solo repercussus orbem thermometri irregulariter calefaciat, involvaturorbis land aut alio tegumento quocunque, facilem calori transitum przebente, neque frie gue afferente. Ut thermometrum liberum extra solem observari possit, oportet, ut ob-

E 3

Digitized by Google

ser-

#### GUILIELMI WENCKEBACH

servator secum habeat baculum, duo fere metra longum, inferne in ferreum acumen desinens, quod in terram infigatur; in hujus baculi superiore extremitate duo foramina esse debent, in quibus thermometrum eodem modo ope duorum brachiorum annectitur, quo in inferiore statione muro aut fenestrae.

Quod ad ipsam observationem, oportet, ut fidendum sit observationibus, utriusque barometri thermometrorumque altitudinem in utraque statione simul observari, idque non tantum eodem die, sed et eadem hora: patuit enim ex diutumis plurium observationibus meteorologicis, barometri altitudinem, tum ceteris mutationum causis, tum et fluxu et reflexu quotidiano mutari, ita ut bis unoquoque die per aliquot horas adscendet et bis descender. Its invenit Ramondius (1), barometrum in urbe Gallica Chermons. Forrand ad meximum suum quotidismum pervenire hora nona antemeridiana, tum deacendere usque ad tertiam pomeridianam, et denuo adsurgere usque ad nonam vespertinam, dum porro credit, secundo illud descendere usque ad tertiam horam nocturnam: hee horse paulio mutantur variis anni temporibus, uti et non exedem manere videntur pro diversis regionibus, alia latitudine aut longitudine sitie, ut patet experimentis Swindenis Francquerae, Telinis Berolini, Humboldisi et Eschwegis in America, Horners et Langsdorfii sub acquatore, Balfourii in India, aliorumque (2). Manifestum est igitur. si alterum barometrum, ex. gr., tempore maximi matutini, alterum minimi pomeridiani observentur, ex his observationibus non accurate cognitam fore differentiam pressionis aëris in utroque loco: Ramondius igitur jubet tantum hora meridiana, tanouam medid inter maximum et minimum quotidianum observare, aut medium sumere pluribus observationibus, intra horam XI ante et I post meridiem factis (3)...

Potissimum observari debet tempestate serent, et ventis non nimium impetuosis spirantibus. Venti enim inter varias causas mutationum barometricarum principem locum obtinent, suntque ii, sive horizontales sive verticales; ad posteriores plerumque non satis attenditur, quia non facile corum directio cognosci putest et horum tamen ratio habenda est; si enim adscendunt, manifestum est cos afrem debere attoliere, itaque hujus pres-

<sup>(1)</sup> Vid. ejus Min. p. tr.

<sup>(2)</sup> Vid. v. 2 ming. Mimoires tat les Observations Mitierelogiquet, S. 26-463 von Thum, Persuche ag Beeb, üb. d. sreckn. Zambon. Saule 1821; Giup. Ann. Bo. XXIX. St. a. S. 120, Edini. Transcer, Vol. IV. P. 1. p. 24; RAMOND, p. 85.

<sup>(3)</sup> Ab eo dissentit DELCROS (Biblioth, Univ. Apr. 1818. p. 236 et seqq.), qui dicit se invenisse, veram locorum aktiudinem accuratissime profite ex observationibus, horf II pomeridisus factis; ex computis tamest a un a delle patere videtur, aktiudinem en observationibus dicit hork fietis inventam, ceres pro regione, smblente montem Seti Bernardi, una demum veras accedere, al commina pass demun factio. (Vid. 1866. 1866). Mars 1821 et 1822.

pressione diminuta barometrum descendere; contra descendentes, pressionemque idcirco augentes, efficient, ut barometri aktitudo crescat: quaenam in unaquaque observatione corram sit directio et vis, observator strenuus ex constitutione loci, in quo observat, cognoscere poterit. Ad berizontales quod attinet, hi vulgo afferunt calidiorem aut frigidiorem temperaturam quam eam, quae aëris eo in loco tranquilià tempestate propria est: hine augebitur aut diminuetur tensio aëris, itaque barometri aktitudo sive crescet sive decrescet irregulari modo. Piurimum dilatatur aër ventis calidis Australibus, plurimum autem contrahitur asperis et horridis Septentrionalibus, ut ab his praecipue cavendum sit, et potius observandum vento orientali aut occidentali spirante. Neque etiam fidendum ils observationibus, quae factae fuerint, dam diversi in utraque statione venti fiarent.

Nulla omnine fides habenda est indicationibus barometri, quando per breve tempus magnas mutationes subit: hoc enim pierumque indicio est, jamjam appropinquare procellam, quae, etsi aër in inferiore statione adhuc quiescat, tamen jam superiora strata turbare coepta est, ita ut non amplius ei adhiberi possit ratio, cujus fundamentum in eo positum, aërem quietum esse, sjusque temperaturam ordine deinceps a maris libella sursum versus decrescere. — Proraus incertae sunt quoque observationes, quando coelum obductum est nubibus, nive repletis, aut dum grandinat vel nebulosa est tempestas (1).

Antequam observatio fiat, prius exspectandum est, donec barometrum temperaturam loci adsumserit: ex cujus adspectu observator determinabit, quantum temperis huic proposito sufficiet: interim attendatur ad mutationes thermometri, atque si hae magnae sint, quaerendae sunt horum mutationum causee, serumque ratio habenda est in dijudicando, quanta fidea observationi habenda sit. Deinde observatur barometrum et thermometrum ei affixum; atque quidem nacesse est, at prius thermometri aftitudo notetur: alfoquin enim dum in observando barometro accedat observantis corpus, hujus calore thermometrum adscendet. In barometro unigo praecipitur, ut prius leniter puisetur tubus, quis mercurii ad vitrum adhaesio ejus motus impedit: sed ostendit doctus Italus Chiminellus, in barometro hoc modo puisato mercurium ad majorem altitudinem adsurgere, quam sola aëris pressione fieret, cujus rei causam putat esse electricitatem (2). — In observando omnino cavendum est, ne parallaxios vitium committatur; quod in barometro facile evitatur ope annuli tubum amplectentis; in thermometro autem, si illa linea scalae, ad quam mercurius in tubo stat, trans vitrum sine ulla convenitate aut concavitate apparet,

<sup>(1)</sup> Vid. de vi harum causarum in barometrum commentationem egregiaus stremuiss, wow a well in 6-12.5.

<sup>(2)</sup> Vid. ejus distera in 612 m. 40n. 1816. Bd XXIV. 2. 229 et tede.

4.

idem vitium evitatum erit; simulatque enim axis ocuit observantis supra aut infra hanc moveatur, trans vitrum videbitur hace linea curya fieri.

Sed non satis est observatione singulari: media enim aëris pressio in utrumque observationis locum tantum inveniri potest e serie observationum; neque licet promiscue has observationes variis horis facere, atque summan tantum corum numero dividere: ad cognoscendam absolutam aëris in locum aliquem pressionem medium sumendum esset ex quadruplicibus diurnis observationibus, factis iis horis, quibus bis ad maximum et bis ad minimum suum diurnum pervenit barometrum: sed valde difficile est, has horas accurate determinare, et ad altitudines metiendas sufficit, si relativa pressio cognita sit; igitur tantum hora ipsa meridiana aliquamdiu barometrum in utraque statione observetur, atque ex his observationibus medium sumature. Quam autem suspicari liceat, efficaciam singularum anni tempestatum in barometri altitudinem se mutuo compensare, sufficiet series observationum unius anni, quod confirmatur observationibus, per quinquennium. Berolini factis a strenniss. Von Buchio (1), qui tradit maximam differentiam inter media annua quinque illorum annorum tantum fuisse = 0,286 sive 0,65 circiter, quae est tam enigua, ut facile tribui possit parsulis observandi vitils non proteus evitandis.

Atque tum demum, quando rite comparata erunt barometra, quando in utraque statione aptis locis collocata erunt, quando hora tantum meridiana observatum erit.

quando omnes observationes, factae dum vehementiores venti spirarent, aut tranquillus acris status proceila aut alio phaenomeno turbaretur, rejectae erunt,

quando ipsae observationes adhibitis iis, de quibus dixi, cantelis factae erunt, quando denique medium ex observationibus per integrum amum productis sumtum erit; tum demum, inquam, licebit his mediis theorism adhibere, ita ut non verendam sit, ne altitudo, ex his datis inventa, plus quam millesima parte a veritate aberret.

S. 8.

# De tabulis Barometricis.

Usum hujus theoriae faciliorem reddere jam brevi post inventum barometrum conati sunt plures computandis tabulis altitudinum supra maris libellam pro variis barometri altitudinibus. In his primus fuit *Mariottius*, qui dedit tabulam, continentem altitudines stratorum aëris, quae singulis duodecimis lineae partibus in barometro conve-

(1) Vid. GIL B. Ann. 1821. Bd. VIL St. 3. s. 206.

Digitized by Google

niunt: ejusdem generis sunt tabulae, quas Jac. Cassinius, Tob. Mayerus, Schuckburghius, Horsleyus, Maskeleynius, Senebierus, Orianius, et plures alii confecerunt: quas tamen omnes silentio praetereo, quippe quae plerumque datis aut plane falsis, aut minus accuratis superstructae sunt, ita ut hodie non amplius iis uti possint quicunque accurate agere velint. — Hoc saeculo accuratioribus tabulis conficiendis imprimis de altitudinibus metiendis ope barometri optime meruerunt Germani et Galli. Inter Germanos principem tocum obtinet Lindenavius, qui anno 1809 in lucem edidit collectionem tabularum barometricarum, quas computaverat secundum formulam

$$s = \frac{bexap.}{9442} \left( 1 + \frac{T + T'}{400} - \frac{(T - T')^{\frac{1}{2}}}{4(200)^{\frac{1}{2}}} \right) \left( 1 + c_{3}002837 \text{ Cos. } 2\psi \right) \left( 1 + \frac{z}{a} \right)$$

$$\left( \text{Log.} \frac{h' - (t - 10)}{\frac{h'}{432930}} + \frac{z}{a} c_{3}868589 \right)$$

quam commodi gratia in hanc mutaverat

$$s = 10000 \text{ Log.} \frac{h'}{h} - 10000 \text{ Log.} \frac{h'}{h} \left(0,0558 - 0,004721 \frac{T + T^{0}}{2} + 0,0000059 (T - T')^{2}\right) + 10000 \text{ Log.} \frac{h'}{h} \cdot 0,0002837 \text{ Cos. } 2\psi + \frac{1}{4} \left(\frac{z^{3}}{10000} + z \cdot 0,868589\right)$$

Continent hae tabulae

1°- logarithmos berometricarus: sititudinus: correctarum 
$$\left[\text{Log.}\left(h'-(s-10)\frac{h'}{4329,6}\right)\right]$$
; et Log.  $\left(h-(s'-10)\frac{h}{4329,6}\right)$ 

2°. correctiones pro temperaturà aëris 
$$\left[10000 \text{ Log. } \frac{N}{h} \left(0,0558 - 0,004721 \frac{T+T'}{s}\right)\right]$$
 et  $\left(10000 \text{ Log. } \frac{N}{h} \left(0,0000059 \left(T-T'\right)^2\right)\right)$ ;

3°. Correctiones pro diminutione gravitatis diversis latitudinibus 
$$\left[\begin{array}{c} 10000 \text{ Log.} \frac{h'}{h} \\ \end{array}\right]$$
 et diversis a centro terrae distantiis  $\left[\begin{array}{c} \frac{1}{a} \left(\frac{z^2}{10000} + z \cdot 0,868589\right) \right]$ .

His adjunxit duas tabulas ad inveniendas altitudines comparando observationes in superiore statione factas cum mediis constantibus pro maris libelia adsumtis; duas item tabellas ad definiendum spatium horizontale ex altitudinis differentia et angulis cum zenith

Digitized by Google

nith datis, et denique quasdam ad reducendas observationes ex aliis mensuris in police ces et lineas Paris. et gradus Reaum. — Sunt hae tabulae, judicibus viris peritissimis, praestantes propter diligentiam, qua confectae sunt: tamen hoc incommodo laborant, quod tum earum volumen majus sit, quam ut commode in itineribus adhiberi possint, tum quod calculus non satis simplex sit.

Priori incommodo obviam ivit Hornerus (1), qui quinque priores tabulas Lindenavis in compendium redegit, omissa correctione propter temperaturam mercurii, quam facillima methodo ipais logarithmia afferre docet. Ad posterius quod attinet, illud evitavit Clariss. Benzenbergius (2), computanda tabula, in qua statim reperiuntur pedibus Paris. locorum altitudines pro variis barometri altitudinibus supra illam stationem, in qua aëris pressio columnae 29 pollicum mercurii aequipollet, ita ut altitudines, pro datis barometri altitudinibus ex ea sumtae, tantum substrahendae sint ad inveniendam alterius supra alterum altitudinem: huic adjunxit minores tabellas, dantes correctionem observatae barometri altitudini addendam propter diversas mercurii temperaturas, item correctiones propter temperaturam aëris, diminutionem gravitatis directione verticali et propter latitudinem. Praeterea ut ratio logarithmica adhiberi possit dedit logarithmos naturales numerorum inde a 1300 ad 2000, intra quos comprehensae sunt logarithmica barometricarum altitudinum pollicum centesimis partibus expressarum, inde a superficiemaris, usque ad summos, quos novimus montes.

Benzenbergianis tabulis similes sunt eae, quas anno 1817 juris publici fecit C. Garabius, hoc tantum nomine diversae, quod barometri altitudo in ils non centesimis pollicis partibus, sed pollicibus, lineis et linearum partibus reperitur; quod correctionem propter diminutionem gravitatis directione verticali plane omittut, et quod eas magis amplificavit, ilsque commodiorem formam dédit (3).

In Gallis barometricarum mensurationum usum tabulis conficiendis promoverunt praecipue D'Aubuissonius, Biotius et Ramondius, quibus annumerare licet, quamvis Germanum, Oltmannsius, quippe qui Ramondianam formulam quoque adhibuit (4).

D'Aus

<sup>(1)</sup> Vid. eilb. Ann. 1811. Bd; XXXIX. St. 4. S. 468. et seggg

<sup>(2)</sup> Vid, ejus Beschreibung,

<sup>(8)</sup> Practes cos, quos memeravi, viros etiam Celeb. MORNERUS tabulas confecis valde accuratas ques tab.
men mihi ipsas inspicere quum non licuit, nil de ils dicam. Vid. Zeittehr. f. d. Astron. n. verw. Wist. v. LIND.
e. BORN. S. 452.

<sup>(4)</sup> Conf. GILB. Ann. 1811. Bd. XXXVIII., St. 3. S. 271 of seqq.; Blos, Tobl. Bar. 2006.; RAMONDE.
Midm. p. 172 seqq.

D'Aubulssonius usus est peculiari formula:

$$s = 18365 (1 + 0.00284 \cos 2\psi) (1 + 0.002 (T + T'))$$

$$\left(\text{Log. } h' - \text{Log. } h \left(1 - \frac{t - t'}{5412}\right)\right) \left(1 + \frac{2r + z}{a}\right);$$

ceteri omnes adhibuerunt formulam La Placianam, uti cam supra secundum Biciii demonstrationem exhibui, ea tamen in re a se invicem diversi, quod Biotius breviore usus sit. Oltmannsius vero et Ramondius integra formula. Tres priores praecipue studuerunt. salva accuratione et facilitate in utendo, quam brevissimas conficere tabulas: computarunt igitur tabulas altitudinum locorum supra mare convenientium diversis mercurii in barometro altitudinibus, e quibus substractione invenitur altitudo: Biotius in tabulam suam simul introduxit variationes aeris temperaturae, quod Oltmannsius et D'Aubuissonius inutile judicarant propter calculi facilitatem (1): contra Olimannsius addidit tabulam, in qua metris reperitur correctio propter diversam temperaturam mercurii: et praeterea, quia coefficiente pura 18336 utitur, duas tabulas computavit, exhibentes correctionem altitudinis inventae propter altitudinem stationis inferioris, et propter diminutionem gravitatis tam horizontali quam verticali directione. - Ramondius summum finem sibi proposuerat accurationem; hinc minus breves sunt ejus tabulae quam supegiorum: habet enim singulas tabulas pro singulis logarithmis correctarum barometricarum altitudinum, et correctionum propter diminutionem gravitatis: ut autem simul cum his tabulis quamlibet coëfficientem adhibere liceret, logarithmum coëfficientis variis mensuris expressum addidit: practerea tabellas adjecti ad reducendas observationes factas cum barometria et thermometris, veteri Gallica aut Anglicana mensura instructis,

Itaque videntur mihi ejus tabulae valde commendandae esse ei, qui domi ex observationibus in itinere factis calculum instituere velit; in ipso autem itinere certe omnium facillimae sunt tabulae *Bensenbergii* et *Biotii*, tum propter earum concinnitatem, tum propter facilitatem pro calculi, tum demum propter accurationem, quae tanta est, ut altitudo earum ope inventa nunquam magis quam 250ma parte a veritate aberret (2).

Hoc

ubl

(B) Nopertime NAVIBRIUS proposuit reductionem formulae generalis in hanc formam

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Talis tabella tamen posten ab Olthannsto addita est in Annales présenté au Rei par le Burenu des Longisudes, peur Pan 1821, et exetat quoque in editione ejus tabularum, adjecta culci opusculi cujusdam, in quod supersime incidi, cujus titulus est: Anleisung zum liöhenmessen mit dem Baremeter, nebst den Olimanuleshen hypometrischen Tofeln und einer Reduction-Tafel von J. O. WIEMANN, Dresd., 1820.

Hoe loco subsistens iam mihi videor pro viribus respondisse quaestioni: quum enim quaesitum sit de constructione et de usu barometri ad altitudines metiendas destinati. priorem hujus responsionis partem tribui delineationi talis instrumenti, quale et in genere omne aptum barometrum esse debet, et peculiariter barometrum itineribus dicatum: enumeravi singulas ejus partes, et quomodo hae a pluribua eruditis constructae fuerint ostendi; explicui, quaenam în barometro portabili requirantur et quomodo his satisfiat. In altera parte dixi de usu barometri ad altitudines metiendas: et quidem prius de ea parte, quae ad rationem, tum vero de ea, quae ad usum pertinet locutus sum: itaque primum e contemplatione constitutionis atmosphaerae deduxi formulam simplicem: huic adjunxi correctiones, tam propter gravitatem diminuentem convenienter cum distantiis a centro terrae, quam propter aërem et mercurium, dilatantem se simul cum caloris incremento; formulam porro mutavi, ut etiam adhiberi posset ad altitudines determinandas ex observationibus, in sola statione superiore factis; atque quomodo ex cognità altitudine duarum stationum earum intervallum horizontale inventra posset, indicavi; quae singula exemplis illustrare constus sum: deinde explicui quibus temporibus et quanam ratione observationes instituendae essent, et quibus cautelis opus esset ad accurate observandum: denique brevissime recensui praecipua adjumenta, quae praesto sunt observatori, ut ex cognitis barometri altitudinibus quam facillime et celerrime locorum altitudines definire queat.

Igitur nunc existimo, me satis dixisse de singulis quaestionis partibus. Felicissimum me praedicabo, Judices Clarissimi, si hunc meorum studiorum foetum non plane indignum censeatis, qui vestro judicio praemii honore condecoratus in lucem prodeat. Sin minus felix futurus sin, tamen non prorsus irritam futuram arbitror operam, quam hujus quaestionis argumento dederim, quippe qua aliquam certe notitiam contraxerim cum una ex gravissimis physicae adhibitae partibus, in cujus expositione a juvene imperitissimo, quamvis probe sciam, acertimum vestrum judicium multa vitia reperturum

ubi e significat disferentiam temperaturae utriusque Barometri: ", avec le secours, inquit, des tables, qui dosse nent logarithme de 18393 pour chaque latitude, le calcul de 2 par la formule précédente paraît aussi prompt, que l'usage des diverses tables dressées pour faciliter ce genre d'opérations," quod tamen mihi non ita vider tur, quia tum tabulis logarithmicis, tum peculiaribus computatiunculis opus est. (Vid. Annal. de Ch. es. Phys. Janv. 1822).

Digitized by Google

esse, confido tamen solità vestrà humanitate, quum praecipue ipsum argumentum ejusmodi sit, ut, quamdiu nostra cognitio de atmosphaerae statu tam exigua sit, quam ad hoc usque tempus est, multis difficultatibus obnoxium esse debeat, et merito dixerit nostri saeculi Newtonus, magnus La Placius:

> " Si l'on considère toutes les causes, qui troublent l'équilibre de " l'Atmosphère, . . . on ne sera point étonné de l'inconstance es " de la variété de ses mouvemens, qu'il sera très difficile d'assu-" jettir à des lois certaines."

> > T. II, p. 163.



# CORRIGENDA.

| Pag.         | 9.  | lin. | 17. | pro | mercuriam      | · legendum        | est   | mercurium              |
|--------------|-----|------|-----|-----|----------------|-------------------|-------|------------------------|
| -            | Io. | _    | II. | _   | hic tamen      | -                 | _     | haec tamen             |
| -            | 13. | _    | 15. | _   | lineas         |                   | _     | lineae                 |
| _            | 25. | _    | 12. | _   | qui            |                   | _     | quae                   |
|              | 26. |      |     |     |                |                   | _     | AΒ                     |
|              |     |      |     |     |                | tio habetur humid | litat | is, quae alias majo.   |
|              |     | •    |     |     |                |                   |       | continetur, circiter   |
|              |     |      |     |     | = 1 + 0,004    | <del>-</del>      |       | ,                      |
| _            | 29. | lin. | 5.  | pro | 19334,46       | legendum.         | est   | 18334,46               |
| -            | 30. | -    | 9.  | _   | <u>8</u>       |                   | _     | 1 7                    |
| -            | 34• | _    | 9.  |     | eam            | ,                 | _     | eum                    |
|              |     |      | -   |     | 2(T+T')        |                   | _     | $\frac{2(T+T')}{1000}$ |
| _            | 36. | _    | 23. | _   | 15479          |                   | _     | <u>1</u><br>5285       |
| <del>-</del> | 44• | _    | 14. | _   | altitudinis; p | raeteres — —      | _     | altitudinis, praeteres |
| -            | 46. | _    | QI. | _   | pluribus       |                   | _     | ex pluribus            |
|              |     |      |     |     | horum          |                   |       | harum,                 |
|              |     |      |     |     | eatur pro      |                   |       | •                      |
|              | -   |      | _   |     | futurus sin    |                   | _     | futurus sim.           |



# GUILIELMI HERMANNI COST JORDENS,

DAVENTRIENSIS,

JURIS UTRIUSQUE IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA
CANDIDATI,

# COMMENTATIO

A D

QUAESTIONEM MATHEMATICAM A NOBILISSIMO DISCI-PLINARUM MATHEMATICARUM AC PHYSICARUM ORDINE A. MDCCCXXI, PROPOSITAM:

Problema de Quadratura Curvarum explicetur et exemplis illustretur.

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT D. VIII. MENSIS FEBRUARII

Commence of the second second

G A

# COMMENTATIO

A D

# QUAESTIONEM MATHEMATICAM.

#### INTRODUCTIO.

Scientiis Physicis ac inprimis Mathematicis, animi relaxandi gratia, a severioribus studiis, quantum otia sinunt, operam dana, uti saepius, sic et ante aliquod tempus magna cum voluptate quaestiones inspexeram, quas Amplissima Facultas Disciplinarum Physicarum et Mathematicarum in Academia Lugduno-Batava proposuerat.

Inter eas Quaestio Mathematica, quae postulabat Problema de Quadratura Curvarum explicare illudque exemplis illustrare, magnopere mihi arridebat, et licet comperirer non paucis difficultatibus premi propositum commentationem ad hanc quaestionem scribendi, hujus tamen periculum faciendi consilium cepi. Rem itaque, ut potui, aggressus sum, et sic nata est scriptio, quam nunc Viris Clarissimis dijudicandam offero.

Pauca addam de iis, quae in hac scriptiuncula observavi.

Quaestio, uti proposita est, sic se habet: Problema de Quadratura Curyarum explicatur et exemplis illustratur. Est ergo hace bipartita, primum enim desideratur explicatio Problematis; deinde requiruntur exempla ad illud illustrandum.

Quod ad primam partem adtinet, inquirendum erat, quid proprie significet 'Quadra-tura Curvarum. Hoc cum facerem, acriptoresque conferrem, mihi apparuit, Quadraturam Curvarum proprie consistere in determinandis areis planis Curvarum. Cum autem determinatio superficierum, quae oriuntur ex revolutione Curvarum, etiam dici posset Quadratura, latiori sensu accepta, dubium exstitit, an et haec Calculi Integralis pars sub quaestione proposita lateret. Diu itaque mecum consideravi, utrum hunc locum tractarem nec ne; tandem tamen, quamvis non plane mihi persuasum haberem, Viros Clarissimos-hanc

A 2 quo-

quoque partem intellexisse, de hac quaedam adjicere constitui, ne ca deëssent, quae forte Viri Clarissimi desiderarent.

Porro, ratione habita explicationis Problematis, consideravi, quid intelligendum esset sub verbo explicatur.

Putavi equidem illud duplici modo accipi posse; alter erat, ut simpliciter explicaretur Problema secundum statum, in quo nunc scientiae huc pertinentes versantur; alter, ut historice praecipue exponeretur, quomodo per varia tempora Quadratura spectata fuisset, utque variae methodi exhiberentur, quas ejus ratione Geometrae proposuerunt.

Etsi autem utroque modo quaestioni propositae satisfacere posse mihi viderer, utimum tamen praetuli, quippe ad elaborandum jucundiorem et ad progressus ingenii humani indicandos aptiorem, dum praeterea sic ultimus et priorem contineret. Termini vero, intra quos consistere debui, et minus accurata et imperfecta juvenis scientia causae fuerunt, quare hace responsio non latius extensa sit, nec omnes huc pertinentes methodi et operationes exhibitae sint,

Observatis his, indicabimus rationem, quam in distributione hujus scriptionis has

Dividi illam in quinque Capita, quorum

Primum docet, quid Veteres de Quadratura Curvarum fecerint et cogitaverint. Continet illud tres \$5, scilicet:

S. 1. explicat quid sit Quadratura Curvarum.

S. 2. continet Quadraturam Curvarum apud veteres Graecos, uti et quaedam de Iunulis Hippocraiis.

5. 3. breviter exhibet celeberrima Archimedis inventa circa Parabolam, Ellipsimet Circulum.

Secundum agit de methodo Indivisibilium Cavalerii, et

Tertium de celeberrima regula Guldini.

Quartum explicat Problema, exemplis illustratum, secundum principia Calculi Differentialis et Intégralis.

Distributum illud est in duas Sectiones, quarum

Prima agit de Quadratura Curvaram, exemplis additis, pro Ordinatis Parallelis sisque Orthogonalibus. In ejus S. 1. ipsum Problema exposui. In SS. vero 2—9 exempla ad illud illustrandum proposui Parabotam, Circulum, Ellipsin, Hyperbolam, Cycloidem ejusque sociam, Conchoidem, Cissoidem et Lineam Logisticam sive Logarithmicam.

Secunda explicat Problema, additis exemplis, pro casu, ubi curva referatur ad aliquem focum, ita ut coordinatae sint radii vectores et anguli, quos hi radii vecto-

Digitized by Google

#### COMMENTATIO AD QUAESTIONEM MATHEMATICAM.

res cum aliquo radio vectore, positione dato, comprehendunt. In ejus §. 1. rursus explicui Problema pro hoc casu; in sequentibus vero §§. 2—6. illud illustrare conatus sum exemplis Spiralium, Archimedeae, Logarithmicae, Hyperbolicae et Epicycloidum. §. 7. autem quaedam adjeci de sectoribus Circularibus, Ellipticis et Hyperbolicis.

Quintum denique agit de Quadratura superficierum curvarum; subdivisum illud est in sex 55, sic inscriptas:

- S. 1. Breyis historia hujus capitis.
- S. 2. Explicatio Problematis.
- S. 3. De superficie Sphaerica.
- S. 4. De superficie Paraboloidis.
- §. 5. De superficie Sphaeroidis.
- S. 6. Series pro Zonis Sphaeroidieis.

- Hoc modo, :Viri Clariasimi! distribui Commentationem, quam nunc Vobis dijudieandam offero. Plane mihi persuasum habeo, et ratione rerum quas continet, et ratione verborum, quibus conscripta est, multa desiderari. Vestram benevolentiam, vestram indulgentiam implorans, hanc Vobis trado. Quod si contingat, ut praemium mihi adjudicetur, erit quod animus maximo afficistur gaudio; sin secus, nec oleum nec operam perdidisse putabo.

Introductioni huic finem imponimus verbis egregiis Viri immortalis:

Ex his principlis via ad majora sternitur.

Newton de Quadr. Cury. in fine.

CAPUT

A 3

#### CAPUT PRIMUM.

DE QUADRATURA CURVARUM APUD VETERES.

#### S. I.

#### Quid sit Quadratura Curyarum.

Cum ad res, de quibus agimus, rite cognoscendas nil magis prosit, quam ut earum rectam accuratamque notionem habeamus, nos etiam, antequam ipsum opus aggrediamur, necessarium duximus explicare quid sit Quadratura Curvarum.

Quadrare (ut ab Etymologia initium sumamus) prima significatione est quadratum reddere, Belgice vierkant maken. Metaphorice autem usurpatur pro convenire, congruere; sic dicimus hae res quadrant, i. e. inter se conveniunt, similitudinem aut convenientiam aliquam habent. Geometrice vero, cum primum significaverit figuram aliquam quadratam reddere, deinde, cum figurae ope quadratorum optime et facillime dimetiantur, vox sumta est pro figuram metiri, ejus aream invenire (1). Per excellentiam vero quadratura usurpatur de lineis curvis, ut adeo quadrare curvam nihil aliud significet, quam figurae curvilineae, vel partis ejus determinatae, aream invenire. Haec autem significatio, quamvis praecipue pertineat ad areas curvarum, quae in eodem plano sitae sunt, tamen etiam usurpatur de areis curvis, quae ex circumvolutionibus oriuntur, quo casu tamen plerumque loco vocis quadrare dicitur superficies corporum rotatione ortorum invenire.

S. 2.

(a) Hue faciunt verba, quae habet Cel. Montacla, Histoire des Recherches sur la quadrature du cércle, pag. 182, ubi, agens de co, quod intelligitur, vel intelligi debet per verba quarrer lo cercle, subjungit; y Une raison fort naturelle a donné lieu à cette manière de parler. Le quarré est de toutes les figures , la plus simple, la plus aisée à mesurer, une seule de ses dimensions étant connue. Cela fit penser aux y Géomètres, qu'ils ne pouvoient donner une idée plus distincte de la grandeur d'une surface quelconque, qu'en déterminant le quarré, qui l'egalerait; de là mesurer une figure, quarrer une figure, devinrent et sont , encore des termes synonymes en Géometrie.

#### S. 2

#### De Quadratura Curyarum apud Veteres Graccos.

Uti in omni fere artium ac scientiarum genere, et inprimis in rebus Mathematicis, Veteres eximia ingenii acuminis specimina dederunt, sic et hoc ratione Quadraturae Curvarum quodammodo obtinuisse, historia illorum temporum evidenter nos docet.

Illos autem, cum strictae et syntheticae ratiocinandi methodo adhaererent, et praeclaris adjumentis, quae hodierna analysis suppeditat, destituti essent, non multum hac in re profecisse mirum sane non est.

Circulum primam ex curvis fuisse, cui quadrandae operam impenderunt, non est quod valde miremur. Per longum tempus in Graecia viguit ardor, qui omnes ceperat mathematicos, circuli Quadraturam inveniendi. Existimabant illi scilicet, hancce Geometrice, i. e. ope regulae et circini, inveniri posse. At vero illorum conatus irritos fuisse nostris diebus facile intelligimus.

Primus, qui hac in re aliquid efficere voluit, fuisse videtur Hippocrates, mercator ex insula Chio oriundus, qui 450 fere annos ante Christum floruit. Ingenio scilicet Mathematico eximio praeditus, invenit Quadraturam celebrium suarum Lunularum, figurarum ex duobus arcubus circularibus constantium, quod primum exemplum est spatii curvilinei inventi; proprie tamen Quadraturam dici non posse recte non-nulli observasse videntur (1).

Harum lunularum spatio invento, illarum ope circulum quadrare tentavit, quod tamen perficere non potuit; quomodo autem lunulas suas invenerit, et circulum quadrare conatus fuerit hic exponere, ab instituto alienum non videtur.

Ducto circulo, Diametro AB (fig. 1.) pro lubitu sumto, superscribatur quadratum ABGF, et ducantur Diagonales AG, BF, quae necessario se secent in puncto peripheriae D. Ex centro D, cum radio AD, ducatur arcus AEB; unde oritur lunua la AEBCA. Ponatur jam area circuli ADBC = a et illius, cujus quadrans est sector AEBD = A, erit;

 $A: a = BF^{a}: AB^{a} = 4AD^{a}: AB^{a} = 4AD^{a}: 2AD^{a} = 2: r.$ 

Ergo quadrans AEBD = semicirculo ABC; et si ab utraque parte auferatur segmensum commune AEBA, remanebit lunula ACBEA =  $\triangle$  ADB (2).

Se-

<sup>(1)</sup> Vid. Col. Mezenele, Histoire des Mathemetiques, Tom. I. pag. 152. Usus sum editione, quam curavit Col. De La Lande.

<sup>(2)</sup> Conf. Kroff:, Instinutiones Geometriae Sublimieris, Tubingae 1753. Cap. IV. S. 116.

Sequenti modo etiam hace perfici possunt. In semicirculo ABC, sumto puncto H pro lubitu, ducantur AH et BH, et super iis describantur semicirculi APH et BKH:

Est semicirc. APH: semicirc. HKB = AH<sup>2</sup>: BH<sup>2</sup>

Ergo semicirc. APH + semicirc. HKB: semicirc. APH == AH<sup>a</sup> + BH<sup>a</sup>: AH<sup>a</sup> == AB<sup>a</sup> : AH<sup>a</sup>

quoniam autem semicirc. AHCB: semicirc. APH = AB<sup>3</sup>: AH<sup>2</sup>, est semicirc. APH + semicirc. HKB = semicirc. AHCB.

Deductis segmentis a et  $\beta$ , remanebit:

Δ AHB = duabus lunulis APHA + HKBCH (1).

Sic igitur Hippocrates figuram plane curvilineam rectilineae aequalem invenit. His inventis incitatum, mirum certe non est, eum quoque tentasse, num simili modo circulum vel aliquotam ejus partem figurae rectilineae aequare posset.

Ad hoc perficiendum sequenti modo rem aggressus est.

Describatur cum AB (fig. 1.), tanquam radio, semicirculus Z (fig. 2.), in eoque ponantur FH, HI, GI aequales semidiametro FQ; super his describantur semicirculi L, M, N; erit:

 $Z: L = FG^2: FH^2 = 4FH^2: FH^2 = 4:1.$ 

Ergo Z = 4 semic. L = semic. L + semic. M + semic. N + semic. ABC.

Si nunc ab utraque parte auferantur segmenta communia a,

erit spatium FHIG = 3 lunul. + semicirc. ABC; unde FHIG = 3 lunul. = semicirc. ABC.

Tres hae lunulae si nunc quadrari possent, cognita esset Quadratura semicircula ABC. Hoc vero fieri nequit, quoniam hic semicirculus Z in tres partes divisus est; quadrari autem lunulae tantum possunt, si semicirculus in duas partes divisus sit (2).

Sic quod sperabat Hippocrates successu caruit, atque imperfectam rem relinquere debuir, quam et ad haec usque tempora nemo mortalium rite perficere potuit.

Tempore Hippocratis in Graecia quoque vixisse videntur duo Philosophi Bryson et Antiphon, huc memorandi, propterea quod Quadraturam circuli, quamvis inutiliter, tentarunt, Ceterum eos praeter dicta in Mathesi aliquid praestitisse historia non docet (3).

Eo-

:.}

<sup>(1)</sup> Conf. Klögel, Mathematisches Werterbuch, Leipzig 1803. in voce lunula.

<sup>(2)</sup> Conf. Kraffe Op. cit. 1. 1. Recentioribus temporibus theoria harum Lunularum a varile VV. DD. exposita atque aucza est; inter alios ab Episcopo do Lyonno, qui secuto XVII vixit, in libro, cui tivalus Amountor survilineorum contemplatio, quod opus a P. Leorand editum est A. 1654 Lugd. in 4°. Vid. Montucia Opera land. Tom. II. pag. 76.

<sup>(3)</sup> Conf. de illis Mens. Tom. I. pag. 155 et 156, et Krafft Op. laud; Cap. L. & 20.7

### COMMENTATIO AD QUAESTIONEM MATHEMATICAM.

Eodem seculo vixit quoque Philosophus Graecus Anaxagoras; mortuus enim est anno ante Christum 469, aetatis 72. Scripto consignavit librum De Quadratura Circuli. Quid vero circa hanc praestiterit notum non est, saltem comperiri non potui. Composuit hunc librum in carcere, cum a Cleomene impietatis accusaretur, quod solem, quem Athenienses Deum habuisse ex Mythologia notum est, candentem laminam dixisset (1).

Atque hi quidem praecipui fuerunt Graeci, qui de Quadratura Curvarum aliquid praestiterunt; praeter illos et alios fuisse certum est, quos tamen omnes enumerare necesse non videtur (2).

#### S. 3

#### Archimedes.

In hoc statu per aliquod tempus mansit Problema nostrum, donec tandem nasceretur omnium Veterum princeps ille et eximio ingenio praeditus Geometra Syracusanus Archimedes (9).

Hujus merita, quod ad nostrum scopum adtinet, quum sint egregia, et omnis aevi admiratione dignissima, non alienum erit haec paullo uberius exponere.

Methodus, quam Veteres, ac imprimis Archimedes, adhibuerunt ad inveniendas areas sive Quadraturam figurarum, fuit illa, quae fertur sub nomine Methodi Exhaussionis. Figuras scilicet non tam considerabant tamquam polygonos laterum infinite parvorum, sed potius tamquam limites polygonorum circum et inscriptorum. Ope horum polygonorum, quos figuris curvis continenter inscribebant, tandem eas quasi exhauriebant, quo facto, illorum valorem quaerebant. Methodus illa germina jam continer Geometriae infiniti, quae dicitur. Regulae autem generales iis erant incognitae, Methodumque auam non nisi singulis casibus obviis applicare poterant, quae res etiam causa fuisse videtur, quare Veteres tam paucarum Curvarum Quadraturam exhibuerint (4).

Quod

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Coaf. Krafft, Cap. L & 19. et Mont. Tom. L pag. 113.

<sup>(2)</sup> Conf. Bettut, Ettal tur Phitteire ginerule des Mathematiques. Periode I. passim-

<sup>(3)</sup> Archimedem Bello Punico secundo vixisse, urbeque patria Syracusis a Romanis Duce Marcello capte, cum a milite, invito duce, interfectum esse omnibus notum est.

<sup>(4)</sup> De Methodo Exhaustionis Veterum conf. Kingel Op. land, in voce Exhaustions - Methodo; L'Huillier Principiorum Calculi Differentialis et Integralle expecitio Elementaris, Tubingae 1795. Cap. l. et Walisii Algebra, Cap. 78, Opp. Tom. II. pag. 305 et seeq.

Quod ad circulum adtinet, Archimedes, ut videtur primus probavit, ejus artam aequalem esse rectangulo ex radio et dimidia circumferentiae parte, vel aequalem triangulo rectangulo ex radio et circumferentia.

Ad illud perficiendum supponebat circulo circum et inscribi posse polygonos tot laterum, ut corum areae a circulo minus differrent, quam quaelibet quantumvis parus data quantitas.

Hoc posito sic argumentabatur (fig. 3.)
Sit TV aequalis circumferentiae; ST aequalis radio circuli; nunc triangulum STV, si aequale non est circulo, necessario vel majus vel minus esse debet.

- 1°. Sit Circulus major triangulo. Circulo inscribatur polygonus laterum aequalium, qui, quamvis minor circulo, major tamen sit triangulo. Circumferentia polygoni minor est circumferentia circuli; adeoque minor quam TV; sit ea Te; perpendicularis polygoni minor est radio, adeoque minor quam TS; sit ea Te; polygonus aequalis erit triangulo Te, adeoque minor triangulo TSV; quod contrarium cum sit hypothesi, circulus major dicto triangulo esse nequit.
- 2°. Sit Circulus minor triangulo TSV. Circulo circumscribatur polygonus, qui quamvis major circulo, minor tamen sit triangulo. Circumferentia polygoni major est circumferentia circuli, adeoque major linea TV; sit ea Tr; perpendicularis polygoni circumscripti aequalis est radio, adeoque = TS. Ducatur Sr; area polygoni aequalis erit triangulo TSr, adeoque major triangulo TSV, quod rursus contrarium cum sit hypothesi, circulus nec minor dicto triangulo esse potest, adeoque illi aequalis esse debet (1).

Quod ad Quadraturam Ellipseos adtinet, illam absolute non dedit Archimedes, nee etiam facile dare potuit, cum et hodierni, egregiis Calculi Integralis adjumentis in auxilium vocatis, hic substiterint; sed probavit, aream circuli, super axi majori. Ellipseos descripti, se habere ad Ellipsin, uti ejus axis major ad minorem.

Sequenti modo hoc demonstravit in libro de Conosdibus et Sphaerosdibus prop. 5. (fig. 4.)

Sit ADB Ellipsis, et AEB semicirculus, descriptus super axi-majori Bilipseos; circulo inscribatur polygonus laterum aequalium, et ex punctis, angularibus ducantur

(1) Vid. hace apid Cl. von Swinden, Meetkungle, VII, B. L. Afd. 14 Voptste 3 name. Conf. et Mostacle, Tom. I. pag. 282 et seq. nota E, et Wallis Opp. Tom. II. pag. 262 et seq.

Digitized by Google

Riche de parklielle EC, quae Ellipsin secabunt in punctis d, unde orientur quadrilaterae CDde, edde, etc. in Ellipsi, et similes etiam in circulo. Est jam CE: CD =
let: ed, et quadrilaterae utrique figurae inscriptue rationem habent uti CE et CD.
Eanilem quoque rationem habent triangula Ace et Acd, Bes et Bed; adeoque potygoni in utraque figura se habent uti CE: CD; jam vero hace ratio cadem manet, quam magnus sit munerus quadrilaterarum inverspratum, et cum polygoni, quo plura latera sumantur, eo minus ab ipsis curvis, quibus inscripti sunt; different; hace ratio etiam valere debet de limitibus sive de lipsis curvis; unde parei, aream circuli descripti super axi majori Ellipseos, se habere ad aream Ellipseos uti hujus axis major ad minorem (1).

Transcamus nunc ad illa, quae Archimedes nobis reliquit de Quadratura Parabolae.

Ad illam, quae praecipue sagacitatis ejus mirum praebet documentum, duplici modo pervenit, altero Statico-intellectuali, ut ita dicam, sive Geometrico-Statico, altero pure Geometrico. De utroque videamus.

Quod ad primum addinet, sit BAC Parabola (fig. 5); ejus axis AD; cui perpendiculariter instat BD; dividatur linea BD pro lubitu in aliquot partes aequales BE, EF; etc.; per puncta illa ducantur perpendiculares BP, E¢; Ff, Gg, etc.; quae Parabolam secabunt in punctis M, N, O, etc. Ex C per haec puncta ducantur lineae CM; CN, CO, etc., quae perpendiculares BP, E¢, Ff, etc. in punctis H, I, K, etc. secabunt, unde oriuntur quadrilaterae EH, FI, GK, etc.; et in ultimo puncto divisionis triangulum CXZ, cujus latus CX tangens ductum est ad Parabolam; linea XZ secatur quidem in punctis Y et X, sed quo magis punctum C appropinquat, eo mistor fit linea YX, usque dum tandem, cum ad C pervenerit, abit in illud.

Dictae quadrilaterae EH, FI, GK, etc. nominantur circumscriptae; Em, Fn, Go, etc. vero vocantur inscriptae, quibus adjungitur trangulum ZCY.

Jam ope Statices demonstrat Archimedes:

- 1°. Summam omnium quadrilaterarum circumscriptarum cum triangulo ZCX majo-
- 2°. Summam omnium quadrilaterarum inscriptarum simul cum triangulo CZY minorein esse tertis parte ejustem trianguli BCP.
- 'Fingamus scilicet Chordam BC adjunctum esse vecth, cujus fulcrum sit in B, ita ut pars
- (1) Vid, Klügel in vore Anhanstiens Methode, pag. 156 et 157. ét Floryn's Hougers Mostkunde, L Bobk \$, 208.

  B 2

pars A inferius verget. Ad alterum brachium vectis, qui eandem longitudinem habet ac BC, suspenditur planum grave ope fill mathematici sine gravitate, et si hoc plan num sustinet triangulum BPC, tune illud est tertia pars dicti trianguli: nune ostendit circumscriptam quadrilateram BEMH majorem esse plano, quod ab altera parte puncti B, sub distantia BC, trapezium BE&P sustinet; similiter reliquas quadrilateras EN, FO, etc. singulas majores esse planis, qui trapezia EcfF, fFGg, etc., quorum dictae quadrilaterae singulae partem constituunt, sustinent. Summa igitur harum omnium quadrilaterarum simul cum triangulo ZCX superat tertiam partem trianguli CBP. Sic etiam inscriptae quadrilaterae Em, Fn, etc. minores sunt planis, qui, sub dicta distantia BC, quadrilateras Eef F, EfgG, etc. sustinent; unde sequitur corum summam simul cum triangulo ZCY minorem esse tertia parte trianguli BCP. Quo plura sumantur puncia M, N, O, etc. in Parabola, eo minus quadrilaterae circum et inscriptae different a Parabola sive tertia parte trianguli BCP, et cum igitur et Parabola et tertia pars trianguli BCP limites sint quadrilaterarum circum - et inscriptarum, inde deducit Archimedes, aream Parabolae nec majorem nec minorem esse posse tertia parte dicti trianguli; unde tandem ob proprietatem quamdam Parabolae (1) sequitur, aream Parabolicam BAC se habere ad triangulum rectilineum BAC, quocum eandem basin et altitudinem habet, uti 4:3, adeoque cam duas tertias partes continere rectanguli circumscripti (2).

Altera Methodus Geometrica, quam adhibuit Archimedes in quadranda Parabola, haec erat (fig. 6).

Sit BAB Parabola, cujus axis AC; ex punctis B ducantur lineae AB, et divisis lineis BC in duas partes aequales, ex D ducantur lineae ED parallelae AC, quae lineas AB secabunt in punctis F; tunc triangulum AEB octava pars est trianguli BAB. Si nunc in segmentis BE, EA, AE, EB rursus simili modo inscribantur triangula, singulum corum aequale erit parti octavae trianguli AEB (3). Si jam in inscribendis illis triangulis pergamus, habebimus seriem triangulorum, quorum valores constituunt seriem

<sup>(1)</sup> Ducatur enim tines CAV per puncta C et A, et lines BR; erit ABRC = BC·AD (quonians RD = 2AB, i. e. subtaugens acqualis duabus abscissis correspondentibus); porro est PR = RC, quonians BD = DC, adeoque APRB = ABRC; ergo ABPC = 2 BC·AD, unde facile dicta sequentur.

<sup>(2)</sup> Vid. Klügel, l. c. pag. 167 et 168.

<sup>. (3)</sup> Floryn, Hoog. Mesth. I. Bock, \$ 72.

riem Geometricam, cujus exponens est \$\frac{1}{4}\$; hanc scilicet \$\triangle BAB + \frac{1}{4} \triangle BAB + \frac{1}{16} \triangl

Atque haec quidem de merkis Archimedis circa Quadraturam Curvarum sufficiant.

Transcamus ad alia, quae post renatas literas contigerunt.

## CAPUT SECUNDUM.

DE CAVALERII METHODO INDIVISIBILIUM.

Deficientibus Graecis, deficiebant fere homines, qui Geometriae operam darent. Romani enim per omne tempus, quo stetit corum imperium, perpauca, prodiderunt lumina, quorum nomina ad posteritatem translata sunt. Illud vero reliquerunt posteris, idem solum inhabitaturis.

Exeunte enim seculo XVI in Italia nascebatur celeber Cavalerius (3). Auctor fuit is Geometrize, quae dicitur Indivisibilium, quam methodum evulgavit in libro, cui titulus, Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota auctore F. Bonaventura Cavalerio, Bonon. 1635 in 4°, quod opus promovendae Geometriae multum profuit.

Cavalerius solida et plana ex infinite multis planis et lineis composita sibi fingit, quae sunt ultima illorum elementa. Ultima illa elementa appellat indivisibilia, et ex ratione secundum quam hace crescunt vel decrescunt, quaerit rationem inter ipsa

Bg

<sup>(1)</sup> Floryn , Hoog. Mostk. I. Book , \$. 27.

<sup>(2)</sup> Conf. Kingel, l. c. pig. 169.

<sup>(3)</sup> Natus 1598, mertuus 1647.

Geometrica vidratur, cum nec corpora in plana nec plana in lineas dividi possint, bene tamen intellecta, nihil aliud continet, nisi methodum Exhaustionis Veterum, alio quodam simpliciori modo propositam (1). Dividi illa, potest in duas partes, quarum primae objectum est comparatio figurarum ope acqualitatis vel rationis constantis, quae locum habet inter figurarum illarum elementa, quam illustrat ex ratione triangulorum, parallelogrammorum, prismatum etc. ejusdem baseos et altitudinis. Prima hace Methodi Cavalerianae para ad hanc generalem propositionem reduci potesti omnes figurae, quarum elementa crescunt vel decrescunt simili modo a basi usque ad versicem, candem rationem habent ad figuram uniformem ejusdem baseos et altitudinis.

Altera Geometriae Indivisibilium pars consistit in determinanda ratione summae infinitarum harum linearum vel planorum crescensium vel decrescentium, cum summa similis numeri elementorum homogeneorum, sed omnium inter se aequalium. Cavalerii tamen methodum, propter singularem propositionis modum, aliquomodo obscuram atque intellectu difficilem esse non injuria fortassa observarunt Viri Docti (2).

Primam, quam diximus, partem illustremus duobus exemplis de Quadratura Parabolae (fig. 7).

Sit ABC Pyramis, DEF spatium Parabolicum externum, constans arcu Parabolae DF, tangenti DE et linea FR parallela axi; jam utraque figura, scilicet pyramis ABC et spatium DEF similiter decrescunt; elementum enim Pyramidis fg crescit uti quadratum distantiae ab hoc elemento usque ad verticem, et in spatio DEF elementum IH crescit uti quadratum fineae DH (est enim DE<sup>2</sup>: DH<sup>2</sup> = FE: HI); jam vero cum Pyramis sit tertia pars Prismatis ejasdem baseos et altitudinis, sequitur et spatium externum Parabolicum DEF, tertiam partem esse rectanguli DEFK, adeoqué spatium DIPK acquale esse duabus tertiis partibus rectanguli DEFK (3).

In sequenti exemplo Parabola cum Spinaera comparatur (fig. 8). Sit EHIF Parabola; NI ejus anis; EF ordinata; directur linea OH parallela ani; erit:

 $GH: KI = EG \times GF: EK \times KF = EG \times GF: KF^*$ .

Si jam EMLFNOE sit Sphaera, cujus diameter est ordinata Parabolae, haec proprietas etiam locum habebit; est enim: GM<sup>2</sup>: KL<sup>2</sup> = EG × GF: KF<sup>2</sup>, et chm circuli OM et NL sint in ratione quadratorum radiorum, erit:

Cire.

<sup>&#</sup>x27;(1) Vid. de hoc Ment, Tom. IL page 38 et 39.

<sup>(2)</sup> De bac Cavalerii Geometria Indivisibilium vid. Mont, Bom. R. pag. 36-42; Klüger, in voce Cavaler? Methode des untheilbaren et Wallis Algebra Cap. 74. Opp. Tom Il. gag. 311 et seqq.

<sup>(3)</sup> Vid. Mest, Tom. IL. p. 99. nota C.

circ. NL: eirc, OM == KF\*: EG X GF == GH: Kl.

Hae figurae igitur simili modo crescunt et decrescunt, quam cadem ratio in utraque semper locum habeat; adeoque quum Sphaera acqualis sit duabus tertiis partibus cylindri ejusdem baseos et altitudinis, hace maio inter Parabolam et circumscriptum rectangulum etiam, locum habere; deben; rumtes igitur habemus

Parabola: restangulum cincumscriptum = 2 2 4 (1).

Secundae Cavalerianae Methodi partia exemplum addamus, quod nobia suppeditat. Ch. Riugel (2) (18.8.).

Sit BIC Barahola, oujus arise DI, perpendiculariter instat chordre BC; sit E'F' linea tangens. Parabolam in, vertice Ii; per puncts C et; M' in Parabola ducantur lineae CF' et PN' parallelae ani DL Bropter proprietation: Parabolae erit CF': PM' == IF' : IP (abacitasae enime aunt: in, rations quadratorum ordinatarum); vel

PN': PM' = IF'2: IP2,

#### adeoque:

aumma omnium: PN': summa omn. PM' == summa omn. IF's; summ. omn. IP's.

Duae priores summae rationem habent uti rectangulum IDCF' ad triangulum mixtilineum IM'CF'; duae posteriores sammae rationem; habent uti 3: 1: (3); ergo triangulum mixtilineum: IMCF' tertia pars est rectanguli IDCF'; adeoque Parabola BIC == ;BE'F'C.

Haez de Oayalerii, Methodo eiusque applicatione ad Quadraturam Curvarum jam satis

## GAPUT TERTIUM

DE REGULA GULDINI.

Guldinus Geometra Seculi XVI et XVII, quique adeo eodem fere tempore (4) vixit, quo Cavalerius, ope proprietatis cujusdam centri gravitatis, areas planorum et

dicta. sunto. Transimus, ad Rogulam Guldini.

<sup>(1)</sup> Vid. Mont, I, cle.

<sup>(</sup>a) Loco impre land; cum evim from Cavalori oqua, valde rarum, mihi inspicere non licaerit, coactus fui, quae de co scripsi, ex allis acriptoribus desumere.

<sup>- (3)</sup> Conf. Ch. van Swinden, Meetkunde, pag. 588 et geo. ede 1816.

<sup>64)</sup> Ness caim est anne 1577 in-Heinstige mebe ida, Gelleng mostum Anne 1548 ; stemig 66;

superficies solidorum invenit, regulamque hac de re tradidit; vulgatam sub nomine Regulae Guldini. Methodum suam exposuit in scripto Centro-Bargea 1635 - 1642. In duobus prioribus libris determinare studet centrum gravitatis in arcubus circuli, sectoribus et segmentis tam circularibus quam Ellipticis. Praecipuum tamen quod in scriptis suis prodidit, pertinet ad inveniendas figuras ex rotatione ortas. Regulam sequentem hac de re tradidit; quaecunque figura, orta es revolutione lineae vel superficiei circa axin immobilem, aequalis est producto ex quantitate generatrice et yla, quam percurrit centrum gravitatis. Regulam hanc non stricte, sed tantum per inductionem probavit; stricte Geometrice illam quidem probare tentavit, exacte vero non perfecit; demonstrationes hujus regulae varii deinde variis proposuerunt (1). Guldinus tamen principia suae Methodi Geometrae Graeco Pappo quodammodo debere videtur, saltem ita judicat Cel. Montucla (2). Cum Geometra sui temporia Cavalerio, de quo praecedenti capite vidimus, anno 1740 de Regula sua contentionem aliquam habuit, qua tamen Cavalerius coactus fuit methodum ipsius magis dilucide exponere, camque restringere, ad quae proprie pertinebat. Illustrationis gratia jam exemplum proponemus.

'Circulus generatur revolutione radii circa centrum tanquam axin immobilem. Centrum gravitatis radii situm est in media ejus parte. Via igitur hujus centri est circulus descriptus cum dimidia parte radii. Ergo productum ex ultimo hoc circulo et radio suppeditat aream circuli primi descripti, quod etiam cum principiis elementaribus convenit.

Sit enim (fig. 9) ABCD circulus, generatus ex radio AE circa centrum E volvente; centrum gravitatis radii AE est in F, media ejus parte. Via igitur, quam hoc punctum percurrit, est circulus FGHI; unde area circuli ABCD est = circ. FGHI × AE; quod verum esse ex subjanctis patet; est enim, uti notum est, area circuli ABCD = triangulo ex devoluta peripheria et radio = rectangulo ex peripheria devoluta et semiradio; jam est:

```
circumf. ABCD: circumf. FGHI = AE: FE

et quoniam AE: FE = 2: 1,

i circumf. ABCD = circumf. FGHI, adeoque

area circuli ABCD = ex peripheria devoluta et semiradio

ex semiperipheria devoluta et radio

ex circumf. FGHI et radio AE.
```

Quam-

<sup>(1)</sup> Vid. Ment, Tom. II. pag. 83 et pag. 98 et 99. nota B.

<sup>(2)</sup> Ex verbis Bappi, que refert Tom. i. pag. 309, vid. et ille apud L'Mnillier, Op. cis. Cap. 14. in fine.

Quamvis sic quoque haec regula Guldini pertinuerit ad plana ex rotatione orta, facile tamen intelligitur, applicationem ejus superficiebus et solidis, ex rotatione linearum et planorum circa axin ortis, multo frequentiorem esse (1).

Hac regula itaque explicata, sequitur Caput explicans Quadraturam Curvarum ex principlis Calculi Differentialis et Integralis. Ne quis vero putet interea temporis Problema nostrum nullam omnino promotionem subjisse. Seculi enim XVI et XVII viros in Mathesi prodiderunt, quos grata posteritas laudibus certe semper celebrabit. Multi inter illos Quadraturam Curvarum curarunt, uti Fermatius, Roberyallius, Wallisius, Hugenius, Brounckerus, Pascalius aliique; quorum Methodi tamen magis singulis cure vis erant accommodatae, quam quidem ad generalem aliquem reduci possent. Separato itaque Capite horum inventa exponere difficile nobis visum fuit. Melius ergo duximus in tractanda quaque curva in Capite sequenti brevem cujusque historiam adjungere.' Raro autem Quadraturam ab aliquo inventam, nece principiis Calculi Differentidis et Integralis nitentem, exhibuimus, cum illae saepe nimis longae sint, nec adeo multum ad scopum faciant. Eo loco tamen, ubi de Quadratura Hyperbolae egimus, breviter adjecimus Methodum, qua usus est Ill. Lord Brouncker in inveniendis seriebus infinitis pro area hujus curvae. Hoc unum adhuc in gloriam patriae nostrae addere liceat, nostrates in hac Matheseos' sublimioris parte, ratione habita parvae regionis, quae eos aluit, non minimum locum occupare; inter quos vel unum Hugo-Control to the state of and the state of nium nominasse suffecerit.

(1) Cons. de Guidino ejusque regula Montacia, Tom. II. pag. 31 et seqq, Kingel, in voce Centro-harpes Mathodus; L'Huillier, Op. cit. Cap. 14. et Francoeur, Traité Élémentaire de Mécanique, Liv. 1. Chap. U. No. 4.

and the second of the

2 The Control of t

S. 10 . 15

## CAPUT Q"UARTUM.

SOLUTIO PROBLEMATIS DE QUADRATURA CURVARUM SECUNDUM PRINCIPIA CALCULI DIFFERENTIALIS ET INTEGRALIS,
EXEMPLIS ILLUSTRATA.

Et hic quidem fuit status Problematis nostri usque ad Seculum XVII, quod ob egregia in Analysi inventa aureis literis notandum est apud omnes, quibus scientiarum ac inprimis Mathematicarum promotio cordi est.

Medio scilicet hoc seculo Germania et Anglia duos pepererunt viros immortales, quorum nomina supra omnem laudem posita sunt; Leibnitzium et Newtonum (1). Prior inventor fuit Calculi, qui dicitur Differentialis et Integralis; posterior Methodi sive Calculi Fluxionum et Fluentium; quae inventa quam uberrimos fructus in toto scientiarum Mathematicarum et Physicarum ambitu sparserint, vix dici potest. Quamvis autem signa, quibus hi Calculi notantur, plane diversa sint, revera tamen eodem redeunt. Exeunte vero dicto seculo per satis longum tempus acriter de primo inventore fuisse disputatum, ita ut ab utraque parte summi exstiterint viri, qui utrique palmam debeti judicarent, omnibus notum est. Sed quicquid hac de re sit, nobis sufficit exstare talem Analysin sublimiorem.

Uti antem Calculi Differentialis egregius est usus in investigandis proprietatibus curvarum, sic ratione Calculi Integralis idem locum habet in quaestione de earum Quadratura. Spatia scilicet quadranda considerantur divisa in partes infinitas vel infinite parvas, uti dicitur, ita ut quaeque pars pro Differentiali spatii cujusdam haberi possit, unde, si Integrale hujus Differentialis innotescat, nota quoque sit Quadratura spatii quaesiti.

Hae autem divisiones curvarum diversis modis fieri possunt; vel per ordinatas parallelas, axi perpendiculariter, uti plurimum fit, vel sub angulo obliquo instantes;

') 2'

<sup>(1)</sup> Leibnizzins natus enno 1646, mortuus enno 1716; Newsons: natus anno 1642, mortuus 1726. Dolendum sane est, Leibnizzii opus, quod sub titulo Scientia infiniti scribere sibi propositum habebat vir magnuso quodque Calculum Differentialem et Integralem comprehendere debuerzt, numquam in lucem prodiissa.

el per radios ex uno puncto exeuntes; vel per infinitas tangentes, vel per infinitas ad curvam normales, vel per trapezia, quorum latera convergunt in puncto quodam communi (1).

Elarum autem divisionum es adhibenda est, quae optime cum natura cutvae convenit; quod ex inspecta figura cuique facile patebit; sic cum natura Parabolae non magnopere congrueret, si quis eam divisam conciperet per infinitos radios ex uno puncto exeuntes; sunt vero curvae, quae uno vel altero modo aeque facile divisae concipi possunt, uti id v. g. locum habet in Circulo et Ellipsi, qui aeque commode per radios ex polo exeuntes, quam per ordinatas parallelas quadrari possunt (2).

Jam nos convertamus ad ipsam Problematis solutionem, qua in re quidem ita versabimur, ut in sectione prima illud explicaturi simus pro ordinatis parallelis, iisque normaliter axi instantibus; in secunda vero curvas consideraturi simus, ordinatis ex uno puncto tanquam polo ductis.

## SECTIO PRIMA

DE QUADRATURA CURVARUM PRO ORDINATIS PARALLELIS,
IISQUE ORTHOGONALIBUS.

S. I.

Explicatio Problematis.

Sit AMM' (fig. 10.) curva, AX axis, in eaque abscissae AP et AP'; ordinatae vero recrangulae MP et M'P'. Sit AP = x, PM = y; concipiatur abscissa AP augerif quantitate PP', area curvae augetur quantitate MPP'M'. Ducatur jam Mm perpendiculariter ad ordinatam P'M', et compleatur parallelogrammum nM'P'P. Observemus rationem parallelogrammorum PP'mM et PP'M'n, quae eandem basin habent, aequalem esse rationi ordinatarum PM P'M', hujusque rationis limitem esse unitatem. Sequitur in-

(4) Conf Berneulili leev ele:

#111 ·

<sup>(1)</sup> De his divisionibus conf. Joann. Bernoutili Lectiones Mathematicae de Methodo Integralium, Lect II, Opp. Tom. III. pag. 394.

inde trapezium curvilineum MPP'M', quod semper continetur inter dicta rectangula, et quod constituit augmentum, quod accipit segmentum AMP, quando abscissa AP augetur quantitate PP', sensim sensimque ad aequalitatem rectanguli PP'mM appropinquare, vel rationis i PP'M'M = PP'M'M | PP'M'M | I | Imitem esse unitatem. Nominemus S functionem ipsius' s, respondentem areae APM, habebimus pro limite:

 $\frac{PP'M'M}{PP'} = \frac{d8}{dx}, \text{ et } \frac{PP'M'M}{PP'} \times \frac{1}{PM} = \frac{dS}{dx} \times \frac{1}{y} = 1, \text{ unde}$ 

 $dS = ydx \text{ et } S = \int ydx \text{ (1)}.$ 

Ex aequatione curvae igitur quaerendus est valor pro y; hic substituendus in aequatione  $S = \int y dx$ , et ejus Integrale si inveniri queat, Quadraturam spatii quaesiti suppeditabit (2).

Hac igitur formula jam tradita, cam exemplis quibusdam illustremus, et ob varios usus initium sumamus a lineis secundi ordinis, quae vocantur, sive sectionibus Conicis, Parabola scilicet, Circulo, Ellipsi et Hyperbola.

# S. 2. De Quadratura Parabolae.

Hujus curvae, cujus usus tam frequens est in Physica Mathematica et in Mechanica, Quadraturam primum exhibuit Archimedes, esque sola est ex Sectionibus Conicis, quae hanc absolute admittat. Philosophum illum hanc Quadraturam ope Methodi Exhaustionis Veterum invenisse supra vidimus. Nunc vero illam exhibebimus secundum principia Calculi Differentialis et Integralis.

Praeter hanc autem Parabolam, quae et Appollonica appellatur, plures aliae sunt species, quae Parabolae Superiorum Ordinum vocantur, quarum Quadraturam primum

<sup>(1)</sup> De stricta veritate hujus quadrandi formulao et in genere de principiis, quibus Celculus Differentialis et Integralis nititur, uti notum est, multi multa disputarunt, ita ut varia seusim prodierint Systemata, quibua hace principia diversis modit exponerentur. Ste summi La Grangti Theoria functionum, L'Haillierii Theoria limitum, aliae, omnibus cognitae sunt. Cons. porro quae habet Cl. S. S. van der Byk, Verhandeling ever de Beginselen der Differentiaal - en Integraal-Rekening, Bladz, II en volg.

<sup>(2)</sup> Conf. La Creix. Traité Élim de Calcul Diff. et Int. No. 76 et 222. Cl. Hennert, Curius Math., Wil. III. pag. 142 et 149. et Carnet, Couvres Math., Basle 1797, pag 201 et 202. Problema in hac Sectione santum tractavi pro-coordinatis ecctangulis; acquatio vero curvarum pro ordinatis obliquis facile ex illa, quam consideravimus, deduci potest. Vid. v. g. doct. J. C. Schröder, Verh. ever de Theorie der Lijnan van den tween den grand, afgeleid nit de algemeene Theorie der Kromme Lijnen, Utr. 1816. L. Afd. J. Haofdst., \$. p. en volg,

dederunt Philosophi Galli Fermatius et Robervallius (1), et inter quas celebris ea est, quae vocatur Parabola Cubicalis secunda, cujus aequatio est  $y^3 = px^2$ , et quae est Evoluta Parabolae simplicis.

Parabola simplex sive Appollonica est, quae oritur ex Coni sectione, si scilicet Conus a plano quodam ita secesur, ut parallele illud sis uni laterum, vel parallele plano cuicunque Conum tangenti.

Hujus aequatio est  $y^2 = px$ , in qua y ordinatas, x abscissas et p parametrum significant.

Cum sit  $y^2 = px$ , est  $y = \pm \sqrt{px} = \pm p\frac{1}{2}x\frac{1}{2}$ ; unde  $ydx = \pm p\frac{1}{2}x\frac{1}{2}dx$ , et  $\int ydx = \pm \int p\frac{1}{2}x\frac{1}{2}dx = \pm \frac{p\frac{1}{2}x\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + C = \pm \frac{2}{3}p\frac{1}{2}x\frac{1}{2} + C$ , et substituto  $y = x\frac{1}{2}p\frac{1}{2}$ , invenimus aream Parabolae  $= \pm \frac{2}{3}xy + C$ .

Sic etiam operatio institut potest's

quaesitum esse aream APM. (vid. fig. 10.)

Quoniam  $y^2 = px$ , erit differentiando aydy = pdx, et  $dx = \frac{2ydy}{p}$ ,  $ydx = \frac{2y^2dy}{p}$  et  $\int ydx = \frac{2y^3}{3p} + C = \frac{1}{2}xy + C$ .

Hinc ightur patet:

1º. hunc valorem pertinere ad singulos ramos curvae, cum occurrant signa — et —.
2º. Parabolam absolute quadrabilem esse, id est algebraïce et definite notum esse spatium sive aream contentam sub arcu curvae, axi abscissarum et ordinata, idque spatium duas teglas partes continere rectanguli excabazissa et ordinata.

• Valori autem; pro area curvae adjicitur quantitas constans, eliterà C notata; hujus rei causa est, qued differentiationi obnoxiae tentum sunt quantitates variabiles. Constans ergo quantitas si differentianda est, ejus differentiale aequale est nihilo, quapropter quantitati differentiatae, si integretur, adjungenda est quantitas constana, cum scire nequeamus, utrum functio primitiva tantum quantitatem variabilem continuerit, nec ne. Quod autem ad curvam nostram adtinet, notum est, ai abacidase evanescant, evanescere simul quoque ordinatas, quod etiam patet si in aequatione y = = ax ponatur x = o. Unde sequitur, si area Parabolica initium capiat a puncto, ubi

and the second of the second o

coordinatae simul evanescunt, non necesse esse constantem addere, et tunc spatium

\*\*\*(1) Conf. Mont. Tom: II. pag. 42 et suiq. 3 Paris Opera Mathemarita D. Patri de Permer, Senatoris Belesani, Tolosae 1679. pag. 44 et suqq. et Rebervallis Traité des Indivisibles in eins Ouvrages Mathématiques 3.

La Haye 1731. pag. 214 et 1899.

Digitized by Google

SI spetium MPpm', inter duas ordinates interceptum, noscere velimus, poneture AP = a, PP = x, PP = x

Si ponatur x = 0, evenescit apatium MPpm', et fit  $\int ydx = \frac{2}{3}a\sqrt{ap} =$  areae APM; hoc si subtrahatur a valore modo invento, erit area MPpm' =  $\frac{2}{3}(a+x)V(ap+px)$  =  $\frac{2}{3}a\sqrt{ap}$ .

Alio modo dicta area sic definiri potest.

Ponatur Ap = a; origo abscissarum in p, scienque Pp = x, PM = y, AP = a-x, erit  $y^a = p$  (a-x) = pa-ps;  $y = \sqrt{(pa-px)}$ , et  $ydx = dx\sqrt{(pa-px)}$ .

Ponatur rursus  $\sqrt{(pa-px)} = y$ ; erit  $y^a = pa-px$ , igitur aydy = -pdx;  $dx = -\frac{2ydy}{p}$ ,  $ydx = -\frac{2y^2dy}{p}$  et  $\int ydx = -\int \frac{2y^2dy}{p} = -\frac{2y^2}{3p} = \frac{2y^2}{3p} = \frac{2y^2$ 

Ut jam intestigatur quid integrali sit addendum, ut area PMm'p definiatur, ponamus, at ante, x = 0 et siet  $\int y dx = \frac{1}{3}(a-x)\sqrt{pa} - \frac{1}{3}a\sqrt{pa}$ , unde, si adjiciamus  $+\frac{1}{3}a\sqrt{pa}$ , habebinus aream PMm'p  $=\frac{1}{3}a\sqrt{pa} - \frac{1}{3}(a-a)\sqrt{pa}$ . Hos valores singulis casibus areae PMm'p convenire etiam pater ex Parabolae proprietate, quam jem invenimus; quod soilicet ejas area, a vertice incipienda, aequalis sit duabus tertiis partibus rectanguli sub abscissa et ordinata; est enim MPpm' = Apm' — APM; in priore casu est

 $Apm' = \frac{1}{2}Ap \times pm' = \frac{3}{2}(a+x)y = \frac{3}{2}(a+x)V(ap+px)$   $APM = \frac{1}{2}AP \times PM = \frac{3}{2}ay = \frac{3}{2}aVap^{-1}$  adeque

Spatium Apm' — APM = spatio  $MPpm' = \frac{1}{2}(a+x)\sqrt{(ap+px)} \rightarrow \frac{1}{2}a\sqrt{ap}$ ....(A)

Altero casu est  $Apm' = \frac{1}{2}Ap \times pm' = \frac{1}{2}ay$  =  $\frac{1}{2}a\sqrt{pa}$ 

 $APM = \frac{1}{3}AP \times PM = \frac{1}{3}(a-x)y = \frac{1}{3}(a-x)\sqrt{(pa-px)}$ 

unde spat.  $Apm' - APM = \text{spat. } MPpm' = \frac{3}{3}a\sqrt{pa} - \frac{3}{3}(a-x)\sqrt{(pa-px)}$ . (B) Valores itaque, quos in aequationibus (A) et (B) invenimus, pro area MPpm' non different nisi signis, cujus sei causa est, quod abscissas diverso, sensu sum-

Hinc ergo patet, si Quadratura non cruatur ex ipsa curva, sed tantum ex data

et residuum ipsi addendum esse sub signo contrario (1).

Praeter illam, de qua vidimus, Parabolam, uti supra jam diximus, et infinitae aliao sunt, quae Parabolae Superiorum Ordinum vocantur, querum aequatio generalis esti est  $p^m x^n = p^{m+n}$ , vel  $p^{m-1}x = p^m$ . In hac aequatione si sit m = a vocatur. Quant distination sive Appollonica; si m = 3 Cubica; si m = 4 Biquadration, et sicoporno. Ad Parabolas referri quoque solent curvae, in quibus  $px^{m-1} = p^m$ , quae a nonnullist Semiparabolae vocantur. Omnes autem comprehenduntur sub hac communi aequation ne  $p^m x^n = p^r$ , quae ad alias quoque curvas extenditur, veluti ad eas, in quibus  $a^2x^2 = p^4$ ;  $a^2x^3 = p^5$ ;  $a^3x^4 = p^7$  etc. (2).

Facile nunc et Quadraturam Parabolarum Superiorum Ordinum exhibere, possumus.

Earum aequatio sit y + = p = x = q

Est hinc 
$$y = \sqrt{p^m x^n} = (p^m x^n)^{\frac{1}{p^m+1}} = p^{\frac{n}{n+n}} x^{\frac{n}{n+n}}$$
; unde  $ydx = p^{\frac{n}{n+n}} x^{\frac{n}{n+n}} + ids$  et

$$\int y dx = \frac{m + n + n + n}{m + n} + \frac{m + n}{m + n} = \frac{m + n}{m + 2n} = \frac{m + n}{m + 2n} + \frac{n}{m + 2n} + \frac{n$$

substituto 
$$y = p^{m+s} x^{m+s}$$
,  $\int y dx = \frac{m+n}{m+2n} xy$ .

In hac acquatione si ponamus some male, habennes ipro area. Bamboine simplicia, in supra invenimus, fay.

Si ponatur m = 0, n = 1, Parabola fit linea retta, et area =  $\frac{1}{2}xy$ ; Segmentum! APM mutatur nunc in triangulum, cujus valor =  $\frac{1}{2}xy$ , quemadmodum ex: Geometria: Elementari motum est: (3).

De Quadratura Circuli.

Inter ea, quae ad hace usque tempora ingenii hamani conatibus adversari videntur,

ar Jour Siron What court nation, and my Buck for

(1) Vid. Wolff, Elementa Matherees universat, Tom. I. pag. 577 et seq.

(2) Vid. Wolff Op. cit. pag. 477. et Klügel in voce Parabeln höherer ars,

(3) Conf. La Croix, Traist Eitm. do Calcul Diff. es Intig. No. 302.

: 1.

si muit alind persinet certe Quadratura circuli. Nostris famen teliporibus hon auf plius regnare videmus ardentem cupidinem hoc Problema solvendi, qui olim in Grae? cia et deinde effam in aliis regionibus obtinuit. Multi scilicet in Græcia Philosophi buic rei operam dederunt, existimentes hoc geometrice, uti dicebant, id est ope regulae et circini; poese absolvi (r) Archimedes autem, cum deinde vidisset non adeo fa-) cile noc peragi posse, quaesivit rationem diamètri et circumferentiae circuil; et pris mus ope polygoni of laterum circulo circum - et inscripti probavit, hanc rationem minorem esse quam 1 : 318, majorem vero quam 1 : 319. Post renatas vero literas alli ulterius progressi sunt, ita ut hanc rationem multo accuratius definiverint. Praecipui hac in re fuerunt Metius, Ludolphus a Ceulen, Snelltus, Hugenius, Wallistus," Newtonus , Leibnitaius et Cel. Lagny, qui in Mem. de l'Academie des Sciences A. 1719. pag. 144. notissimam rationem dedit, in qua, posito diametro = 1, elecumferencia circuli acqualis est 3, sequentibus 127 decimalibus, quae ratio tam parum a veritate deviat, ut error iste mente humana cogitari vix possit (2).

Ultimis tamen tribus aut quatuor seculis, plurimos fuisse viros, sive harum rerum gnaros, sive non, qui celebris hujus Problematia ablationes quamvis minime veras dederint, historia hujus temporis nos decet. Cum enim celeberrimos omnis aevi geometras hoc frustia tentasse vilissent gioriam quam alio modo forte non hossent adipisci, sibi inde quaerebant; at vero quam ineptae, imo omni ex parte ridiculae; saepe hae Quadraturae fuerint, apparet ex eleganti narratione, quam hujus rei dedit Cel. Montuela in egregio opusculo, evi titulus, Histoire des Recherches sur la Quadrature du Cercle et in Supplemento Tomi IV. Operis Histoire des Mathématiques (3).

.Cumiz igirtar pell tor: secola Mathematicorum congrus 41 quadrandum circulum irriti fuissent, multi postea exstiterunt, putantes hanc Quadraturam absolute inveniri non? posse, inter quos et magnus analysta Wallisjus fuisse videtur. Fuerunt etiam, qui hoe ex industria demonstratint, uti v. g. id fecit Geometra Anglus Cl. Gregory. qui medio seculo XVII. floruit (4). Sunt tamen et hodie, qui hoc, quamvis non? facile, non tamen plane impossibile credant, praecipue cum jam multarum figurarum, arcubus circularibus constantium, area inventa isit (5).

Same Course to the Course of the

Haec

<sup>(1)</sup> Conf. Bossut, Essal sur PHistoire des Mathematiques, Per. I. Chap. 2.

<sup>(2)</sup> Conf. Cl. van Swinden, Meeth., Vil. Bock III. Afdeel. 16. Voorst. donm. 4.

<sup>(3)</sup> De dictis Quadraturis agens in supplemento laudato jocose baec scripsits " Ces sertes d'écrits nous parviennent surtour au printems, où les accès de folle sont plus fréquens, et De La Lande, qui a passé », une année à Berlin dit, que c'était dans la même salson que l'Académie de Berlin en recevait le plus."

<sup>(4)</sup> Conf. Mont., Tom. Il. pag. 87 et sq.

<sup>(5)</sup> Vid, Cl. van Swinden, Meeth., Vil. Bock: It. Afd. 15. Voorst. 2. ann.

Haec pauca sufficiant de historia Problematis, de qua integra volumina conscribi possent. Plura hac de re scire volentibus patent opuscula supra notata.

Potius igitur ipsum Problema aggrediamur.

Posito diametro = 2a, ordinata = y et abscissa = x, erit aequatio circuli  $y^2 = 2ax - x^2$ , ergo  $y = \pm \sqrt{(2ax - x^2)}$  et  $ydx = dx\sqrt{(2ax - x^2)} \pm dx(2ax - x^2)$  =  $dx \cdot x^{\frac{1}{2}}$  ( $x^2 - x^2$ ) quod si dividatur et multiplicetur per  $(2a)^{\frac{1}{2}}$  erit,

$$dx \, V(2ax - x^2) = dx \, (2a)^{\frac{1}{2}} \, x^{\frac{1}{2}} \, \left(1 - \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Quantitas haec, cum absolute integrari nequeat, necessario in seriem evolvenda est; ut sic singuli ejus termini integrentur, et integralia, quam proxime inveniri queant, habeamus. Hoc si fiat erit:

$$\left(1 - \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{x}{2a} - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \times \frac{x^{2}}{4a^{2}} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \times \frac{x^{3}}{8a^{3}} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \times \frac{x^{4}}{16a^{4}} - \text{etc.}$$

et 
$$dx \sqrt{(2ax - x^2)} = dx (2a)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} =$$

$$dx.2\frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{2}\times\frac{x}{2a}-\frac{1.1}{2.4}\times\frac{x^2}{4a^2}-\frac{1.1\cdot3}{2.4.6}\times\frac{x^3}{8a^3}-\frac{1.1\cdot3.5}{2.4.6.8}\times\frac{x^4}{16a^4}-\text{etc.}\right]\times \sqrt{2a}$$

$$= dx \left[ x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \times \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2a} - \frac{1.1}{2.4} \times \frac{x^{\frac{5}{2}}}{4a^2} - \frac{1.1.3}{2.4.6} \times \frac{x^{\frac{7}{2}}}{8a^3} - \frac{1.1.3.5}{2.4.6.8} \times \frac{x^{\frac{2}{2}}}{16a^4} - \text{etc.} \right] \times \sqrt{2a}$$

cujus seriei si integrale quaeratur, erit 
$$\int Jdx = \int dx V(2ax - x^2)$$

$$= \frac{1.2x^{\frac{1}{3}}}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{2x^{\frac{5}{3}}}{5.2a} - \frac{1.1}{2.4} \times \frac{9x^{\frac{7}{3}}}{9.4a^{2}} - \frac{1.1.3}{2.4.6} \times \frac{9x^{\frac{5}{3}}}{9.8a^{5}} - \frac{1.1.3.5}{2.4.6.8} \times \frac{2x^{\frac{7}{3}}}{11.16a^{4}} + \text{etc.}$$

et cum omnes termini complectantur 2x2, crit:

$$\int y dx = \left[ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{x}{5.2a} - \frac{1.1}{2.4} \times \frac{x^2}{7.4a^2} - \frac{1.1.3}{2.4.6} \times \frac{x^3}{9.8a^3} - \frac{1.1.3.5}{2.4.6.8} \times \frac{x^4}{11.16a^4} - \text{etc.} \right] \times 2x^{\frac{3}{2}} \sqrt{2a(a)}$$

Habemus igitur ope hujus seriei spatium quodcunque circuli; in ea si ponamus z = a, sive abscissam aequalem radio, erit pro area quadrantis circuli ex serie  $(\beta)$ 

$$\int y dx = \frac{2}{3} a^{\frac{1}{2}} \sqrt{2a} - \frac{a^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{2a}} - \frac{a^{\frac{5}{2}}}{56a\sqrt{2a}} - \frac{a^{\frac{1}{2}}}{288a^{2}\sqrt{2a}} - \frac{a^{\frac{1}{2}}}{5632\sqrt{2a}} - \frac{etc.}{5632\sqrt{2a}}$$

$$= \frac{3}{3}a^{2}\sqrt{2} - \frac{a^{2}}{5\sqrt{2}} - \frac{a^{2}}{56\sqrt{2}} - \frac{5a^{2}}{288\sqrt{2}} - \frac{5a^{2}}{5632\sqrt{2}} - \text{etc.}$$

$$= \frac{a^{2}}{\sqrt{2}} \left[ \frac{4}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{50} - \frac{1}{288} - \frac{5}{5632} - \text{etc.} \right], \text{ sive ex, serie } (a)$$

$$\int ydx = \left[ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{a}{5 \cdot 2a} - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} \times \frac{a^{2}}{7 \cdot 4a^{2}} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \times \frac{a^{3}}{9 \cdot 8a^{3}} \right] \times \frac{a^{4}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \text{etc.}$$

$$= \left[ \frac{1}{3} - \frac{1}{2 \cdot 5 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 4} - \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 9 \cdot 5} - \frac{15}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16} - \text{etc.} \right] \times 2a^{2}\sqrt{2}$$

$$= \left[ \frac{1}{3} - \frac{1}{20} - \frac{1}{224} - \frac{1}{1152} - \frac{5}{22528} \right] \times 2a^{2}\sqrt{2}$$

$$= \left[ \frac{2}{3} - \frac{1}{10} - \frac{1}{112} + \frac{1}{576} - \frac{5}{11264} - \text{etc.} \right] \times a^{2}\sqrt{2}$$

$$= \frac{a^{2}}{\sqrt{2}} \left[ \frac{4}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{56} - \frac{1}{288} - \frac{5}{5032} - \text{etc.} \right]$$

uti supra pro area quadrantis circuli. Multiplicando per 4, fit area circuli

$$=\frac{4s^2}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 4 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{56} & -\frac{1}{288} & -\frac{5}{5632} & -\text{ etc.} \end{bmatrix}$$

si substituatur Diameter sive 20 == 1, erit area:

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{4}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{66}-\frac{1}{288}-\frac{5}{5632}-\text{etc.}\right]$$
(1).

Has vel similes series dederat Newtonus (2). Antea autem ope illorum, quae Cel. Wallis exposuerat in Ariehmetica Infinitarum, singulari modo rationem ad quadratum diametri expressit; invenit scilicet Wallis hanc rationem

minorem quam 
$$\frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 13}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14} \cdot \sqrt{1\frac{1}{13}}$$
majorem quam 
$$\frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 17 \cdot 13 \cdot 13}{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14} \cdot \sqrt{1\frac{1}{14}}$$

Haec fractio, infinite continuata, exacte Quadraturum circuli exhiberet; at vero cum definitum tantum numerum terminorum sumere queamus, modo majorem modo minorem valorem habebimus (3).

Eo.

<sup>(1)</sup> Conf. Hennert, Curs. Math. Pol. III. pag. 145 et 146. La Croin, Op. els. No. 179. et Ringel in voca Exclometrie et Cyclotechnia.

<sup>(2)</sup> Conf. ejus Analysis per acquationes numero terminorum finitas, Opnic. Tom. I, pag. 9 et 19.

<sup>(3)</sup> Conf. Wallisii Opere, Tom. I. pag. 468. et La Creix, No. 382 et 383.

Eodem tempore Ill. Brouneker iisdem, quibus Wallistus, rebus occupatus, aliam expressionem dedit. Posito scilicet circulo = 1, quadratum super diametro hac fractione, infinite continuata, exhibebitur:

$$\begin{array}{r}
1 + \frac{1}{2 + 9} \\
2 + 25 \\
2 + 81 \\
2 + 100 \\
2 + 121 \\
2 + 144 \\
2 + etc. (1).
\end{array}$$

Deinde Cel- Leibnizius anno 1682 sequentem seriem proposuit in Actis Eruditorum Lipsiensibus. Posito scilicet quadrato Diametri aequali unitati, secundum eum area circuli erit  $m = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{1}{5} - \frac{1}{17} + \frac{1}{13} - \text{etc.}$  Invenerat scilicet, posito radio = 1, et tangenti arcus cujusdam = 1, hunc arcum esse =  $1 - \frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  - etc. Jam si ponatur arcus =  $1 - \frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  - etc.  $1 - \frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  - etc., unde circumferentia circuli =  $1 - \frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{3}$  +  $\frac{1}{3}$  - etc., adeoque ejus area =  $1 - \frac{1}{3}$  +  $1 - \frac{1}{3}$  +  $1 - \frac{1}{3}$  - etc., si quadratum Diametri est =  $1 - \frac{1}{3}$  +  $1 - \frac{1}{3}$  - etc. (2).

Si bini termini una sumantur, erit haec series  $= \frac{2}{3} + \frac{2}{33} + \frac{2}{99} + \frac{2}{199} + \text{etc.}$ , vel si secundus et tertius sumantur, quartus et quintus, et sie porro:

$$= 1 - \frac{2}{13} - \frac{2}{63} + \frac{2}{143} - \text{etc.}$$

In prima serie denominatores sunt quadrata numerorum 2, 6, 10, 14 etc. unitate deminuta, in posteriore vero quadrata numerorum 4, 8, 12, 16 etc. similiter unitate deminuta. Has autem Series, cum non satis convergant, ut facile applicari possint, deinde ad usum magis accommodavit magnus Euler in Commentariis Academiae Petropolitanae (3).

S. 4.

<sup>(1)</sup> Conf. | Euler, Introductio in Analysin Infinitorum, Pare I. Cap. XVIII. No. 369.

<sup>(2)</sup> Conf. Euler Op. eit, Parte L. Cap. 8. N. 140.

<sup>(3)</sup> Conf. Mont. Tom. IV. pag. 637 et seqq.

#### S. 4.

## De Quadratura Ellipseos.

Quid Veteres circa Quadraturam Ellipseos praestiterint, supra vidimus cum inventa Archimedis de nostro Problemate exposuimus; demonstraverat scilicet ille, circulum se habere ad Ellipsin uti ejus axis major ad minorem. Has autem Curvas, circulum scilicet et Ellipsin plura communia habere, et arcto nexu inter se junctas esse, accurata utriusque proprietatum investigatio facile docebit. Quo minor enim in hac Curva fit distantia focorum, eo magis ejus forma similis fit circulo, donec tandem, cum haec puncta in unum coierint, Ellipsis plane in circulum abit. Cum itaque harum Curvarum vinculum tam validum sit, mirum certe non est, etiam earum Quadraturam sive areas arcte cohaerere; quod verum esse ex infra subjunctis patebit.

Jam ex aequatione Ellipseos quaeramus ejus Quadraturam, quamvis haec, ut videbimus, absolute inveniri nequeat.

Ponatur ideireo axis major = 2a, axis minor = 2b, abscissa a vertice sumenda = x, et hue pertinens ordinata = y, erit  $y^2 = \frac{b^2}{a^2}(2ax - x^2)$ ; adeoque  $y = \frac{b}{a}\sqrt{(2ax - x^2)} = \frac{b}{a}(2ax - x)^{\frac{1}{2}}$ , unde  $ydx = \frac{bdx}{a}(2ax - x^2)^{\frac{1}{2}}$ , adeoque  $\int ydx = \int \frac{bdx}{a}(2ax - x^2)^{\frac{1}{2}}.$ 

Hujus Integralis ratio eadem est quae Integralis circuli; utrumque enim, cum absolute inveniri non possit, per seriem exhibendum est. Est autem -

$$\int g dx = \int \frac{b}{a} \cdot dx \, (2ax - x^2)^{\frac{1}{2}} = \int \frac{b}{a} \cdot dx \cdot x^{\frac{1}{2}} \, (2a - x)^{\frac{1}{2}}$$

et secundum seriem Newtoni

$$(2a - x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2a} - \frac{x}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^2}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^3}{04a^2\sqrt{2a}} - \frac{5x^4}{1024a^3\sqrt{2a}} - \text{etc.}; \text{ ergo}$$

$$\int ydx = \int \frac{b}{a} \cdot dx \cdot x^{\frac{1}{2}} \left(2a - x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$= \int \frac{b}{a} \left(x^{\frac{1}{2}}\sqrt{2a} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{4a^2\sqrt{2a}} - \frac{5x^{\frac{9}{2}}}{1024a^3\sqrt{2a}} - \text{etc.}\right) dx$$

$$= \frac{a}{b} \left(\frac{a}{2}x^{\frac{3}{2}}\sqrt{2a} - \frac{x^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{7}{2}}}{56a\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{9}{2}}}{288a^2\sqrt{2a}} - \frac{5x^{\frac{11}{2}}}{5632a^3\sqrt{2a}} - \text{etc.}\right)$$

In hac serie si ponatur x = a, prodibit quadrans Ellipseos, et si multiplicetur per 4, invenietur tota area.

Ex



Ex comparatione formularum pro area Ellipseos et circuli patet earum areas eandem rationem sequi quam axes prioris, id est:

Ellipsis: Circulum = a: b

Quadratura Ellipseos igitur pendet a Quadratura circuli, adeoque, si circulus notus esset, Ellipsin quoque notam haberemus. Si abscissae a centro sumantur, aequatio Ellipseos erit:

$$y^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$$
 et  $y = \frac{b}{a}\sqrt{(a^2 - x^2)} = \frac{b}{a}(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}$ 

Haec formula etiam in seriem convertenda est; est autem:

$$(a^{2}-x^{2})^{\frac{1}{2}} = a - \frac{x^{2}}{2a} - \frac{x^{4}}{8a^{3}} - \frac{x^{6}}{16a^{5}} - \text{etc.}; \text{ adecque}$$

$$\int ydx = \int \frac{b}{a} \cdot dx \ (a^{2}-x^{2})^{\frac{1}{2}} = \frac{b}{a} \int (a - \frac{x^{2}}{2a} - \frac{x^{4}}{8a^{3}} - \frac{x^{6}}{16a^{5}} - \text{etc.}) \ dx$$

$$= \frac{b}{a} (ax - \frac{x^{3}}{6a} - \frac{x^{5}}{40a^{3}} - \frac{x^{7}}{119a^{5}} - \text{etc.})$$

Si ponatur x = a = semiaxi majori, prodibit quadrans Ellipseos, cujus area igitur est

$$= \frac{b}{a} \left( a^2 - \frac{a^3}{6a} - \frac{a^3}{40a^3} - \frac{a^7}{112a^3} - \text{etc.} \right)$$

$$= \frac{b}{a} \left( a^2 - \frac{a^2}{6} - \frac{a^2}{40} - \frac{a^2}{112} - \text{etc.} \right)$$

$$= ba \left( 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \text{etc.} \right) (1)$$

S. 3.

#### De Quadratura Hyperbolae.

Venimus nunc ad ultimam Curvam ex sectionibus Conicis, Hyperbolam. Oritur haec ex Coni sectione, si scilicet Conus ita secetur a plano, ut alterum latus productum etiam secet.

Vulgaris Hyperbolae, quae respectu Hyperbolarum Superiorum Ordinum etiam Appollomica appellatur, Quadraturam primum dedisse videtur eximius Geometra Scotus Gregory, in scripto de Quadratura circuli A. 1648. Vixit ille tempore Newtoni, sed heu! in flore aetatis morte fuit abreptus (2).

<sup>(1)</sup> Conf. Hennert, lec. supra cit, pag. 147 et 148.

<sup>(2)</sup> Conf. Mentuele Tom. IL pag. 376.

Illustres autem Brouncker et Mercator (1) (quorum hic origine Germanus diu in Anglia vixit), primum series infinitas pro Quadratura Hyperbolae inter asymptotos dederunt (2), de quibus infra videbimus.

Hyperbolarum Superiorum Ordinum Quadraturam antea jam invenerunt Cel. Geometrae Fermatius (3) et Cavalerius.

His jam, historiam hujus curvae spectantibus, praemissis, primum ex generali acquatione quaeramus Quadraturam Hyperbolarum Superiorum ordinum intra asymptotos.

Aequatio illa hacc est  $p = x^m y^n$ , unde  $y^n = \frac{p}{x^m} = p \cdot x^{-n}$  et  $y = \sqrt[n]{px^{-n}}$ 

$$= p^{\frac{1}{n}} x^{-\frac{m}{n}}; \ y dx = p^{\frac{1}{n}} x^{-\frac{m}{n}} dx \text{ et } \int y dx = \frac{p^{\frac{1}{n}} x^{1-\frac{m}{n}} dx}{1-\frac{m}{n}} = \frac{n}{n-m} \cdot p^{\frac{1}{n}} x^{\frac{m-m}{n}} + C.$$

Si area (fig. i1.) sumatur ab initio abscissarum, formula comprehendit spatium indefinitum inter CV et AY. Valor autem est finitus vel infinitus, prouti m minor vel major est n. Spatium enim BCMP, substitutis in aequatione AB = x = a et AP = x = b, iisque substractis, erit =  $\frac{n}{n-m}p^{\frac{1}{n}}(b^{\frac{n-m}{n}}-a^{\frac{n-m}{n}})$ . Ponamus jam a=e, punctum B cadet in A, et spatium BCMP fiet spatium YAPMCV; quantitas autem erit vel finita, vel = 0, prouti erit m > n vel m < n; si m > n, erit spat. YAPMCV =  $\frac{n}{n-m}p^{\frac{1}{n}}(b^{\frac{n-m}{n}}-a)$ . Si m < n, erit spat. YAPMCV =  $\frac{n}{n-m}p^{\frac{1}{n}}(b^{\frac{n-m}{n}}-a)$  Si m < n, erit spat. YAPMCV =  $\frac{n}{n-m}p^{\frac{1}{n}}(b^{\frac{n-m}{n}}-a)$ 

Si vero b infinitam sumamus, habebimus spatium XBCMU, quod erit infinitum, si m < n, et quod erit  $= \frac{n}{n-m} p^{\frac{1}{n}} a^{\frac{n-m}{n}}$ , si m > n (4). Celeberrimus Wallisius spatium YAPMCV în casu ubi m > n, ob valorem negativum, vocavit plus quam infinitum,

<sup>(1)</sup> Henc Mercatoris Hyperbolae Quadraturam, quam anno 1667 in opere Legarishmetschula proposuk, inventam quoque esse a Cel. Analysta nostrate Hudde, Consule Amstelaedamensi, vidit Leibniszius, quum iter faciens enm in dicta urbe adiisset. Vid. Mentacia Tom. II. p. 150.

<sup>(2)</sup> Conf. Montucla Tom. II. p. 355 et sqq.

<sup>(3)</sup> Conf. Fermatii Opera supra laudata, pag. 44 et sqq.

<sup>(4)</sup> La Creix ep. cit. No. 223.

vel si id sine soloecismo dici posset majus quam infinitum (1). Quomodo vero hoc accipiendum sit ostendit Vir Cel. Varignon, Mém. de l'Academie des Sciences A. 1706 (2).

Jam nos convertamus ad Quadraturam Hyperbolae simplicis sive Appollonicae, et primum quidem de ipsius Hyperbolae ad axin relatae spatio videamus.

Positis abscissa = x, ordinata = y, axibus = 2a et 2b, aequatio Hyperbolae erit:

Positis abscissa 
$$\equiv x$$
, ordinata  $= \frac{b}{3}$ , axious  $= 2a$  et  $2a$ , sequatio hyperiodic entripositis abscissa  $\equiv x$ , ordinata  $= \frac{b}{a^2}$  ( $2ax + x^2$ ), unde

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{(2ax + x^2)} = \frac{b}{a} (2ax + x^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{b}{a} (2a + x)^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}$$

$$ydx = \frac{b}{a} x^{\frac{1}{2}} (2a + x)^{\frac{1}{2}} dx, \text{ et}$$

$$\int ydx = \int \frac{b}{a} x^{\frac{1}{2}} (2a)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} dx; \text{ est autem}$$

$$\left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \times \frac{x}{2a} - \frac{1}{8} \times \frac{x^2}{4a^3} + \frac{1}{16} \times \frac{x^3}{8a^3} - \frac{5}{128} \times \frac{x^4}{16a^4} + \text{etc.}$$

$$(2a)^{\frac{1}{2}} \times \left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2a} + \frac{x}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^3}{16a\sqrt{2a}} + \frac{x^3}{64a^3\sqrt{2a}} - \frac{5x^4}{1024a^3\sqrt{2a}} + \text{etc.}$$

$$x^{\frac{1}{2}} \times (2a)^{\frac{1}{2}} \times \left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} \sqrt{2a} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{16a\sqrt{2a}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{64a^2\sqrt{2a}} - \frac{5x^2}{1624a^3\sqrt{2a}} + \text{etc.}$$

$$\frac{b}{a} \times x^{\frac{1}{2}} \times (2a)^{\frac{1}{2}} \times \left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{b}{a} \left(x^{\frac{1}{2}} \sqrt{2a} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{16a\sqrt{2a}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{64a^2\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{64a^2\sqrt{2a}} + \text{etc.}\right)$$

$$et \int ydx = \int_a^b x^{\frac{1}{2}} (2a)^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{x}{2a}\right)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{b}{a\sqrt{2a}} \left(\frac{1}{4} ax^{\frac{3}{2}} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{56a} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{288a^3} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{5632a^3} + \text{etc.}\right)$$
8i abscissae a centro C (fig. 12.) sumantur, id est posito CP = x, acquatio crit  $y^2 = \frac{b^3}{a^3} (x^2 - a^2)$ ; si jam quaeratur valor areae ACNM, debet abscissa pro ordinata et ordinata pro abscissa usurpari. Ex acquatione proposita crit  $x^2 = \frac{a^3}{b^7} (y^2 + b^3)$ , adeoque

<sup>(1)</sup> Conf. ofus Arithmetics Infiniterum Schol, prop. 122 of prop. 104 Opp. Tom. I. pag. 407-400.

<sup>(2)</sup> Cf. Leibnitzins in Actis Eruditorum A. 1712. pag. 167 et seqq. et L'Huillier op. eis. Cap. 9; pag. 145.

que  $x = \frac{a}{b}V(y^2 + b^2) = \frac{a}{b}(y^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}$ ; quoniam hic ordinatae in abscissas et abscissas in ordinatas mutatae sunt, formula quadrandi etiam mutanda est, ita ut fiat xdy loco ydx; adeoque  $\int xdy = \int \frac{a}{b}(b^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}dy$ ; est autem

$$(b^{2} + y^{2})^{\frac{1}{2}} = b + \frac{y^{2}}{2b} - \frac{y^{4}}{8b^{3}} + \frac{y^{6}}{16b^{5}} - \frac{y^{8}}{128b^{7}} + \text{etc}; \text{ adeoque}$$

$$\int xdy = \int \frac{a}{b} (b^{2} + y^{2})^{\frac{1}{2}} dy = \frac{a}{b} \left( by + \frac{y^{3}}{6b^{2}} - \frac{y^{5}}{46b^{3}} + \frac{y^{7}}{112b^{5}} - \frac{y^{9}}{1152b^{7}} + \text{etc.} \right)$$

$$= a \left( y + \frac{y^{3}}{6b^{2}} - \frac{y^{5}}{40b^{4}} + \frac{y^{7}}{112b^{5}} - \frac{y^{9}}{1152b^{8}} + \text{etc.} \right)$$

Posito a = b = 1, erit pro Hyperbola aequilaterali:

$$\int x dy = y \left( 1 + \frac{1}{6} y^2 - \frac{1}{46} y^4 + \frac{1}{112} y^6 - \frac{1}{1152} y^8 + \text{etc.} \right) (1).$$

Haec de ipsa Hyperbola quadrata dicta sunto; pauca jam subjiciamus de spatio asymptotico.

Newtonus jam annis 1665 et 1666 ope Methodi suae Fluxionum et Fluentium spatium Hyperbolicum inter asymptotos quadravit, uti patet ex epistola Viri Magni, quam eo tempore scripsit ad Oldenburgium.

Illustrem autem Brounckerum (natum anno 1620, mortuum 1684) et Mercatorem pro spatio Hyperbolico series infinitas dedisse supra diximus; Brouncker suas evulgavit in Philosophical Transactions, Tomo III. anno 1668, quamvis eas jam inde ab anno 1657 notas habuisset. Quomodo autem ille huc pervenerit, paucis exponere nec supervacuum nec a scopo alienum duximus.

Sit AE (fig. 13) arcus Hyperbolae aequilateralis, sumtus a vertice A; sit C centrum, AC semiaxis et CX asymptotus; ex punctis A et E ducantur lineae AB et ED perpendiculares in asymptotum CX; ducatur porro EF parallela asymptoto; orietur inde rectangulum EFBD, quod primum terminum seriei suae constituit. Dividatur BD in duas partes aequales in G, et ducatur perpendicularis GH; per H ducatur HK parallela asymptoto; inde orietur rectangulum KFLH, quod secundum seriei terminum constituet; dividantur porro KH et LE in duas partes aequales, et simili modo orientur duo rectangula Kmno et R'Lip, quae tertium et quartum seriei terminum, efficient. In reliquis quatuor triangulis mixtilineis eodem modo rursus describantur quatuor rectangula  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  et  $\delta$ , unde quatuor sequentes termini seriei oriuntur, et, si hac ratione pergatur, infinite multa rectangula sive termini seriei inveniri possun.

Por-

(1) Conf. Newtoni Opuscula Tome I. pag. 428 et sqq. et Tom. I. pag. 6.

Porro si producatur DE ad M et ducatur perpendicularis AM, simili ratione spatium Hyperbolicum AMEHA inveniri potest, uti et segmentum AEHA inscribendis triangulis.

\*Ponatur jam AB = CB = 1, et CD : CB = 2: 1. Ex proprietate Hyperbolae ad asymptotos relatae, quod scilicet ordinatae sint in ratione inversa abscissarum in asymptoto sumtarum (1), id est CD : CB = AB : ED, valores rectangulorum inveniuntur.

- 1°. Quoniam enim CD: CB = 2: 1, est ED =  $\frac{1}{2}$  AB =  $\frac{1}{2}$ , adeoque  $\square$  BDEF = DB  $\times$  DE =  $\frac{1}{1}$ .
- 2°. Quoniam CG: CB = 3:2, erit AB: HG = 3:2, adeoque HG =  $\frac{2}{3}$  et HL = HG GL =  $\frac{1}{6}$ , et  $\square$  KHLF = FL  $\times$  LH =  $\frac{1}{3\cdot4}$ .
- 1 3°. Quoniam BG =  $\frac{1}{2}$ , erit BR = Ko =  $\frac{1}{4}$  et quia CR : CB = AB : nR = 5 : 4;  $nR = \frac{4}{5}AB = \frac{4}{5}$ ;  $no = nR - Ro = \frac{2}{15}$  et  $nm = BR = \frac{1}{4}$ ;  $mo = mn \times mo = \frac{1}{4} \times \frac{2}{15} = \frac{1}{5 \cdot 6}$  et sic in ceterls. Hinc jam oriuntur hae series :

Spat. ABDEHA = 
$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{7 \cdot 8} + \frac{1}{9 \cdot 10} + \text{etc.}$$

Spat. AMEHA =  $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{6 \cdot 7} + \frac{1}{8 \cdot 9} + \frac{1}{10 \cdot 11} + \text{etc.}$ 

Spat. AHEA =  $\frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 9 \cdot 10} + \text{etc.}$ 

Duae series ultimae simili modo facile inveniri possunt et quidem illa pro spatio AEHA inscribendis triangulis, uti supra jam diximus.

Hae igitur sunt Brounckeri series. Quod ad Mercatorem addinct, ille, posito in inscripto parallelogrammo AM (fig. 14), AP = 1, et AP: AR = 1: d, sumto R ultra P, in Opere suo Logarithmotechnia prop. 17 invenit:

Spatium PMSR =  $d - \frac{1}{2}d^2 + \frac{1}{3}d^3 - \frac{1}{4}d^4 + \frac{1}{5}d^5 - \text{etc.}$ Sumto autem R citra P, iisdemque positis, Wallishus invenerat: Spatium PMSR =  $d + \frac{1}{2}d^2 + \frac{1}{3}d^3 + \frac{1}{4}d^4 + \text{etc.}$  (2)

(1) Vid. Elerija H. M. I Bock III Hoofdst. Prop. 22. gev. 3.
(2) Cf. Wallisius Opp. Tom. II. pag. 336 et seq. et Tom. I. pag. 916 et seqq. Conf. porro de Bronnekeri seriebus Montucia, Tom. II. pag. 256 et seq.; et Kjügel in veca Bronnekerieshe Reihen.

·Ut

Ut jam spatia Hyperbolica intra asymptotos ex solita formula eruamus, sit (fig. 14) NCM Hyperbola, AC semiaxis; ponatur AE = CE = c, abscissa EP = x et ordinata PM = y. Est jam aequatio  $c^2 = (c + x)y$ , quae oritur ex proprietate Hyperbolae supra dicta, nempe in Hyperbola, ad asymptotos relata, ordinatas in inverso ordina abscissarum essa, id est:

$$AP : AE = EC : PM \text{ vei}$$

$$c+x : c = c : y;$$

$$= \frac{c^2}{c+x} \text{ et } ydx = \frac{c^2dx}{c+x};$$

$$\int ydx = \int \frac{c^2dx}{c+x} = \int c^2dx \times \frac{1}{c+x} = c^2 \text{ Log. } (c+x)$$

Hoe itaque Integrale ad Logarishmos reductum est, adeoque praecise illud invenira nequit; hinc etiam in seriem converti potest; est enim:

$$\frac{1}{c+x} = \frac{1}{c} - \frac{x}{c^2} + \frac{x^3}{c^3} - \frac{x^3}{c^4} + \text{etc.}$$

$$= \frac{1}{c} \left( 1 - \frac{x}{c} + \frac{x^2}{c^3} - \frac{x^3}{c^3} + \text{etc.} \right)$$

$$e^2 dx \times \frac{1}{c+x} = c \left( 1 - \frac{x}{c} + \frac{x^3}{c^2} - \frac{x^3}{c^4} + \text{etc.} \right) dx$$

$$\text{et } \int c^2 dx \times \frac{1}{c+x} = c \left( x - \frac{x^2}{2a} + \frac{x^3}{3c^3} - \frac{x^4}{4c^3} + \text{etc.} \right).$$

$$\text{Posito } c = 1, \text{ exit } \int y dx = \int \frac{c^2 dx}{c+x} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \text{etc.}$$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \text{etc.} (1).$$

## De Quadrasura Cycloidis ejusque Seciac-

Sectionum Conicarum Quadratura expesita, alijs quibusdam celebribus curvis hace: exempla augere inutile haud putavimus.

Uti notum est, curvae ratione naturae suae dividuntur in Algebraicas et Transcendentes. Curva algebraica est, cujus natura per aequationem algebraicam exprimi potest. Sic huc inter alias pertinere omnes lineas secundi ordinis ex earum aequatione dijudicari potest. Transcendentes vero vocantur, quarum natura non nisi per aequa-

(2) Conf. Hoppers Cyrs. Mark. Vol. III. pag. 150 of 1551

tionem transcendentem cognita est (1), ad quarum ultimas etiam pertinet curva, de qua nunc agimus, Cyclois (2).

Curva haec describitur a puncto sumto in peripheria circuli, qui circulus supra lineam aliquam rectam, tanquam basin, volvi intelligitur.

Est sane Cyclois (3) inter curvas celeberrima, non minus propter proprietates Geometricas, quam Mechanicas, quare mirum non est Seculo XVII, quo primum de illa egerunt Viri Docti, magnas de ea lites et controversias ortas esse, praecipuae cum ante inventam Analysin, sublimiorem valde difficile fuerit ejus proprietates investigare. Cel. Galilaei primus fuit, qui Cycloïdem Geometrice tractavit. Per satis longum tempus tentavit ejus aream definire; perficere vero illud non potuit, sed dein illud Cavalerio proposuit, qui tamen et hic subsistere debuit.

Postea, cum haec linea in Gallia tractaretur, ibi ejus Quadratura reperta fuit a Cel. Geometra Robervallio (4), uti testis est P. Mersenne, qui hoc ei proposuerat. Invenit Robervallius spatium Cycloïdale triplum esse circuli generatoris, quamvis alii, minus recte, ut videtur, hanc gloriam Geometrae Italico, Galilaei discipulo, Torricelelio tribuant, qui deinde demum hoc problema ope Methodi Cavalerianse solvit (5). Robervallius autem non tantum simplicem Cycloïdem, sed etiam candem prolatam et curtatam (6), uti dicitur, invenit. Sagacissimus philosophus Pascal anno 1658, inter alia hanc curvam spectantia, Geometris sui temporis proposuerat, invenire segmentum inter verticem et parallelam basi (7), ad quam tamen missa responsa praemio digna judicata non sunt. Occasione vero hujus certaminis Cel. nostras Hugenius invenit Quadraturam segmenti contenti sub arcu Cycloïdis, ordinata, et abscissae aequali diametri circuli generatoris (8).

His praemissis de ipsa Cycloïdis Quadratura videamus. Sumatur (fig. 15) diameter circuli generatoris = 2a, abscissae veluti Bn = x, ordinatae uti nG = y; nunc ex pro-

- (1) Aequatio transcendens est, in que occurrent quantitates transcendentes, veluti functiones circulares, Logarithmi.
  - (a) Cf. Euler Intr. in Anal, Inf. Cap. at initio.
- (3) Olim Trochoits, Trochoides, Gallice Roulette appellitte fuit, unde sub hoc nomine saepe occurrit v. c. in Anal, des Inf. posits Col. L'Hipital.
  - (4) Vid. eins Opera supra land. pag. 293 et sqq.
- (5) Vid. Klügel voce Cavaleri's Methode.
- (6) Uitgerekte en ingekerte; allongie et raccourcie.
- (7) Conf. Wall. Opera Tom. I. pag. 492 et sqq.
- (4) Conf. ojus Horologium Oscillatorium, Parte III. Prop. 7. in ojus Opp. vurits, oditis a Cl. 's Gravesande Tom. I. pag. 98. et porto de Cycloide Montuela Tom. II. pag. 53 73, et Klügel in voce.

E 2

proprietatibus hujus 'curvae facile eruitur ejus aequatio; est enim nG = no + oG; no est ex aequatione circuli =  $V(2ax - x^2)$ ; oG autem, uti facile demonstrari potest, est = arcui Bo;

ergo 
$$y = nG = m + oG = \sqrt{(2ax - x^2)} + arc.$$
 Bo  
=  $\sqrt{(2ax - x^2)} + arc.$  sin.  $\sqrt{(2ax - x^2)}$ 

Sit BP parallela basi AH; porro B $\beta = \gamma \delta = \gamma$ ;  $\beta \gamma = B\delta = x$ , tunc differentiale spatii B $\beta \gamma$  est =  $xd\gamma$ , ergo  $xd\gamma = x.d(\sqrt{(2ax-x^2)} + arc. B_{\gamma})$ ; si nunc ordinale in circulo generatore respondens abscissae x ponatur =  $\gamma$ ; erit:

$$(d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})^{2} = (dx)^{2} + (d \cdot \sqrt{(2ax - x^{2})})^{2}$$

$$= (dx)^{2} + (\frac{1}{2}(2ax - x^{2})^{-\frac{1}{2}} \times 2(a - x) dx)^{2}$$

$$= (dx)^{2} + (\frac{2(a - x) dx}{2(2ax - x^{2})^{\frac{1}{2}}})^{2}$$

$$= (dx)^{2} + (\frac{a - x}{2(2ax - x^{2})^{\frac{1}{2}}})^{2}$$

$$= (dx)^{2} + (\frac{a^{2} - 2ax + x^{2}}{2ax - x^{2}})$$

$$= (dx)^{2} + (\frac{a^{2} - 2ax + x^{2}}{2ax - x^{2}})$$

$$= (dx)^{2} \cdot (2ax - x^{2} + a^{2} - 2ax + x^{2})$$

$$= (dx)^{2} \cdot (2ax - x^{2} + a^{2} - 2ax + x^{2})$$

$$= (dx)^{2} \cdot (2ax - x^{2}) + \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (d \cdot \sqrt{(2ax - x^{2})} + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (d \cdot \sqrt{(2ax - x^{2})} + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a + x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta})$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}) + d \cdot \operatorname{arc.} \, \operatorname{B}_{\eta}$$

$$= x \cdot (\frac{a - x}{\sqrt{(2ax - x^{2})}) + d \cdot \operatorname{arc.}$$

Igitur area By B = By (1), adeoque quum hoc semper locum habeat, quocunque

(2) Conf. Florys H. M. II. Boch & 70

sumantur puncta  $\beta$  et  $\delta$ , sequitur esse aream BPHyB = semicira. BoAB =  $\frac{1}{2}\pi a^2$ . Est autem BP = HA = arc. BoA =  $\pi a$ , et AB = HP = 2a; unde rectangulum BPHA = BP × PH =  $\pi a$  × 2a =  $2a^2\pi$ ; igitur area semicycloïdis AHGyBA =  $2a^2\pi$  -  $\frac{1}{2}a^3\pi$  =  $\frac{3}{2}a^3\pi$ ; adeoque area totius Cycloïdis =  $3a^2\pi$ . Cycloïa igitur triple est circuli generatoris (1). Porro spatia quotcunque, veluti By $\delta$ , BGn etc., noscere possumus, si triangula mixtilinea  $\beta$ yB, BQR etc., subtrahamus a rectangulis  $\beta$ yB, QC esc. Decater BH; habemus spatium Cycloidale AHGBA =  $\frac{3}{2}\pi a^2$ ; de hoc si deducamus  $\Delta$  ABH =  $\frac{AH \times AB}{2}$  =  $\frac{\pi a \times 2a}{2}$  =  $\pi a^2$ , erit segmentum HGBH =  $\frac{3}{2}\pi a^2$  -  $\pi a^2$  =  $\frac{1}{2}\pi a^2$  = semicirc. BoAB (2), quae segmenta primum invenit. Leibnitzius, et cum supra invenerimus spatium Cycloïdiale externum BPHGB =  $\frac{1}{2}\pi a^2$ , patet arcum Cycloïdis HGyB triangulum BPH in duas partes aequales dividere. Eodem modo cetera segmenta minopti arcu contenta inveniri possunt.

Spatia haec omnia, uti et tota area Cycloïdis, pendent a Quadratura circuli. Sunt vero in hac curva spatia quaedam, quorum ratione hoc locum non habet; si enim ponatur An = z; arcus Buo = v; radius circuli = a; erit spatjum BGaAB, (quod continetur sub arcu Cycloïdis, linea Go parallela basi HA, chorda oA et diametro AB)  $= 3AoC + \frac{3}{2}au - uz$ , uti hoc demonstrat L'Hopital Analyse des Infiniment petits sect. V. pag. 93 et 94, unde si sumatur  $An = z = \frac{3}{2}a$ , spatium BGoAB erit triplum trianguli ei respondentis AoC, quod non dependet a Quadratura circuli. Hoc primum invenisse Cel. Hogenium supra jam observavimus.

. Si de spatio BGoAB subtrahatur segmentum AonB, erit spatium BnoG = 2AoC + ou - us, unde si punctum n cadit in C, spatium BnoGB acquale erit quadrato radit. Inter omnia hace spatia BGoAB et BnoGB duo illa, de quibus diximus, tantum essel, quae absolute, id est absque ulla ope circuli quadrari possunt, observat L'Hôpital. I. c.; infinite autem multa esse, quorum Quadratura nec a circulo, nec ab ulla alia curva dependent, et quae igitur absolute quadrari possunt, demonstravit Vir Cel. Johannes Bernouilli in Actis Lipsiensibus A. 1699 (3).

Cycloïs occasionem dedit inveniendi aliam curvam, quae primum nomine parvi Cycloïdis deinde sociae Cycloïdis (compagne de la Cycloïda) dotata fuit. Hanc sequenti modo construitur.

Cum

<sup>- (1)</sup> Vid. K. C. Langedorff, Anfangigrunde der reinen Elementer und höheren Mathematik, Erlingen 1802.

peg. 552 et 553. Wallis Opp. Tom. h. pag. 500. et Floryn II, M, il. Book § 77.

(2), Floryn II, M, II, Book. § 78.

<sup>(3)</sup> Cf., ojus Opp. tom, III. pag. 327. et Variguon Aciaircissment sur l'Analyse des Influiment posite, pug- Sh. E 3.

Com radio AC (fig. 26) déscribatur circulus ANBGA; in diametro AB ex punctis quibusdam P ducantur perpendiculares PN. Lineae illae PN producantur, usque dum fiant aequales arcubus AN; puncta illa M erunt puncta curvae. Si ergo ex Cycloïde dematur circulus ByoAB (fig. 15), et otdinatae restantes, uti yy, Rp, Go normaliter sive in eadem directione retrahamur ad axin AB; usque dum in ea acquiescant, partet inde etiam orturam esse hanc sociam. Differentia inter hanc et Cycloïdem haec est, quod in illa ordinata PM (fig. 16) aequalis sit arcui AN, cum in hac ordinata nG (fig. 15) sit = ordinatae circuli + arc. ayB. Cum ergo demto ex Cycloïde circulo generatore, reliquum spatium aream sociae constituat, facile apparet, hujus aream esse = 2a<sup>2</sup>x. Sociai igitur duplum est circuit generatoris. Porto ex iis, quae supra de Cycloïde dixinus, patet, spatium ACE absolute quadrabile esse, et quidem aequale quadrato radii circuli generatoris (1).

Agendum nunc esset de Epicycloïdibus, quae oriuntur, si circulus generator loco lineae rectae alium circulum tamquam basin habet; infra autem in Sectione Secunda hujus-Capitis, cum agemus de Quadratura Curvarum ad aliquem focum relatarum, ita ut ordinatae sint radii vectores, de his commodior erit dicendi occasio.

## De Quadratura Conchosdis.

Curva hace, quae est quarti ordinis, sie describitur. Sie XBX (fig. 17) linea reces. Per punctum B ducatur perpendicularis ABC; ex puncto C ducantur lineae CN, exeque producantur, usque dum lineae MN fium acquales lineae AB; omnia puncta M Conchoïdem describent.

Inventa est Conchoïs a Geometra Gracco Nicomede, unde saepe vocatur Conchois Nicomedis. Hie, quamvis non satis certo constet, fere 200 annos ante Christum visse videtur. Ope hujus curvae celebre problema solvit; invenire scilicet inter duas lineas duas medias continus proportionales, ad quod, uti notum est, reductum erat celeberrimum illud, a Philosophis antiquis tam agitatum problema, de duplicatione Cubi. Praeterea sum Conchoïdem quoque adhibuisse ad alteram non minus celebrem quaestionem de trisectione anguli tradunt; quomodo autem illud perfecerit ob dependita documenta certo dici nequit (2).

Sit

<sup>(1)</sup> De socia ef. Klügel in voce Cykloide, No. 31. et Manuele, Tom. II. pag. 72 et 73.

<sup>(2)</sup> Cf. N. Th. Reimer, in libelto, cui titulus, Historia Problematis de Cubi duplicatione, sive de fure. niunets duabus medifs centime proportionalibus inter dues datas, Göttingae 1798. Cap. 18. pag. 169 et shift.

Sit abscisse AP = x; Pm = y; BC = b; AB = a et QO perpendicularis ad Pm;  
est PB = OQ = AB - AP = a - x  
PC = PB + BC = a + b - x  
porro PC: Pm = OQ: Om  
vel 
$$a+b-x$$
:  $y = a-x$ : Om  
unde Om =  $\frac{(a-x)}{a+b-x}$ .  $y$ ; et Om<sup>x</sup> =  $\frac{(a-x)^a}{(a+b-x)^a}$ .  $f^a$   
Porro AB<sup>2</sup> = Qm<sup>2</sup> =  $a^a$  = OQ<sup>2</sup> + Om<sup>2</sup>  
unde  $a^a$  =  $(a-x)^a$  +  $\frac{(a-x)^a}{(a+b-x)^a}$ .  $f^a$   
ergo  $2ax - x^2 = f^a$ .  $f^a$  =  $\frac{(a-x)^a}{(a+b-x)^a}$   
 $f^a$  =  $\frac{(a+b-x)}{a-x}$   $f^a$  =  $\frac{(a+b-x)}{a-x}$   $f^a$  dx.  
et  $f^a$  =  $f^a$  =

Antequam autem totum integrale inveniri queat,  $\sqrt{(2ax-x^2)}$  in seriem convertenda est; est vero, uti supra jam vidimus:

$$\frac{1}{\sqrt{2ax-x^2}} = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{64a^2\sqrt{2a}} + \frac{5x^{\frac{1}{2}}}{1024a^3\sqrt{2a}} - \text{etc.}$$
ut calculus facilior evadat, sumamus casum ubi  $a = b$  et

ergo 
$$\int dx = \int \frac{2a-x}{a-x} \cdot \sqrt{(2ax-x^2)} \, dx; \text{ porto}$$

$$\int dx = \int \frac{2a-x}{a-x} \left( \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} \sqrt{2a} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2\sqrt{2a}} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{16a\sqrt{2a}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{64a^2\sqrt{2a}} + \frac{5x^{\frac{1}{2}}}{1024a^3\sqrt{2a}} - \text{etc.} \right) dx$$
et multiplicatione facts,
$$= \int \frac{dx}{a-x} \left( \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} 2a\sqrt{2a} + \frac{3}{2} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2a}} + \frac{3}{32} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a\sqrt{2a}} + \frac{3}{512} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a^2\sqrt{2a}} + \text{etc.} \right)$$
Institute vero divisione,
$$= \int dx \left( \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} \sqrt{2a} + \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2a} + \frac{1}{8} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a\sqrt{2a}} + \frac{45}{32} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{a^2\sqrt{2a}} + \text{etc.} \right)$$

$$= \int dx \left( x^{\frac{1}{2}} 2\sqrt{2a} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2a}} + \frac{1i}{8} \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{a\sqrt{2a}} + \frac{45}{3^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{a^{\frac{7}{2}}\sqrt{2a}} + \text{etc.} \right)$$
et 
$$\int ydx = \frac{4x^{\frac{3}{2}}\sqrt{2a}}{3} + \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5\sqrt{2a}} + \frac{11x^{\frac{7}{2}}}{28a\sqrt{2a}} + \frac{5x^{\frac{3}{2}}}{16a^{2}\sqrt{2a}} + \text{etc.}$$

$$= x^{\frac{3}{2}}\sqrt{2a} \left( \frac{4}{3} + \frac{x}{6a} + \frac{11x^{\frac{3}{2}}}{56a^{2}} + \frac{5x^{\frac{3}{2}}}{32a^{3}} + \text{etc.} \right) (1)$$

## De Quadratura Cissordis.

Altera Curva, quae adhibita fuit ad solvendum problema de duplicatione Cubi, fuit Cissois, inventa a Geometra Graeco Diocle, cujus nomen habet (2).

Curva hace quae est tertii ordinis sic describitur. Sit ADBA (fig. 18) circulus; in co sumantur arcus DN et Dn acquales et ducantur perpendiculares NP et np, uti et chordae AN et An. Puncta M et m in et extra circulum, ubi chordae NP et An et productae NA et np se invicem secant, sunt puncta Cissoïdis (3).

Videamus jam de ejus Quadratura, de qua primum scripsisse videtur Wallisius (4). Posito diametro circuli generatoris = a, abscissa AP = x, et ordinata PM = y,

erit ex proprietatibus curvae ejus aequatio  $x^3 = y^2(a-x)$  sive  $y^2 = \frac{x^3}{a-x}$  et  $y = \frac{x^3}{\sqrt{(a-x)}} = x_2^3(a-x)^{-\frac{x}{2}}$ .

Evolvatur  $(a-x)^{-\frac{1}{2}}$  secundum binomium Newtonianum; invenimus:

$$(a-x)^{-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}}x + \frac{3}{8}a^{-\frac{5}{2}}x^{2} + \frac{5}{16}a^{-\frac{7}{2}}x^{3} + \frac{35}{128}a^{-\frac{9}{2}}x^{4} + \text{etg.}$$

$$\mathbf{x}_{2}^{2}(a-x)^{-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{2}a^{-\frac{3}{2}x^{\frac{5}{2}}} + \frac{3}{8}a^{-\frac{5}{2}x^{\frac{7}{2}}} + \frac{5}{16}a^{-\frac{7}{2}x^{\frac{9}{2}}} + \frac{35}{128}a^{-\frac{9}{2}x^{\frac{11}{2}}} + \text{etc.}$$
adeco-

Tom. I. pag. 165 et 164: J. Bernottilli, Luct. do Methodo Integralism, Lect. III. Opp. Tom. W. pag. 40. et ceregius nec minus amplus tractatus de hac curva celeberrimi Ph. do la Hiro, in Mom. do l'Atah. des Sciences, A. 1708.

(2) Quaenam fuerit solutio Dieclis problematis memorati refert Entecias in Comment. Lib. IL. Archimedit de Sphaera et Cylindre et ex eo Reimer in Opusc, supra cliuse Cap. 19. pag. 182 et 294.

(3) Mechanicam hujus curvae descriptionem admodum ingeniosam dedit Newton de asquasionam contemplie a na lineari in Arithm Univers, ed. a V. Cl. J. Castillen, Tom, II. pag. 253. Conf. porro Elügel in vece Cisseide et Florge II. M. II. Bock, II. Hoofdstuk, §, 18.

(4) Vid. ejus Opera Tom. L' pag. 345 et seqq,

adeoque 
$$\int y da = \int x^{\frac{3}{2}} dx (a-x)^{-\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3}a^{-\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{7}a^{-\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{18}a^{-\frac{5}{2}}x^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{88}a^{-\frac{7}{2}}x^{\frac{17}{2}} + \frac{35}{132}a^{-\frac{7}{2}}x^{\frac{17}{2}} + \text{etc.}$$

$$= \frac{2}{5} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{a}} + \frac{1}{7} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{a\sqrt{a}} + \frac{1}{12} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{a^{\frac{7}{2}}\sqrt{a}} + \frac{5}{88} \cdot \frac{x^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{3}{4}}\sqrt{a}} + \frac{35}{832} \cdot \frac{x^{\frac{7}{4}}}{a^{\frac{7}{4}}\sqrt{a}} + \text{etc.}$$

$$= \frac{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x}}{\sqrt{a}} \left( \frac{2}{5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{x}{a} + \frac{1}{12} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{a^{\frac{7}{2}}} + \frac{5}{88} \cdot \frac{x^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{7}{4}}} + \frac{35}{832} \cdot \frac{x^{\frac{7}{4}}}{a^{\frac{7}{4}}\sqrt{a}} + \text{etc.} \right).$$
Si aequatio  $y^{2}(a-x) = x^{3} = y^{2}a - y^{2}x$  differentietur, erit:
$$2aydy - 2yxdy - ydx = 3x^{2}dx$$

$$2ady - xxdy - ydx = \frac{3x^{2}dx}{y}$$

$$2(a-x)dy - ydx = \frac{3x^{2}dx}{y}$$

Est proprietas Cissoïdis, quod sit: ..

N'P: AP = AP: PM; sive posito N'P =: \* . .

v:x=x: 3

adeoque  $x^2 = yy$ ; posito praeterea a - x = z = PB, erit:

$$2zdy - ydx = 3ydx$$
et  $2\int zdy - \int ydx = 3\int ydx$ .

Est autem vdx differentiale spatii circularis APN; zdy differentiale spatii AMOB, et demique ydx differentiale spatii, APM; quando vero  $\int zdy$  integram, eream inter Clissoftem ejusque asymptotum exhibet, etiam  $\int ydx$  candem dabit, adebque: hoc ensu est:  $2\int zdy - \int ydx = \int zdy = 2\int vdx$ , et cum tunc vdx integrum semicirculum suppeditat, patet spatium Cissoïdale, in infinitum protensum, triplum esse circulu generatoris (1); adeoque si circulus generator in Cycloïde et Cissoïde idem sumatur, hae curvae aequales areas habebunt. Cf. praec. §. 6.

Area Cissoïdis etiam alio modo definiri potest. Posita enim illa = I, erit:

$$dI = \frac{x^{\frac{3}{2}}dx}{(a-x)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x^{2}dx}{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}} = \frac{axdx-axdx+x^{2}dx}{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}} = \frac{axdx}{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}} = \frac{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}}{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}}$$
$$= \frac{axdx}{(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}} - dx(ax-x^{2})^{\frac{1}{2}}$$

adeo-

(1) Vid. Welf Ope lead, Tom. L. post 589.

adeoque I =  $\int \frac{ax^dx}{(ax-x^2)^{\frac{1}{2}}} - \int dx (ax-x^2)^{\frac{1}{2}}.$ 

 $\int dx (ax - x^2)^{\frac{1}{2}} \text{ acquale esse spatio AND} npA facile intelligitar;} \int \frac{axds}{(as - s^2)^{\frac{1}{2}}} \text{ vero est} = 4 \text{ segm. AND} npA$ 

Est enim  $\triangle Amp = \frac{1}{2}x(ax-x^2)\frac{1}{2}$ , ejusque hifferentiale  $\frac{3axdx-4x^2dx}{4(ax+x^2)\frac{1}{2}}$ , quod si subtrahatur a  $dx(ax-x^2)\frac{1}{2}$ , differentiali spatii ANDnpA, remanebit  $\frac{axdx}{4(ax-x^2)\frac{1}{2}}$  prodifferentiali segmenti ANDnA; adeoque  $\frac{axdx}{(ax-x^2)\frac{1}{2}} = 4$  segm. ANDnA, et area Cissolis = 4 segm. ANDnA — spat. ANDnpA = 3 segm. ANDnA — Amp.

Pendet ergo Quadratura Cissoïdis a Quadratura circuli. Si sumatir abscissa acqualis diametro circuli, paret uti supra, Cissoïden fieri tripium circuli generatoris (1),

# De Quadratura Logisticae sen Logarithmacae.

Si in recta linea XAX' (fig. 19.) partes AC, CE, etc. Ac, ce, etc. sumantur acquales, et ex punctis A, C, E, etc. e, e, etc. ducumur perpendiculares AB, CD, tetc., ed, of, etc., its will sint in proportions Geometrica, its us its would AB to CD to CD: 12 EF we BB : Cold in encil, oristor ex his linein-curve linear Legistica sive Logarithmica, vocature.

Primum de hac curva cogitasse videtur Cel. Jac. Gregory, quamvis ejus proprietatea demum evulgavit nostras Chr. Hugenius, ad calceni Dissertationis De Causa gravitanis
1690 (2); sed cum cas sine demonstratione propositisset, postea Geometra Italus Guido Grandus cas demonstravit in libro, cui titulus Geometrica demonstratio Theoremas
tum Hugenianorum circa Logissicam sivé Logarithmicam lineam anno 1701 (3).

Canf in Logistica aubitangens sit constants, ponastur illa  $\equiv a_1$  ea autem, ati facile estendi potest, est  $\equiv y \frac{dx}{dy}$ ; ergo  $a \equiv y \frac{dx}{dy}$  et  $ady \equiv ydx$ , idéoque  $\int ydx \equiv \int ady$ 

<sup>(1)</sup> Vid. Pas, Inleiding tot de kennfisse en het gebruik der eneindig kleinen, S. 222.

<sup>(2)</sup> Cf. ejus Opera reliqua, edita a Cl, 's Gravejande, Vol. I. pug. 135 et 136.

<sup>(3)</sup> Vid. Montrele, Tom. II. pag. 85 et sqq. et Hugenii Opp. niele ett., pag. 146 et sqq.

Constitution of the

5 ari Spatium igitur indeterminatum XABY racquelo cest mentingulo az subtangente Ponatur GH = 9', erit eodem modo: Charles Samples Barrell Barrell Spat. infinitum YHGX = ay', adeqque a strate and the strate and th Spatium (YHGX - YBAX) = a(y-y) + and a constanting of the supply of Spatium igitur interceptum inter duas ordinatas acquale est rectingulo ex subtatizente et differentia ordinatarum; adeoque erro en erro e Spatium GHBA = a(y'=3) i was an in the med in the unde sequitur, ai tale spatium sumatur, uhi altera ordinate duplum est afterias, id est si ponatur y' - y = y, thug, o post a mittel one term a grant thu i'm i.e. in Spatium, GHBA case, = spatio XABY - = 18 3 flar - spanja Spatium igitur inter duas ordinatas impresprum, sujus alterau duplum iest afterius. acquale est reliquo spatio infinito ( ), a recursive and a reliquo spatio infinito ( ). Haec exempla sufficient ad illustrandum casum, uni predinate parallelae et orthogonales ductae sunt; transcamus jam ad explicationem problematis pro coordinatis polaribus. ក់ព្ទទីសទាធាន ក្រុមទៅជីវិស្សា **១០១**១ ខែក្នុ<sup>ងស្រែ</sup>្តិ គោ **ប**ែប្រាស់ ខេងលេខ សំពេញ ។

## SECTION ECUNDA

DE QUADRATURA CURVARUM, SI REFERANTURIA NESACET QUE MUCUM FOCUM, ITA UT COÖRDINA TAE SINT RADII VECTORES ET ANGULI, QUOB HI RADII VECTORES CUM ALIQUO RADIO VECTORES POSITIONE

DATO COMPREHENDUNT,

Explicatio Problematis.

Sie vidimus de Quadratura Curvarum ad-axin relatarum, ita ut ordinatae essent parallelae et axi orthogonaliter instantes. Transcamus in hac sectione ad casum, ubi cur-

curva refertus ad aliquem focum, ita ut ordinatae sint radii vectores ex uno puncto tamquam polo exeuntes, abscissae autem computentur angulis vel arcubus, quos lii radii vectores comprehendunt.

Hic autem casus, dum et aliis curvis applicari possit, praecipue tamen convenit illis, quae ex gyrationibus sive circumvolutionibus generantur, veluti circulus, spirales etc. Pro hac igitur relatione ad focum aliquem formulam quadrandi quaeramus.

Sit SMM' (fig. 20) curva quaedam; ordinatae ex polo F ductae FM, FM' etc. Patet differentiale spatii quaesiti SFM non uti ante esse trapezium curvilineum, verum sectorem aliquem MFM'. Cum radiis veetoribus FM, FM' ducantur arcus Mm et M'm'; apparet differentiale MFM' comprehensum esse inter sectores circulares MFm et M'Fm', ultimamque rationem MFM' et MFm esse unitatem. Sit arcus SM = x, ejusque radius SF = FX = FX' = r; ponatur radius vector = z. Cum dictorum sectorum limes sit unitas, et sit MFm: XFX' =  $z^2$ :  $r^2$ , sequitur etiam limitem sectorum MFM' et XFX' esse uti  $z^2$ :  $r^2$ ; pro sectore, autem XFX' substitut potest  $\frac{r^2 \cdot dx}{2}$ ; est enim =  $\frac{r \cdot \text{Arc.} \times \text{XX}'}{2}$ ; arcus XX' autem (posito radio AF = 1) est =  $\frac{dx}{2}$ ; unde sector XFX' =  $\frac{r^2 \cdot dx}{2}$ ; si nunc pro MFM' ponatur dS, facile ex ultima proportione concludetur:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{z^2}{2}$$
, vel  $dS = \frac{z^2 dx}{2}$  et  $S = \int \frac{z^2 dx}{2}$  (1).

Hanc explicationem exemplis quibusdam illustrare consbinur et initium quidem sumemus a lincis, spiralibus, was sont et al. 2000 and a constant a constant

## De Quadratura Spiratium.

Lineae spirales, quae generantur continua gyratione circa punctum aliquod immobile, ita ut arcus eo magis divergant quo plures fiant gyrationes, comprehendi possunt aub hac generali acquatione  $s = ax^a$ , in qua a arcum, a radium vectorem significant. Quoniam autem  $s = ax^a$ , est  $s^a = a^ax^a$ ; si itaque ut supra differentiale spatii quaesiti ponamus = aS, erit:

. 
$$dS = \frac{z^2 dx}{2} = \frac{a^2 x^{2n}}{2} dx$$
 et  $S = \int \frac{x^2 dx}{2} = \frac{a^2 x^{2n} + x}{4^n + 2} + C$ 

Con-

<sup>(1)</sup> Vid. L'Hniller Op. ett. Cap. 10. \$. 104. et La Crein No. III; que mode asquatio pointis deriveur en ma pre coordinatis rectanguils; Vid. vi d. apud Schröder Verhandeling supra etc. I Afd. 4 Hoofdst. \$. 15.

Constants vero negligi debet quando spatia initium sumant a linea AO (fig. 21), quoniam ibi x = a, adeoque  $S = \frac{a^2 x^{2n} + b}{4n + 2}$ 

Si ponamus z = arcui ON; z = AM erit:

Spatium ACM = 
$$\frac{a^2x^{2s} + s}{4n + 2}$$

Post unam circumvolutionem, vel quando s = sm = circumferentise circuli, eritz

Spatium ACMB = 
$$\frac{a^2 (g_{\pi})^{as} + z}{4^a + z}$$

Si circulus adhuc percurrerit arcum ON, erit

Spatium ACMBC'M' = 
$$\frac{a^2(2\pi + 0N)a^2 + 2}{4n + 2}$$

et sic deinceps quodeunque Spatium definiri potest (1).

·§• 3

## Spiralis Archimedaea.

His de lineis Spiralibus universe dictis, transcamus ad Spiralem Archimedacam.

Curva hace, quamvis primum a Conone, Archimedis amico, inventa fuerit, posterioris tamen nomen gerit, quoniam primus fuit, qui ejus, aream, tangentes, et in genere
ejus proprietates investigavit (2).

Aequatio pro Sprirali Archimedis est  $z = \frac{x}{2\pi}$ , posito scilicet radio circuli generatoris = 1, ergo  $z^2 = \frac{x^2}{(2\pi)^2}$ ;  $dS = \frac{x^2}{8\pi^2}dx$  et  $S = \frac{x^3}{24\pi^5}$ . Sumamus  $x = 2\pi$  = circumferentiae circuli generatoris, erit  $S = \frac{8\pi^3}{24\pi^3} = \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3}\pi$ , unde patet aream ACMB (fig. 21.) esse =  $\frac{2}{3}\pi$ . Spatium igitur Spiralicum prima circuli gyratione ortum aequale est tertiae ejus partis; adeoque spatium BACMNOPN =  $\frac{2}{3}\pi$  = duabus tertiia partibus circuli. Si ponamus  $x = 4\pi$ ; =  $6\pi$ ; =  $8\pi$ ; = etc. habebimus:

(1) Vid. La Croix No. 234 et Doct. Alewijn , Tentamen Academicum de linei: Spiralline, Göttingne 1802.

Ĭ

si 
$$s = 2\pi$$
;  $S = \frac{x^3}{24\pi^3} = \frac{8\pi^3}{24\pi^2} = \frac{1}{3}$   
 $s = 4\pi$ ;  $S = \frac{x^3}{24\pi^2} = \frac{64\pi^6}{24\pi^2} = \frac{8}{3}$   
 $s = 6\pi$ ;  $S = \frac{x^3}{24\pi^3} = \frac{216\pi^6}{24\pi^3} = \frac{27}{3}\pi$   
 $s = 8\pi$ ;  $S = \frac{x^3}{24\pi^3} = \frac{812\pi^3}{24\pi^3} = \frac{64}{3}\pi$   
 $s = 10\pi$ ;  $S = \frac{x^3}{24\pi^3} = \frac{1000\pi^3}{24\pi^4} = \frac{125}{3}\pi$ 

Si jam ACMB vocamus spatium Spiralicum primum = a; BPC'M'XN' spatium Spiralicum secundum = b et sic deinceps, eris ex substructions terminorum inventorum

் இது விறிர் பிரியார் சூர்க் கூறிய கூறிய கூறிய et sie porto in infinitum. செரி

Quantimity 
$$7 = 3 \times 1 \times 2 + 1$$

$$19 = 3 \times 2 \times 3 + 1$$

$$37 = 3 \times 3 \times 4 + 1$$

$$61 = 3 \times 4 \times 5 + 1 \text{ erit pro termino } n$$

$$3n (n-1) + 3$$

adeoque spatium Spiralicum  $n = \frac{3n(n-1)+1}{2} = (n(n-1)+1)\pi$ 

Est etiam 
$$b - a = 2\pi$$

$$c - b = 4\pi$$

$$d - c = 6\pi$$
 et sic porro.

Differentiae itaque singulorum spatiorum insequentium sunt 2x, 4x, 6x, 8x, etc. .... 29x (1).

S. 4.

(2) Cf. Wallis Arithmetica Infinitorum, propp. 29, 38-37, et Floryn, Il Book, 6 Hoofdst. S. 159 et sqq.

### 5. 4.

## Spiralis Logarithmica.

Si per punctum M (fig. 22.) ducantur lineae aliquot MA, MB, MC etc., omnes acquales angulos comprehendentes, lineae vero ipsae MA, MB, MC etc. sic sumantur, ut proportionem Geometricam constituant, id est ita ut sit MA: MB = MB: MC = MC: MD = etc., linea quae transit per puncta A, B, C etc. vocatur Spiralis Logarishehica.

Spiraius haec, de qua primum cogitavit Cartesius (r), aequationem habet s = Log. s, uti facile ex ejus generatione apparets itaque  $ds = \frac{ds}{z}$  et  $dS = \frac{z^2 ds}{2} = \frac{zdz}{2}$  et  $dS = \int \frac{z^2}{2} ds = \int \frac{z^2}{2} ds$  (2). Spatium ergo Logarithmicae Spiralis aequale est quartae parti quadrati radii vectoris, sive posito FM = s.

et arch FEDCBA . . . . M = s, erit

spatium MFEDCBA . . . .  $M = \frac{s^2}{4}$ ,

adeoque si sumatur ME = x',

spatium MEDCBA . . . .  $M = \frac{z'^2}{4}$ , et proinde

Sector EMF = spat. MFEDCBA.... M = spat. MEDCBA... $_{1}$  M =  $\frac{z^{2}}{4}$  =

lis est quartae parti disserentiae quadratorum illosuta radiorum vectorum.

S. 5.

## Spiralis Hyperbolica.

Sit MN (fig. 23.) linea recta, et ex M. sentro sucuntur greus; circulages, &C, BD, NE inter se aequales, linea quae per puncta C, D, E etc. transit vocatur Spiralis Hyperbolica.

Ejus acquatio est  $z = \frac{a}{z}$ ; igitur  $z^2 = \frac{a^2}{z^2} = a^2x - i$ ;  $z^2dx = a^2x - idx$  et  $\int \frac{z^2dx}{2} = \int \frac{a^2x - idx}{2} = \frac{a^2x - i}{-2} = -\frac{a^2}{2x} + C(3)$ 

(t) Vid. Montuels, Tom. II., p. 45c.

(E) CL La Creix, No. 884.

(3) Cf. La Croix, No. 224.

### S. 6.

## De Quadratura Epicycloidum.

Superiori sectione hujus capitis, cum de Cycloide egimus, disimus nos Epicycloides tractaturos esse eo loco, ubi ageretur de casu, quo ordinatae e polo ductae essent; de his itaque nunc videamus,

Epicycloïs haec a Cycloïde, a qua nomen accepit, co differt, quod loco lineae rectae, quae Cycloïdi basi inservit, sumatur circulus, et deinde alter circulus generator, eo, quem memoravimus, modo, supra hac volvatur. Inter hanc curvam, quae inventa fuit ab Astronomo Danico Roemer (1), et Cycloïdem porro haec intercedit differentia, quod haec semper transcendens vel mechanica, illa vero saepe geometrica sit. Geometrica seilicet est, si ratio aliqua subsistit inter circumferentias circuli, qui basi inservit et circuli generatoris. Si vero haec ratio non subsistat, verum irrationalis sit, curva est transcendens, et punctum in circulo generatore, a quo linea initium capit, numquam, quoteunque fiant circumvolutiones in illud punctum incidet, a quo profectum est, dum in priore éasu hoc post certas aliquas circumvolutiones locum habebit.

Ordinatis itaque ex centro circuli, qui basi inservit, [ductis, quaeramus ejus Quadraturam.

Sit radius circuli baseos = s; radius circuli generatoris = b et radius vector AF = s (fig. 24.). Est in triangulo AFE

$$z^{3} = (a + b)^{2} + b^{3} + 2b(a + b) \text{ Cos. E}$$
unde Cos. E =  $\frac{a^{2} + 2ab + 2b^{2} - z^{3}}{2b(a + b)}$ , ergo
$$1 - \text{Cos. E} = \frac{z^{2} - a^{2}}{2b(a + b)} \text{ et } 1 + \text{Cos. E} = \frac{(a + 2b)^{2} - z^{2}}{2b(a + b)} \dots \text{(A)}$$
Sed I - Cos. E = 2 Sin.  $\frac{1}{2}E^{2} = 2$  Sin. G<sup>2</sup>

$$1 + \text{Cos. E} = 2 \text{ Cos. } \frac{1}{2}E^{3} = 2 \text{ Cos. G}^{2} \dots \text{(B)}$$
igitur Sin. G<sup>2</sup> =  $\frac{z^{2} - a^{2}}{4b(a + b)}$ ; Cos. G<sup>2</sup> =  $\frac{(a + 2b)^{2} - z^{2}}{4b(a + b)}$ 
et hinc Tang. G<sup>2</sup> =  $\frac{z^{2} - a^{2}}{(a + 2b)^{2} - z^{2}}$ .

Ex triangulo FAG est Sin.  $AFG' = {a+2b \choose s}$  Sin. G;

(1) Vid. Montnels, Tom. II. p. 390.

et ex triangulo FAD Cos. AFG' = 
$$\frac{a}{z}$$
 Cos. G et hinc Tang AFG' =  $\left(\frac{a+2b}{a}\right)$  Tang. G. Sit angulus BAF =  $x$ ; ergo Tang. AFG' =  $\frac{zdx}{dz}$  et

$$\frac{zdx}{dz} = \left(\frac{a+2b}{a}\right) \text{ Tang. } G = \left(\frac{a+2b}{a}\right) / \left(\frac{z^2-a^2}{(a+2b)^2-z^2}\right)$$

$$zdx = \left(\frac{a+2b}{a}\right) dz / \left(\frac{z^2-a^2}{(a+2b)^2-z^2}\right); \text{ brevitatis gratia ponatur } a+2b=c;$$

$$\text{erit } \frac{z^2dx}{s} = \frac{c}{2s} zdz / \left(\frac{z^2-a^2}{c^2-z^2}\right).$$

Ponatur porro  $e^2 - z^2 = u^2$ , unde zdz = -udu, et

$$\frac{z^2 dx}{2} = -\frac{c}{2a} du \sqrt{(c^2 - a^2 - u^2)} = dS, \text{ et } .$$

$$S = \int \frac{z^2 dx}{2} = \text{Const.} - \frac{c}{4a} u \sqrt{(c^2 + a^2 - u^2)} - \frac{c}{4a} (c^2 - a^2) \int \frac{du}{\sqrt{(c^2 - a^2 - u^2)}}$$

$$= \text{Const.} - \frac{c}{4a} u \sqrt{(c^2 - a^2 - u^2)} - \frac{c}{4a} (c^2 - a^2) \text{ Ang. Sin. } \frac{u}{\sqrt{(c^2 - a^2)}}$$

$$= \text{Const.} - \frac{c}{4a} \sqrt{(c^2 - a^2)} (x^2 - a^2) - \frac{c}{4a} (c^2 - a^2) \text{ Ang. Sin. } \sqrt{\frac{c^2 - z^2}{c^2 - a^2}}$$

Posito z = a, fit Ang. Sin.  $\left(\frac{c^2 - z^2}{c^2 - a^2}\right) = 90^\circ = \frac{1}{8}e^{-a}$ 

adeoque Const. 
$$=\frac{c}{4s}(c^2-a^2)\frac{\pi}{8}\pi$$
; et

$$S = \frac{c}{4a}(c^2 - a^2) \left(\frac{1}{2}x - \text{Ang. Sin.} \left(\frac{c^2 - z^2}{c^2 - a^2}\right)\right) - \frac{c}{4a}V(c^2 - z^2) (z^2 - a^2)$$

I. 
$$=\frac{c}{4a}$$
.  $(c^2-a^2)$ . Ang. Cos.  $\left(\frac{c^2-z^2}{c^2-a^2}\right)-\frac{c}{4a}\sqrt{(c^2-z^2)}$   $(z^2-a^2)$ 

= Spatio Epicycloïdali BAF.

Porro ex (A) et (B) sequitur AFG = Ang. Cos. 
$$\left(\frac{c^2-s^2}{c^2-a^2}\right)$$
, et

$$\sqrt{(c^2-z^2)(z^2-a^2)} = 4b(a+b)$$
 Sin. AGF cos. AGF

$$= (c^2 - a^2)$$
 Sin. AGF cos. AGF, ergo

$$S = \frac{c}{4a}(c^2 - a^2)$$
 (Ang. AGF — Sin. AGF Cos. AGF)

arcus DF = b Ang. DEF = 2b Ang. AGF; adeoque

Sector

Sector DEF = & Ang. AGF, porro

 $\triangle$  DEF =  $\frac{1}{2}$   $\triangle$  DFG =  $\frac{1}{2}$  DF  $\times$  FG =  $b^a$  Sin. G. Cos. G.

Posito ergo pro c valore s + 26, erit

$$S = \frac{(a+2b)(a+b)}{ab} \text{ (Sect. DEF } - \Delta \text{ DEF)} \dots \text{ (C)}$$

II.  $S = \frac{(a+2b).(a+b)}{ab}$ . Segm. DF = spacio Epicycloïdali BAF.

Quum circulus generator semicircum volutionem perfecerit, erit:

S = spatio ABFPQA = 
$$\frac{(a+2b)(a+b)}{ab}$$
. area semicirculi generatoris =  $\frac{(a+2b)(a+b)}{ab}$ .  $\frac{3}{2}b^2\pi$ .

Est vero Sector ABQA = 1 abn; ergo his substractis,

III. Spatium BFPQB = 
$$\left(\frac{3a+2b}{a}\right) \cdot \frac{1}{2}b^2\pi$$

$$=\left(\frac{3a+4b}{a}\right)$$
. area semicirculi generatoris .... (D)

et 
$$\triangle DAF = \frac{\sigma}{2} \cdot \triangle DEF$$
.

Ex acquatione (C), quam supra invenimus, vidinus, este

Spatium BAF = 
$$\frac{(a+2b)(a+b)}{ab}$$
 (Sect. DEF -  $\triangle$  DEF),

ergo addendo \( DAF\) et subtrahendo Sectorem BAD, erit Sector, qui continetur inter arcum circularem BD, arcum Epicycloidis BF et chordam FD, sive

IV. BDF = 
$$\left(\frac{3a+2b}{a}\right)$$
 (Sector DEF -  $\Delta$  DEF)  
=  $\left(\frac{3a+2b}{a}\right)$  segmentum DF; et hinc ex (D)

V. Spatium DQPFD = 
$$\left(\frac{3a+2b}{a}\right)$$
 (area semicirculi generatoris — Segm. DF) =  $\frac{3a+ab}{a}$ . Segm. DFG (1).

§. 7.

(1) Vid. Klägel vece Epicykloide, No. 10-14, et Jch. Bernouffli in Loce, eitel, Lect. 29, et 93 Opp. Tom, ill.

## 5. 7

De Sectoribus Circularibus, Ellipticis et Hyperbolicis.

Sectores Curvarum aliquando inveniri possunt ex coordinatis ad axin relatis, uti exemplis Ellipseos, Circuli et Hyperbolae ostendemus.

Sit ABaA (fig. 25) Ellipsis, AC = a, BC = b, CP = x, PM = y,

erit 
$$y = \frac{b}{a} \cdot V(a^2 - x^2)$$

Sector ACM =  $\frac{APM}{a} + \frac{CPM}{a}$ 
 $\frac{d}{d} \cdot ACM = \frac{d}{d} \cdot APM + \frac{d}{d} \cdot CPM$ 

CPM =  $\frac{1}{2}CP \times PM = \frac{b}{2}x \times \frac{b}{d}V(a^2 - x^2) = \frac{bx}{2a}V(a^2 - x^2)$ 
 $\frac{d}{d} \cdot CPM = \frac{b}{2a}(\frac{dx}{d}V(a^2 - x^2) - \frac{x^2dx}{V(a^2 - x^2)})$ 
 $\frac{d}{d} \cdot APM = ydx = \frac{bdx}{a}V(x^2 - x^2)$ 

Hoc differentiale signum — ideo habet, quéniem crescente à decresult area APM, dum ceteroquin, si abscissae a vertice A vel a sumantur, contrarium locum habeat, adeoque tune haberet valorem posseivum. Est igitur:

$$d. ACM = d. APM + d. PCM$$

$$d. ACM = -\frac{bdx}{a} V(s^2 - x^2) + \frac{b}{2gg} (dsV(s^4 - x^2) - \frac{x^2dx}{V(a^2 - x^2)})$$

$$= \frac{b}{2g} (V(s^4 - x^2) - \frac{x^2}{a^2 - x^2} V(s^2 - x^2) - 2V(s^4 - x^2)) ds$$

$$= \frac{b}{2g} (-\frac{x^2}{a^2 - x^2} V(s^2 - x^2) - V(s^4 - x^2)) ds$$

$$= \frac{b}{2g} V(s^2 - x^2) (-\frac{x^2}{(a^2 - x^2)} - 1) ds$$

$$= \frac{b}{2g} V(s^4 - x^2) (-\frac{x^3 - (s^4 - x^2)}{s^3 - x^3}) ds$$

$$= \frac{b}{2g} V(s^4 - x^2) \times -\frac{a^2}{s^3 - x^2} ds$$

$$= -\frac{b}{2g} \cdot \frac{a^2dx}{V(s^4 - x^2)}; \text{ adeoque}$$

$$ACM = -\int \frac{b}{2g} \cdot \frac{a^2dx}{V(s^4 - x^2)} = -\frac{1}{2g} \int \frac{ds}{V(s^4 - x^4)}$$

HŁ

Hic valor si integretur, quod facile ope serierum fieri potest, obtinebitur arez Sectoris ACM, et hinc invenitur tota Ellipsis, uti supra id ostendimus in §. 4. Sect. I. hujus Capitis.

Cum pro circulo sit a = b, erit, facta substitutione, area Sectoris ACN  $= -\int \frac{a^2dx}{2V(a^2-x^2)}$  (1).

Porro sit XAX' Hyperbola easdem axes habens ac Ellipsis ABaA; ejus aequatlo erit  $j^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$ .

Est Sector ACR = CQR - AQR

$$d \cdot ACR = d \cdot CQR - d \cdot AQR$$
 $CQR = \frac{1}{2}CQ \times QR = \frac{1}{8}x \cdot \frac{b}{a}V(x^2 - a^2) = \frac{bx}{2a}V(x^3 - a^3)$ 
 $d \cdot CQR = \frac{b}{3a}\left(dxV(x^2 - a^2) + \frac{x^2dx}{V(x^2 - a^3)}\right)$ 
 $d \cdot AQR = ydx = \frac{bdx}{a}V(x^2 - a^2)$ ; adecques

 $d \cdot ACR = d \cdot CQR - d \cdot AQR$ 

$$= \frac{b}{2a}\left(dxV(x^2 - a^3) + \frac{x^2dx}{V(x^2 - a^3)}\right) - \frac{b}{a}dxV(x^2 - a^3)$$

$$= \frac{bdx}{2a}\left(V(x^2 - a^3) + \frac{x^2}{V(x^2 - a^3)} - 2V(x^2 - a^3)\right)$$

$$= \frac{bdx}{2a}\left(\frac{x^3}{V(x^2 - a^2)} \times V(x^2 - a^3)\right)$$

$$= \frac{bdx}{2a}V(x^2 - a^2)\left(\frac{x^2}{x^2 - a^2} - 1\right)$$

$$= \frac{bdx}{2a}V(x^2 - a^3)\left(\frac{x^2}{x^2 - a^2} - 1\right)$$

$$= \frac{b}{2a}dxV(x^3 - a^3)\left(\frac{x^3}{x^2 - a^3}\right)$$

$$= \frac{b}{2a}dxV(x^3 - a^3), \text{ adecque}$$

area  $ACR = \frac{b}{2a}\int dx\frac{a^2}{V(x^2 - a^2)}, \text{ adecque}$ 

( 1) Coul. Cl. S. S. van der Eyk, Perh, supra land, pag. 29 et seq

Qti

Qui valor idem est ac invenimus pro Ellipsi, excepto signo; adeoque et area Sectoris Hyperbolici facile ope serierum inveniri potest (1).

## CAPUT QUINTUM.

BE QUADRATURA SUPERFICIERUM CURVARUMA

### S. 1.

## Brevis Historia hujus Capitis.

Quamvis, uti jam ante (in Introductione et Cap. I. 9. 1) dizimus, inventio superficierum Curvarum, quae et complanatio dicitur, proprie non videatur pertinere ad locum. de Quadratura Curvarum, adeoque nec ad quaestionem propositam, tamen ob rationes ibi allatas illam plane omittere noluimus.

Quod ad historiam hujus loci adtinet, veteres, (uti et illud supra de Quadratura Curvarum planarum observavimus), non multa praestiterunt. Legimus quidem Pap-, pum, Geometram Graecum, jam definivisse portionem superficiei Sphaericae absolute quadrabilem (2), et Archimedem superficiem Sphaerae, Cylindri et Coni determinasse, sed haec praecipua videntur illorum fuisse, quae ad nos pervenerunt.

Recentioribus temporibus, imprimis post renatas literas, multi fuere, qui huic Quadraturae operam navarint, ita ut sensim sensimque plurium superficierum curvarum areae detectae sint. Principes hac in re fuisse videntur Formatius, Gregorius, Hugsnius, Cotesius, Newtonus, aliique, quos tamen omnes hic ob brevitatem observandam speciose numerare non possumus. Id unum observasse liceat, nostris temporibus Calculo Differentiali et Integrali viam quasi stratam esse ad has areas determinandas, quare et nunc Problema breviter explicabimus et pancis exemplis illustrabimus.

S. 2.

<sup>(1)</sup> Vid. La Creix, No. 229 et 236.

S. 2.

## Explicatio Problematis.

Ut itaque hoc fiat, sit AMM' (fig. 16) curva, quae circa axin AX' rotata, superficiem curvam generat. Per M et M' ducantur lineae rectae Mm et M'n parallelae
axi, et arcui MM' aequales, quarum linearum rotatione curvae Cylindricae orientur.
Quoniam superficies Cylindricae ab his rectis genitae sunt in ratione ordinatarum MP
et M'P', ratio aequalitatis limes est rationis harum superficierum, adeoque eo magis
haec ratio aequalitatis limes est rationis alterurius harum superficierum ad superficiem
rotatione arcua MM' genitam, quoniam hae minus different, quam superficies Cylindricae.

Ponatur arcus MM' =  $\Delta s$ , superficies vero ab eo genita =  $\Delta S$ ; MP = y, AP = s. Quoniam, uti diximus, ratio aequalitatis limes est superficiei ab arcu MM' genitae ad superficiem Cylindricam, erit:

lim. 
$$(\Delta S : 2\pi . y \Delta z) = 1 : 1.$$

Superficies sotatione chardae et rectae Mas genitae, sunt uti 1/(2004 + 272) 27 + 27

Porro lim. 
$$(\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} : \Delta z) = 1 : 1$$
  
 $\lim_{z \to 0} (\frac{2y + \Delta y}{z} : y) = 1 : 1$ 

ergo lim.  $(\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}, \frac{2y + \Delta y}{2}, \frac{1}{y\Delta z}) = 1 + 1;$  vidimus autem esse

lim. 
$$(y\Delta s : \Delta S) = 1 : ar$$

itaque lim.  $(\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \frac{2y + \Delta y}{2} : \Delta S) = 1 : 2\pi$ , et recedendo a limitibus

$$V(dx^{2} + dy^{2}) \frac{2y + dy}{2} : dS = Ii : 3\pi$$

$$\text{unde } dS = 2\pi V(dx^{2} + dy^{2}) \frac{2y + dy}{2}$$

$$= 2y\pi V(dx^{2} + dy^{2})$$

$$\text{ct } S = \int 2y\pi V(dx^{2} + dy^{2})$$

$$= \int 2y\pi dx \left[ \left( 1 + \frac{dy^{2}}{dx^{2}} \right) (1) \right]$$

Haec

(1) Vid. L'Huillier, Cap. 13. S. 119; La Croix, No. 244; Klügel, voce Complanation, et Cl. S. S. van Ser Eyk, Verh. enz., pag. 34 et 1990.

Hace est formula differentialis superficiei circumvolutione curvae genitae; in hac ex Curvarum acquatione substituendi sunt valores pro y, dy et dx, quo invenietur superficies quaesita.

His expositis, exempla addamus, quibus dicta clariora fiant.

## **5.** 3.

## De Superficie Sphaerica.

Aequatio circuli, posito diametro = 2a et abscissis sumtis aj vertice, est  $y^2 = 2ax - x^2$ ; ergo differentiando:

$$2fdy = 2adx - 2xdx$$

$$f(a-x) dx. \quad Porator \frac{dy}{dx} = p, \text{ erit}$$

$$dS = 2f\pi dx \sqrt{(1+p^2)}; \text{ ob } ydy = (a-x) dx; \text{ erit};$$

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{a-x}{y}$$

$$f''' = \frac{(a-x)^2}{y^2} \text{ et } (1+p^2) = \frac{(a-x)^2}{y^2} + 1 = \frac{(a-x)^2+y^2}{y^2} = \frac{a^2-2ax+x^2+y^2}{y^2}$$

$$= \frac{a^2-2ax+x^2+2ax-x^2}{y^2} = \frac{a^2}{y^2}, \text{ adeoque } \sqrt{(1+p^2)} = \frac{a}{y}$$

$$= 2f\pi dx$$

$$\text{et } S = \int 2a\pi dx$$

$$= 2a\pi x$$

Haec aequatio suppeditat superficiem portionis Sphaerae pro abscissa x, si scifices abscissae simul cum superficie initium capiant; in illa si ponatur x=2d, eric protota superficie Sphaerica;

Similiter pro alia abscissa x', erit:

adeoque substractione erit pro Zona superficiei Sphaericae

$$S' - 8 = 2a\pi x' - 2a\pi x = 2a\pi (x' - x)$$

quae omnia ex Geometria elementari nota sunt.

3. **4**.

## De Superficie Parabolosdis.

Cum aequatio Parabolae sit 
$$y^2 = px$$
, est  $y dy = p dx$ , inde  $\frac{dy}{dx} = \frac{p}{2y}$  et  $\frac{dy^2}{dx^3} = \frac{p^3}{4y^3}$  s  $= \frac{4y^2 + p^2}{4y^2} = \frac{4px + p^2}{4y^2}$  et  $\int (1 + \frac{dy^2}{dx^2}) = \int (\frac{px + p^3}{4y^2})$  dS  $= 2y\pi dx \int (1 + \frac{dy^2}{dx^2}) = y\pi dx \int (\frac{4px + p^2}{4y^2}) = \pi dx \sqrt{4px + p^2}$  S  $= \int 2y\pi dx \int (1 + \frac{dy^2}{dx^3}) = \int \pi dx \sqrt{4px + p^2}$   $= \frac{\pi(px + p^3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2} \cdot 4p} + \text{Const.}$   $= \frac{\pi(4px + p^3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2} \cdot 4p} + \text{Const.}$ 

Pro x = 0, fit Const.  $= -\frac{1}{6}\pi p^2$ , adeoque

Superficies Paraboloïdis  $S = \frac{1}{6}\pi \left(\frac{(4px + x^2)^{\frac{1}{2}}}{p} - p^2\right)$ 

## S. 5. De Superficie Sphaeroidis.

Si Sphaeroïdem quaeramus, quae oritur ex revolutione Ellipseos circa axin minorem, debet in aequatione solita b cum a permutari, cum hoc casu abscissae supra exin minorem constituentur.

Computatis itaque abscissis a centro Ellipseos, ejus aequatio in casu proposito erit  $y^2 = \frac{a^2}{18}(b^2 - x^2)$ ; adeoque:

$$aydy = -\frac{2b^2a^2xdx}{b^4} = -\frac{2a^2xdx}{b^2}; ydy = -\frac{a^2xdx}{b^2}$$
$$dy = -\frac{a^2xdx}{b^2y} = -\frac{a^2xdx}{b^2\frac{a}{b}V(b^2 - x^2)} = -\frac{axdx}{bV(b^2 - x^2)}$$

ergo 
$$dy^2 = \frac{a^2x^2dx^2}{b^2(b^2-x^2)}$$
;  $dx^2 + dy^2 = \frac{a^2x^2dx^2}{b^2(b^2-x^2)} + dx^2 = \frac{a^2x^2dx^2 + b^2(b^2-x^2)dx^2}{b^2(b^2-x^2)}$   
 $= \frac{dx^2(a^2x^2 + b^4 - b^2x^2)}{b^2(b^2-x^2)} = \frac{dx^2((a^2-b^2)x^2 + b^4)}{b^2(b^2-x^2)}$ , adeoque;

$$V(ds^{2} + dy^{2}) = \frac{ds V((a^{2} - b^{2}) x^{2} + b^{4})}{bV(b^{2} - x^{2})} \text{ et tandem Superficies Sphaeroldis, sive}$$

$$S = \int 2\pi y V(dx^{2} + dy^{2}) \left( \frac{1}{2\pi a^{2}} \frac{d}{b} V(b^{2} - x^{2}) \frac{dx^{2} V((a^{2} - b^{2}) x^{2} + b^{4})}{bV(b^{2} - x^{2})} \right)$$

$$= \int 2\pi \frac{a}{b^{2}} ds V((a^{2} - b^{2}) x^{2} + b^{4}); \text{ et si brevitatis gratis) ppmatur } a^{2} + b^{2} = c^{2}, \text{ crit}$$

$$S = \int \frac{2\pi a c dx}{b^{2}} V(c^{2} x^{2} + b^{4}) = \int \frac{2\pi a c dx}{b^{2}} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}})$$

$$= \int \frac{2\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x^{2} dx}{V(x^{2} + f^{2})} + \frac{f^{2} dx}{V(x^{2} + f^{2})} \right)$$

$$= \frac{2\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{b} V(x^{2} + f^{2}) + \frac{f^{2}}{a} \text{Log. } (x + V(x^{2} + f^{2})) + f^{2} \text{Log. } (x + V(x^{4} + f^{2})) \right) (1)$$

$$= \frac{2\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + f^{2}) + \frac{f^{2}}{a} \text{Log. } (x + V(x^{2} + f^{2})) + f^{2} \text{Log. } (x + V(x^{4} + f^{2})) \right) + Const.$$
Posito  $x = 0$ , set Const. 
$$= -\frac{2\pi a c f^{2}}{2b^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + f^{2})) + \frac{\pi a c f^{2}}{b^{2}} \text{Log. } f$$
Hace si adjungatur et rarsus substituatur  $f^{2} = \frac{b^{4}}{c^{2}}$ , exit.
$$S = \frac{2\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + f^{2}) + \frac{f^{2}}{a} \text{Log. } (x + V(x^{2} + f^{2})) \right) - \frac{\pi a c}{b^{2}} \frac{Log. }{c} \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{2\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) + \frac{b^{4}}{a^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) \right) - \frac{\pi a c}{b^{2}} \frac{Log. }{c} \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) + \frac{b^{4}}{c^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) \right) - \frac{\pi a b}{c} \text{Log. } \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) + \frac{b^{4}}{c^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) \right) - \frac{\pi a b}{c} \text{Log. } \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) + \frac{b^{4}}{c^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) \right) - \frac{\pi a b}{c} \text{Log. } \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) + \frac{b^{4}}{c^{2}} \text{Log. } (x + V(x^{2} + \frac{b^{4}}{c^{2}}) \right) \right) - \frac{\pi a b}{c} \text{Log. } \frac{b^{2}}{c}$$

$$= \frac{\pi a c}{b^{2}} \left( \frac{x}{a} V(x^{2} + \frac{b^$$

$$S = \frac{\pi a^{3} \left(a^{2} - b^{3}\right)}{b^{3}} \left( \frac{b^{3} \left(a^{3} - b^{3}\right)b^{2} + b^{4}\right)}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} + \frac{b^{4}}{a^{2} - b^{3}} \frac{1}{\log a} \left( \frac{b^{4} \left(a^{3} - b^{3}\right) + \sqrt{\left((a^{2} - b^{2}\right)b^{4} + b^{4}\right)}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \right)^{2}$$

$$= \frac{\pi ab^{3}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \frac{1}{\log a} \sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right) + b^{4}} + \frac{\pi a^{3} \left(a^{2} - b^{2}\right)b^{4}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \frac{1}{\log a} \left( \frac{b^{3} \left(a^{2} - b^{3}\right) + b^{4}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \right)^{2} - \frac{\pi ab^{3}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \frac{b^{3}}{\sqrt{\left(a^{2} - b^{3}\right)}} \frac{b^{$$

Quadratura, imque superficiet Sphaerolidia ducitur ad Logarithmes, adecque absolute inveniri non potest.

Ellipseos et Hyperbolae acquationes cum non nisi signo differant, parce herum superficierum Quadraturam eodem modo posse definiri.

De Quadranus, superficierum sincuti antous pro ordinatis parallelis iisque Orthogonalibus; at vero, uti et illud pro Quadratura Curvarum, planarum locum habere supra

training the and expenses and

(1) Vid. Hennert, S. 336. pag. 261 - 263.

vidimus, sic et hoc Caput tractari potest, si curva referatur ad aliquem focum, ita ut coordinatae sint radii vectores et anguli quos hi radii vectores cum aliquo radio vectore, positione dato, comprehendurit (1), quem locum tamen, ne diutius his rebus immoremur, omittimus.

Series pro Zonis Sphaeroldicis.

Antequam tamen huic Commentationi finem imponenus, non possumus, quin hic nonnulla adjiciamus applicationem continentia eosum, quae praecedenti 5. de Sphaeroïde diximus.

Terra, quam inhabitames, non est perfecta Sphaera, sed ejus polit patallum sunt applanati. Illa enim 24 horis circa axin volvente, vis centrifuga facia, ut ejus partes sub aequatore positae magis a centro distent quam partes polis adjacentes, adeoque hac revolutione telluris formam necessario fieri applanatam sive Sphaeroidicam, principia theoriae gravitatis et experimenta Physica abunde docent. His positis propositum nobis habemus Zonam terrae Sphaeroidis, uti et differentiam pro terra Sphaera investigare.

Sit ANP (fig. 25) quadrans Ellipticus, CA axis major, CP axis minor, adeoque P polus; sit deinde AN latitudo loci cujusdam, sive arcus, qujus revolutione orientem Zonam invenire volumus.

Ponatur AC = a, CP = b, ducantur perpendiculares RN et NM, et abscissae uti supra a centro et in ani minori computentur, adécoque passaus RN = CM = x, CR = NM = y. Ducatur porro Normalis NQ, quae axin AC in puncto Q secet; tunt angulus AQN metietur latitudinem loci N. Zonae superficies, quie oritus ex responatione arous AN, ponatur  $\Rightarrow$  S, crit  $y^a = \frac{b^a}{a}(a^a - x^a)$ 

Subnormalis QM = 
$$\frac{a\sqrt{(a^2-x^2)}}{a\sqrt{(a^2-x^2)}} = \frac{a\sqrt{(a^2-x^2)} \times \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{2}(a^2-x^2)}{\sqrt{(a^2-x^2)}} = \frac{b^2x}{a^2}$$

Ponatur angulus latitudinis sive AQN =  $\phi$ , erit in triangulo QMN:

NM

(1) Vid. L'HuilHer Cap. 23. \$ 128.

(2) Tid. Lie Cristz; No. 65.

G. H. COST JORDENS

 $NM : QM = Sin. \phi : Cos. \phi$ , adeoque

Tang. 
$$\phi = \frac{NM}{QM} = \frac{y}{\text{subnorm.}} = \frac{y}{b^2 x} = \frac{a^2 y}{b^2 x} = \frac{a \sqrt{(a^2 - x^2)}}{b x}$$

Tang.<sup>2</sup> 
$$\phi = \frac{a^2(a^2 - x^2)}{b^2x^2} = \frac{a^4}{b^2x^2} - \frac{a^2x^2}{b^2x^2} = \frac{a^4}{b^2x^2} - \frac{a^2}{b^2}$$

et  $b^2 x^2$  Tang.  $\phi = a^4 - a^2 x^2$ sive  $a^4 = a^2 x^2 + b^2 x^2$  Tang.  $\phi = x^2 (a^2 + b^2)$  Tang.  $\phi = a^2 (a^2 + b^2)$ 

$$x^{2} = \frac{a^{4}}{a^{2} + b^{2} \operatorname{Tang}^{3}.\phi} \text{ et } x = \frac{a^{2}}{\sqrt{(a^{2} + b^{2} \operatorname{Tang}^{3}.\phi)}}$$

sive multiplicando numeratorem et denominatorem per Cos. O.

$$z = \frac{a^2 \text{ Cos. } \phi}{\sqrt{(a^2 \text{ Cos. }^2 \phi + b^2 \text{ Sin. }^2 \phi)}}; \text{ vidimus esse Tang. } \phi = \frac{a^2 y}{b^2 x}.$$

Nunc ad inveniendam y substituatur pro. z suus valor; est

$$y^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2) = b^2 - \frac{b^2x^2}{a^2}; \ a^2y^2 = a^2b^2 - b^2x^2$$

$$b^2x^2 = a^2b^2 - a^2y^2$$
;  $x^2 = \frac{a^2b^2 - a^2y^2}{b^2}$ ;  $x = \frac{a}{b}V(b^2 - y^2)$ ,

erge Tang. 
$$\phi = \frac{a^2y}{b^2x} = \frac{a^2y}{b^2\frac{a}{b}V(b^2-y^2)} = \frac{ay}{bV(b^2-y^2)}$$

Tang. 
$$\phi = \frac{a^2y^2}{b^2(b^2-y^2)}; b^2(b^2-y^2)$$
 Tang.  $\phi = a^2y^2$ 

 $b^4 \text{ Tang.}^2 \phi - b^2 y^2 \text{ Tang.}^2 \phi = a^2 y^2$ ;  $b^4 \text{ Tang.}^2 \phi = (a^2 + b^2 \text{ Tang.}^2 \phi) y^4$ , under

 $y^2 = \frac{b^4 \text{ Tang.}^2 \phi}{a^2 + b^2 \text{ Tang.}^2 \phi}$  et  $y = \frac{b^2 \text{ Tang.} \phi}{\sqrt{(a^2 + b^2 \text{ Tang.}^2 \phi)}}$ , sive multiplicando numeratorem et denominatorem per Cos.  $\phi$ 

$$y = \frac{b^2 \sin \phi}{\sqrt{(a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)}} (1)$$

Definitis x et y, quaeramus dx et dy.

Est 
$$x = \frac{a^2 \operatorname{Cos.} \phi}{\sqrt{(a^2 \operatorname{Cos.}^2 \phi + b^2 \operatorname{Sin.}^2 \phi)}} = a^2 \operatorname{Cos.} \phi (a^2 \operatorname{Cos.}^2 \phi + l^2 \operatorname{Sin.}^2 \phi) - \frac{1}{2}$$

(1) Cf. Zuler, Thieria parallazees ad figuram terrae Spharroldicam accommedata \$, 5 et 6. in Actis Acad. Letropolitanae anni 1782, Bexte priore pag. 248 et 244.

.dz

$$ds = a^{2} \cos \phi \times -\frac{1}{4} (a^{2} \cos \phi + b^{2} \sin \phi + b^{2} \sin \phi) - \frac{1}{4} (-2a^{2} \cos \phi + b^{2} \sin \phi + b$$

```
1. Grand Harris Co. O. S. T. and O. R. D. E. N. S. and
63
                   \frac{2a^4 + df^2}{(a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)^3} = \frac{a^4b^4 \cos^2 \phi d\phi^2}{(a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)^3}
                           = \frac{a^4b^4 \ d\phi^2 \ (\text{Sin.}^2 + \text{Cos.}^2 \phi)}{(a^2 \text{Cos.}^2 \phi + b^2 \text{Sin.}^2 \phi)^2} = \frac{a^4b^4 \ d\phi^2}{(a^2 \text{Cos.}^2 \phi + b^2 \text{Sin.}^2 \phi)^2}.
        \sqrt{(dx^2 + dy)} = (a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)^{\frac{1}{2}}
   Formula pro superficie Sphaeroidica haec est
                                                            250 6 Cos. 030
             \overline{dS} = 2\pi\pi\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \frac{2\pi a^2 \cos^2 \cos \phi + b^2 \sin^2 \phi}{(a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi)^2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (A)
   Aptior illa fit substitutione Sin. • \phi = \frac{1 - \text{Cos. } \phi}{2 - \text{Cos. } \phi}
                     8πa4b2 Cos. ΦdΦ
     = \frac{(a^2 + b^2 + (a^2 - b^2) \cos 2\phi)^2}{(a^2 + b^2 + (a^2 - b^2) \cos 2\phi)^2}
   Dividatur numerator et denominator per as + 100, tum erit:
          = 7. Sin. o (a. Coska, d. 5. Sin. o)
                                                      poperun \frac{4a^2b^2}{a^2+b^2} = m_2 et \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2} = n_2 ett
        dS = \frac{2\pi ma^2 \cdot \cos \cdot \phi d\phi}{(1 + n \cos \cdot 2\phi)^2} + S = \int \frac{2\pi ma^2 \cdot \cos \cdot \phi d\phi}{(1 + n \cos \cdot 2\phi)^2}
    Ut haec formula integrabilis fiat, evolvatur illa in seriem, tum erit
   S = /2mmax Cos. pap (1 - 2n Cos. 20 + 3n Cos. 20 - 4n3 Cos. 20
            + 5n4 Cos. 4 20 - 6nt Cos. 5 20 + 7nt Cos. 6 20 - . . . . ± rn-1 Cos. -1 20)
De calculus nimis implicitus fiat, sumantut tantum quinque termini, i. e. sumatur
   S = \int_{2\pi ma^2} \cos \phi d\phi (1 + 2n) \cos 2\phi + 3n^2 \cos^2 2\phi - 4n^3 \cos^3 2\phi + 5n^4 \cos^4 2\phi)
    Cum sit
     1°. Cos. 2\phi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Cos. 4\phi
     IIº. \cos_{3} 2\phi = \frac{3}{4} \cos_{2} 2\phi + \frac{1}{4} \cos_{3} 6\phi
   111°. \cos 4 20 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 40 + \frac{1}{4} \cos 80 (1); fit
                                                                                                                       S ==
  (1) Si formula Trigonometrica, gune inveniur agud van Swinden, VIII Boek IV Afd. 32 voorst. No. 27.
multiplicetur pur Cos. A et Cos.2 A. oriment acquationes, quas propositions.
```

٠, ٤

```
64
```

```
S = \int 2\pi ma^2 \cos \phi d\phi (1 - 2n \cos \phi + 3n^2 (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \phi) - 4n^3 (\frac{1}{2} \cos \phi + \frac{1}{2} \cos \phi)
       + 5n^4 (\frac{3}{5} + \frac{7}{5} \cos.4\phi + \frac{1}{5} \cos.8\phi))
Cos. of - 15 Cos. of - 2n Cos. of + 5n Cos. 40 - 3n Cos. of - 15 Cos. 60
       + $5 m + 5m Cos. 40 + 5m Cos. 80)
 : 如 12mma* Cos. pdb (1 + $n9 + 4 nd - (2n + 3n9) Cos. 2b + 3(3n + 5n9) Cos. 4p
                                          1. = ( t.m. ) ( ', 1 , 1
       - n^3 \cos .60 + \frac{1}{2} n^4 \cos .80
          Cum autem sit Cos. 2\phi Cos. \phi = \frac{2}{3} Cos. \phi + \frac{2}{3} Cos. 3\phi
                           Cos. 40 Cos. 0 = {}^{\frac{1}{2}}Cos. 30 + {}^{\frac{1}{2}}Cos. 50
 Cos. 8\phi Cos. \phi = \frac{1}{2}Cos. \frac{2}{3}\phi + \frac{1}{2}Cos. \frac{1}{3}\phi
                                           ระวัตโดย (สีสาร์) เกิดเรื่องเกิด (สีสาร์) (ปี เพียง)
uti hace facile deducuntur ex formula
        2 Cos. A. Cos. B = Cos. (A+B) + Cos. (A-B), fit:
  S = \int \pi ma^2 d\phi ((s + 3n^2 + \frac{13}{2}n^4) \cos \phi - (4n + 6n^5) \cos 2\phi \cos \phi
      + (6n+ 1 ion+) Cos. 40 Cos. 0 - 2n3 cos. 60 Cos. 0 + 3 n4 Cos. 80 Cos. 60
 = fama do ((2+3m+15 m) Cos. o - (4m+6ms) (= Cos. o + = Cos. 34)
  + (3m+5m+) (+ Cos. 30 + + Cos. 50) - 2m (+ Cos. 50 + + Cos. 70)
 **** + 4m (& Cos.70 + & Cos.90))
   = fama up ((2-2n+3n -3n + 4n) Cos. 4
                  -\frac{1}{6}(4n-3n^6+6n^8-5n^4) Cos. 34
                        + = (3m - 2m + 5m4) Cos.54
                              - 1 (8ns - 5ne) Cos. 76
                                        + in Cos. 9φ);
adeoque integrando sit Zona inter aequatorem et latitudinem o, sive
  S = \pi ma^{\circ} ((2-2n+3n^{\circ}-3n^{\circ}+\frac{15}{4}n^{4}) Sin. \phi
      -\frac{1}{4}(4n-3n^2+6n^3-5n^4) Sin. 34
               + 15 (300 - 203 + 50a) Sin. 54
                - (8a<sup>3</sup> - 5n<sup>4</sup>) Sin, γφ
    Hane seriem, brevius tamen, exposuit; Cl. Klugel, in Astronomisches Jahrbuch von
J. B. Bede für das Jahr 1790, pag. 243 et sqq. (1), ibique, posita applanatione
= \frac{1}{12} sive b: a = 186: 187, invenit
```

<sup>(1)</sup> Vid. et Cl. J. de Gelder, Withundige Perhandelingen, Hant. 1801. pag. 41 et 1919. ubi plura hac pen-

## 64 G. H. COST JORDENS COMMENT. AN QUALST. MATHEMATICAM.

 $n = \frac{373}{69565}$  et m = 0,99997125

# 5. = π (+ 1,9893048140 Sin. φ - 0,00035602708 Sin. 3φ + 0,00000085943 Sin. 5φ - 0,0000000210 Sin. 7φ)

Zone Sphaeries obtinetur si in aequatione (A), quam supra deduximus, ponamus a = b; erit scilicet, posito diametro = 2a

 $S = 2\pi a \sin \phi$ 

adeoque differentia anter Zonam Sphaeroidicam et Sphaericam est

=  $\pi a^{2}$  (0,0126951860 Sin.  $\phi$  + 0,0035609708 Sin.  $3\phi$  - 0,0000085943 Sin.  $5\phi$ . + 0,00000000419 Sin.  $7\phi$ .

Ratio autem 186: 187, quam Cl. Riugel adhibuit in invenienda Zona serrae Sphac-roidicae, vera non est; saltem recentiores Gallorum huc pertinentes operationes, uti notum est, docuerunt cam esse 333: 334 (1).

Ex his igitur patet, facile tabulas construi posse, quae non tantum Zonas singulorum gradunm vel minutorum, verum et quadrilateras Sphaeroïdicas inter duas parallelas et duas meridianas contentas ad singulos gradus vel minutos exhibent, quales inter alios reperiuntur spud Cl. J. de Gelder Wish, Verh., pag. 27 et aeq., ex quibus etiam facile idifferentiae dictarum quadrilaterarum pro terra Sphaera et Sphaeroïdica inveniri possunt.

De Zonis Sphaeroïdicis dicta sufficiant. Plures equidem huc pertinentes nec minus jucundas operationes fieri posse non negamus mukae vero rationes nos vetant hacc latius extendere.

Exempla, quae in hac Commentatione proposuimus, si ultimum excipias, ottalia ad Mathesin puram ita dictam pertinent. Multas autem et praeclaras hujus rei applicationes ad Mathesin mixtam vel ad vatia naturae artisque objecta fieri posse, diligens subjectae materiae investigatio docebit. Pertinet hue inventionentri gravitatis curvarum, pressio fluidorum aliaque ex Mechanica et Physica Mathematica depromta; verum cum hace minus ad quaestionem propositam pertinere videntur; finem thuic moutro labori, (cujus vitia ur condonent Viri Clarissimi Judices enixe rogamus) ad dicta confirmanda imponimus verbis immortalis Newtoni:

Ex his principiis via ad majora sternitur.

The Court of the State of the Court of the C

<sup>(1)</sup> Ex figs 18. Diarti Algemeene Konst- en Letterbole A. 1819 vidi, conjunctes Galloram: et Angiorum e operationes ad determinandam magnitudinem terrae retulisse differentiam radiorum terrestrium ad polum et sub acquatore esse inter  $\frac{1}{3.04}$  et  $\frac{1}{3.10}$ .

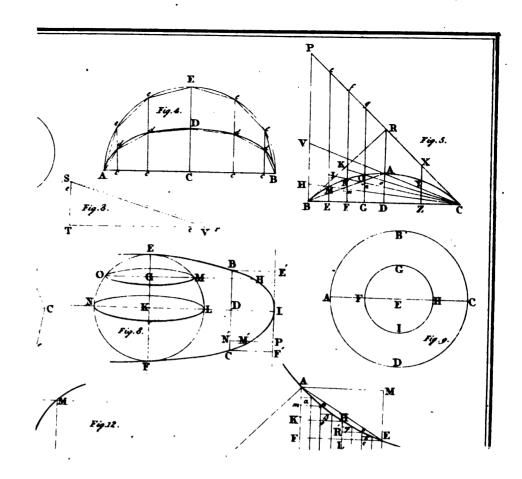

(1) Ex \$50 18. Diarti Algemeene Rente en Letterbede A. 1819 vidi, co eperationes ad determinantam magnitudinem terrae, reculisse differentiam ra sub acquatore esse inter  $\frac{1}{304}$  et  $\frac{1}{310}$ ,

## EUGENII DAVIDS,

ROTERODAMENSIS,

MEDICINAE. IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA CANDIDATI,

## COMMENTATIO

AD

QUAESTIONEM AB ORDINE DISCIPLINARUM MATHEMA-TICARUM ET PHYSICARUM, ACADEMIAE LOGDUNO-BATAVAE, EX CHEMIA A. MDCCCXXL PROPOSITAM:

Unde pendet Plantarum Vegetatio.

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT D. VIII. MENSIS FEBRUARII

## ANTIVAC IINCOUR

rournopat rusts,

The state of the state of the second of the

## CORD AND THE TOTAL CONT.

### a A

TO THE REPORT OF CHARGE OF THE STATE OF THE

## COMMENTATIO

QUAESTIONEM CHEMICAM.

In the contract of the contract o

to the estimate of the control of the control of the estimate of the estimate

Mira ubivis in rerum universitate deprehenditur varietas, quae non potest non grata afficere voluptate, quemvis Naturae spectatorem. Admiramur sane Naturam infipitis modis variam, attamen legibus aeternis subjectam, et ili ipsa varietate unam atque integram; considerantibus totum hujus ambitum, attaim magna illa differentia nobis sese obfert, quae inter omnia creata regnat; statim videmus, quantum intersit inter ea, quae ab omnium rerum Opifice typum organisationis et vita acceperunt, ac ea, quae bruta ac inertia quasi non entia jacent;

Observamus omnia, vita praedita, singula, propriis organismis instructa esse, quas ad perfectionem totius tendunt, ad formationem corporis cooperant, quibus valent as putrire, accrescere, individuum servare, speciem propagare, stimulos externos percipere atque in cos reagere.

Observamus porro hasce facultates per certum quoddam temporis spatium procedese: postquam vero hasc organisatio ad dapahu pervenent; functiones imminuere incipiunt, et tamdiu decreacunt; donec corpora ad statum annihilationis transterint; et
cessent vivere: oportet igitur; at durante vita adsit vis quaedam, quae cam promovet,
excitat, et qua exetincta, etiam vita extinguitur: hace vis; vis vitalis nempe, emnibus corporibus organicis competit, majore vel minore gradu, plantis acque ac animalibus; plantae certe es multo minore gaudent, quam animalia, non minus perfecta
vero esrum est organisatio; perfectio enim in respectu corporum dissimilarium relativum quid est, dum omne id perfectum dici potest, cujus partes destinationi sive scopo totius respondent.

Eadem vis ergo vitam et regno animali et vegetali conciliat, quae vero et ob diversitatem organorum, cuique propriorum, et ob diversas relationes, inter ea et corpora ambientia, diversa phaenomena vitalia producit.

Quaestio Chemica unde pendet vegetatio Plantarum? hoc anno ab Ordinis Disciplinarum Mathematicarum, et Physicarum Professoribus hac in Academia Lugduno-Batava Alumnis proposita quaerere videtur, (si rite perspexerim) unde pendeat vita plantarum, sive potius, quid absolute plantis necessarium sit, ut vitam peragant? Ad vires meas, quas tenues, neque argumento pares, optime ipse sentio, in hocce certamine periclitandas, inductus fui, tum argumenti jucunditate, studique chemici suavitate, tum inprimis eo, quod hoc loco non requiri censerem perfectum, et omnibus partibus absolutum docti- opus, verum-speramen conamina juvenilia forsitan sufficere posse.

Observaverunt jam ab Aristotele, naturae scrutatores per totum regnum organicum quaedam phaenomena vitalia communia esse, tam regno animali, quam vegetali; dum rursus quaedam animalibus tantum propria essent: exinde concluderunt ea phaenomena, quae in omnibus corporibus vivis aderant, proprie vitam constituere, dum altera tantum commercium inter animalia et corpora extra illa posita manifestabant. Hand vitam animalem, itlam vitam vegetativam vocarunt, ut exinde denotarent, primarias vitae universalis notas easdem esse in animalibus ac in plantis.

Omnis autem vitae vegetativae finis eo redit, ut mixtionis integritas servetur, et forma eadem organica maneat, nova etiam formationi augmenta accedant, quibus constants et primitiva corporis partiumque existentia sustineri possit. Cum quilibet organismus sejunctus ab universo, hactenus superesse, atque existere possit, ita ut continuum conflictum cum rebus externis, mixtioni pariter ac formae ipsius infeatis, ita administret, et gubernet, ut suam sibi efficientiae quasi aphaeram creet; necessarium etiam esse videtur, ut quodvis corpus individuum et abrodúnaçuo, luctam cam, adversus potentias externas ita ferat ac regat, ut vincat ant mutet saltem externarum rerum elementa et efficientias. Omnes nune fere functiones vitae vegetativae tendunt ad assimilationem molecularum alibifiam, sive nutritionem, absolute necessarium ad conservationem corporis vivi, quod (a) continuo vel potentiis externis vel propria diminutione partes substantiae suae amittens, mox cessaret vivere, nisi detrimenta hace continua functione nutritiva reparare posset et vi dynamica a natura esset in-

<sup>(</sup>a) Cf. Aristoteles lib. IL cap. 4. de Anima. Nam anima satritiva etiam allis inest, et prima et maxima, communis facultas animae, secundum quam omnibus vivere inest.

atructum, qua valeat materies nutritivas absorbere, assumere, retinere, mutare, suae naturae assimilare et excernenda expellere. Ex hisce patet plantarum vitam pendere a primaria earum functione, absorptione nempe substantiarum nutritiarum et harum assimilatione. Nutritionis autem vegetabilium processus internus consistit in quarumcunque materiarum nutrientium plantis oblatarum, organica transmutatione, atque assimilatione, ex singuli cujusque organismi vegetabilis, singulari, assimilationis et organicae formationis typo ingenito. Haecce functio vero valde differt pro diversa plantarum actate. uti egregie observavit Cl. Morel de Vinde (a). Is, in singulae plantae vegetationis et nutritionis processu, duo semper tempora (sive duplicem periodum) distinguenda esse, ait, unum scilicet a germinatione ad florescentiam, alterum ab hac, usque ad seminum maturitatem; easque periodos eo discerni, quod in priore, plantae omne fere nutrimentum capiant ex Oxygenio et Aqua, dum Acidum Carbonicum in posteriore majorem habeat influxum, et exinde humum fimumque, tantum plantis evolutis prodesse; unde fiat etiam quod ager a plantis non nisi in secunda hac vitae periodo, sive tum demum, quum seminum formatio in iis incipiat, fertilitate sua exhauriatur. Sicut enim alia est, plantulae e germine pullulantis adolescentisque, facies externa vasorumque et reliquae fabricae condisio, alia adultae, ita aliam quoque, acilicet specie ac particularum susceptarum assimilatarumque proportione ac mixtione differentem et mutabilem esse nutritionem in diversa actate, tam in radicibus, quam in foliis, merito colligendum erit; ipsumque proinde processum pneumatico-exhalativum, aliquanto aliter se habere in adultis plantia, quam in junioribus.

Ut ergo ad quaestionem propositam, quantum in me est, respondeam, de plantarum jam evolutarum vita hic agendum est, et indagandum, (uti ex ante dictis patet,) quid plantis absolute necessarium sit, ut vitam peragant, sive, quasnam materias nutrititias semper avide arripiant, et sine quibue vivere non possint. Eas certe quaerere debemus inter corpora plantas semper ambientia, quorum influxum experientia nos docuit. Ut certo ordine ergo illud faciam, qualemcunque hanc commentationem in varias sectiones dividam, in quibus singulatim de tali materia agam, quae absolute ad vegetationem requiritur, et sine qua non procedere potest, et quidem in

1. de partium Atmosphaeram componentium efficacia et vi in vegetationem: in

II. de Aqua: in

III. de Luce, et

IVa. Conclusio ex ante dictis erit.

An-

(a) Schweiger, Jearnel b. 3. p. 3. 20, 1832.

ΛJ

Antequam autem ad plantam evolutam accedam, breviter nonnulla monere de statut et vita ante maturitatem, nempe de Germinatione, non inutile mihi videtur, ut siè pateat, quanta sit differentia processus nutritionis in duabus hisce periodis.

Breviter illud facere constitui, dum in diversis sectionibus de materiis agentibus, tam germinationi, quam vegetationi necessariis, amplius harum efficaciam atque influxum explicare conabor.

Germinatio illa est periodus, in qua semina matura evolvuntur, et novas plantulas generare incipiunt. Semen a diversis partibus formatur.

Primo sese offert Caticula (a) sive Spermodermis plus minus densa, in qua distinguuntur:

- 1º. Testa sive Pellicula externa,
- 2°. Sarcodermis sive Parenchyma vasa ubique transmittens, quae sub umbilicum confluent; et
  - go. Endopleura sive tunica interna, fluido inpermeabilis.

In testa et tunica interna reperitur punctum quoddam, cicatrix aperturae, qua planta (mater) embrijoni nutrimentum praebuit, cui funiculus umbilicalis adhaesit; et quod Cicatricula, umbilicus, sive Hylus dicitur. Sub cute situs est nucleus pars albida, totam fere massam seminis efficiens et constans ex Embryone (b) et materia quadam Albumine dicta.

Embrijo seminis pars est maxime essentialis, et rudimentum plantae futurae offert. In ea distinguuntur: Radicula corpusculum prope umbilicum interne situm: Plamula sive Caulicula, ramo destinata, et Cotyledones ferens; et tandem Cotyledones organa et foliacea et carnosa inservientia ad praeparanda vel transvehenda alimenta plantulae necessaria, et sine quibus Germinatio locum habere non potest. Cotyledones carnosae albumine vel materia huic analoga sant repletae, foliaceae vero hac sunt obductae.

Aqua et Oxygenium videntur esse materies sine quibus nullo modo germinatio procedere potest. Frustra enim, uti egregie probarunt Saussurius (c) Le Febure (d)
et alii, semina aliis materiebus gaz formibus exponuntur, si Oxygenium hisce deest,
non solum non germinant, sed putrefactionem invint, et decomponuntur.

In aere autem Oxygenio vel alio filud continente laete crescunt, et ad vegetationem transcunt. Agere autem videtur talis Atmosphaera, praebendo principium illud (Oxy-

<sup>(</sup>a) Decandelle, Theorie Elemeniaire de la Botanique, p. 432.

<sup>(</sup>b) Proper Seed a GREWIO dictus, Cor Sominis ab aliis.

<sup>(</sup>c) Saussure, Recherches Chimiques sur la vegetation, 1804.

<sup>(</sup>d) Experiences sur la Germination des plantes, Laris 1808.

genium) semini et aliciendo Carbonicum: sequens experimentum illud probat: impaittantur aemina sub temperatura 15 ad 20° vasi, pervam aquae quantitatem contiquenti, et annea inquiratur, quaenam sit aëris contenti quantitas et proportio, mox semina germinabunt, et durante germinatione, maxima locum habebit mutatio in aëra illud ambiente: Gas Carbonicum formente et Oxygenium disparebit; Gas Carbonici formati quantitas perfecte sequalis erit quantitati Oxygeniu absorpti: exinde nunc pater omne Oxygenium in hoc experimento necessarium, destinatum fuisse ad eliciendum Carbonicum ex semine. Oxygenium enim illud, agit in Albumen, cujus Naturam mutat, ita ut Saccharinum fiat et aptum ad alimentum plantulae praebendum. Huic quam maxime conferre yidentur Cotyledones.

Sunt, qui ponant (a) plantulam germinaturam sat nutrimenti in Cotyledonibue suis continere, neque alia materia nutriente iliam uti: Oxygenium modo intrare tamquam valde irritans, ut facilitaret conjunctionem materiei nutrientis oleosas seminum cum humore aquoso adventitio ut ita facilius succus nutritivus a plantae vasia excipi queat. Carbonicum eliciendo autem maximam praebet utilitatem germinationi, dum illud valde evolutioni seminum per se nocet (b), uti mox apparabit in Sect. II.

Aquae magnam esse vim atque efficaciam durante hac Periodo nemo negare potes rit; servantur enim semina sicca per longioris temporis spatium, sine ullo vitalitatis (sit venia verbo) signo, donec, aqua affusa, tamquam vitam recuperare videnatur, et laete excrescunt. Varia instituta sunt experimenta ad probandam hujus utilitatem; Doctissimus Braconnot sequens instituit (c): sinapeos semina seruit in aremam albam ab omni calcarea diligenter purgatam, aqua stinaticia humettatam et inclusam in lagena vitrea, in qua contentus Aër Atmosphaericus Acido suo Carbonico privatus fuerit.

Sie praeparata lagena et in terram modico calore immissa, semina mox germinabant; plantasque virentes ediderunt, quibus postea combustis, satis multum carbonis e à partibus salium Kalin: et 1/3 Carboni materiae compositi, residuum mansit, quam quidem copiam plusquam decuplo majorem invenit, quam illam, quae ex seminum sinapeos totidem combustione supererat. Exinde Carbonicum illud adventi-

<sup>(</sup>a) Hedwig, Zusätze 20 Humbeldt: Apherismen, p. 171.

<sup>(</sup>b) Saussure , 1, e, p. 26.

<sup>(</sup>e) Rocherches sur la force assimilatrice dans les vegetaux par Mr. H. Bracennet. Annales de Chimie, Pevrier et Mars 1808. Experiences sur la Germination, 1801. Gohien, Neues Journal der Chemie, Tom. 12. Frac. L.

tium directo modo ex aqua, lucis interventu generatum fuisse contendit (a). Non minorem vero aquae in germinatione efficaciam tribuunt Saussurius (b) Fourcroy (c) et alii. Haecce utilitas autem nobis plane apparet, quando ejus agendi modum indagamus.

Absorbetur primo et interiorem seminis compagem intrat per umbilicum, ibi tegumenta mollia reddit, quo facto eorum disruptio facilior est, albumen diluit, Cotyledones extendit (replet), actionem oxygenii et formationem materiae nutritivae faciliotat, quam per varios ductus vehit, et plantulae in statu liquido offert.

Hi ductus (sive vasa) decurrunt a Cotyledonibus ad radiculam, et a radicula ad plumulam. Inter plumulam et Cotyledones nulla immediata, sive directa, datur communicatio.

Hac periodo adhuc Cotyledones quam maxime sunt necessariae, quando telluntur, sive abscinduntur plantula perit; plumula vero foliis obtecta, Cotyledones inutiles redduntur, et mox sponte cadunt.

Postquam, peractà germinatione, Cotyledones desiccatae sunt, et ceciderunt, nova sub forma plantula exsurgit. Hace ex illis organis non amplius tune nutrimenta haurire potest, vivit tamen et accrescit: radices emittit, quae terram intrantes fibrillas producunt: ejus caulis in altum se elevat, et ramos gignit qui foliis ornantur. Ad illud incrementum opus est, ut quasdam materias assumere et Naturae suae assimilare possint, igitur ut nutriantur. Transeamus ergo hie ad considerationem materierum nutritioni vegetabili necessariarum, et quidem ad Sectionem primam.

SECTIO

<sup>(</sup>a) Hancee conclusionem non perfecte accuratam esse, dam hypethesi formationis proprine Carbenici in alanta nititur, mox videbimus,

<sup>(</sup>b) l. c. p. a18. et seq.

<sup>(</sup>s) Système des Conn, Chimigues, Tom. IV. pag. 325,

## SECTIO PRIMA

## DE PARTIUM ATMOSPHAERAM COMPONENTIUM EFFICACIA ET VI IN VEGETATIONEM.

### **S.** 1.

Atmosphaera, Oceanus ille Aëreus, tellurem nostram ad infinitam distantiam circumdans, magnum est laboratorium, in quo Natura innumerabiles instituit Analyses, Solutiones, Combinationes et Praecipitationes; magnum quasi est vas recipiens, in quo tenentur, miscentur, junguntur, et separantur exhalationes omnes attenuatae et volatilisatae corporum terrestrium. Varias habet proprietates tam physicas quam chemicas.

Fluida elastica est insipida, inedera, radies luminis transmittens etc. (a). Ouod ad chemicas proprietates sequentia sunt notanda.

Constat Atmosphaera ex partibus estentialibus perpetuis, bene distinguendis a partibus adventitis. Primae dicuntur illae quae semper adsunt, et quibus Atmosphaera numquam non oneratur. Adventitise vero l'etc sunt, quae casu forte in ea adesse possunt, et quae pro diversis locis diversae inveniuntur.

Partes essentiales perpetuae sunt sequentes: Gas Respirationi atque Combustioni necessarium, Oxygenium, Gas vitae et flammae contrarium, Azoto, Gas Acidum Carbonicum, et Aque, forma Gazosa. Ex hisce materiis, Azoto excepto, omnes beneficum habent effectum (b) in vegetationem, quare de illis singulatim tractabo.

S. 2.

<sup>(</sup>a) Cf. Cl. Speyers v. d. Byk , Per. Phys. p. 213, 26.

<sup>(</sup>b) Cl. Brugmans in Annotationibus Chemicis ad Jacquini olements Chemica. Parkes, Chemischer Katochismus, Weimar 1820. p. 37. K. Feureroy, Philosophia Chimique, p. 103. Laveitier, Traité de Chimia, esp. 4. p. 51.

### S. 2.

### De Gas Oxygenii in plantatum vegetationem efficacia.

Gas Oxygenium (ab 1506 acidum et ywhau genero) constat ex basi Oxygenio et Calorico; fundamentum est aëris Atmosphaerici; combustionem vitamque sustentat et insignes habet influxus in Regnum Animalo (a), Minerale (1), et vegetabile.

Ut rite perspicere possimus quaenam hujus elementi agendi sit ratio, experimenta atque sententias nonnullorum doctorum virorum consulere, tradere, et exinde conclusiones facere, non inutile fore, censeo.

Pereximii inprimis pretii sunt labores atque observationes numerosae ab indefesso Naturae scrutatore et ultimo Chemiae phlogisticae statore J. Priestley de plantarum vegetatione institutae. (c) Primus enim is fuit, qui detexit plantas Oxygenium exhalare, postquam certo usui illud antea inserviisset. Materiam viridem in aqua impura putrescente vegetantem, sub lucia influxu purisaimum aërem dephlogisticatum. edere, observavit; illud ita explicana, qued phlogisticae e tali aqua putrescente emissum in materiae hujus viridis (byssi) mustimentum abierit, selicto sic aëre puro. Praeter phlogiston vero, aërem illum dephlogisticatum ed plantarum natritionem maxime facero. (d) Nimia larga vero copia hujo nocete. Priestleit sic potiasimum stadiis inventisque evenit, ut jam alius viri peritissimi, auxiliante et perficiente opera, novam prorqua camque longe solidiorem, doctrina, de nutritione vegetabilium, induret speciem.

Modo landați enim Chemici inventis caritatua Cel. Ingenheusz (s) vin magna dostrina chemica, ex phytologica pollena, illa depuo examini submittere, innumeris experimențis circa vegetationis conditiones functionesque institutis, junta ante laudatum, completius phytologiae Chemicae systema, condere suscepit; in hoc scilicet moliendo phlogisticae Chemica doctrinam utique secutus.

lucer alia experimenta, invenit ctiam aërem in plantas ex Atmosphaera ingressum, ab ija dephlogisticari, coque facto, rumus vi Lucis, natura aëris dephlogisticati exspirari e foliis praesattim, ramisque. Videri tamen in locis obscutts mostuque, e

19 E

<sup>. (</sup>a) Parkes, L. c. p. 97. Goodwin, Philosophy of Modicine. Paley, Natural Theology.

<sup>(</sup>b) Lavoisier, p. 82.

c) Priettley, Vertuche und beebachtungen neber vertchiedene Gattungen der Luft, vol. 5.

<sup>(</sup>d) The Dectrine of Phiogiston established, p. 249.

<sup>(</sup> e.) Ingenhouse, Emperienter inte lei vegetann, p. 30. et 14. Bur la Nutritien det planter in Antier, obses-

plantis aliquibus elici aërem hunc vitalem, idque probabiliter fieri interdum vi aëris inflammabilis, irritamenti instar agentis.

Sennebierius, post illum novam induxit theoriam. Utut enim a Priestleijo et Ingenhoussio ultima, eaque omnino prioribus longe aplendentior incepit phytologiae Chemicae, antiquioris scilicet phlogisticae, periodus, ita a magno illo viro prima florentissimaque initium habuit novae phytochemiae aetas. (a) Is antequam jam transiret ad Lavoisierii systema, aërem dephlogisticatum interdiu a vegetabilibus exspirari ingenti copia, ipse adnuit, permultisque experimentis accuratissime institutis stabilivit, id ipsum tam propria vi vegetationis, quam praecipue solaris luminis potestate fieri affirmans. E foliorum fragariae quadam copia, antiae pneumaticae campanae, sub sole injecta, 1664 gr. aëris oxygenii evoluti invenit; contra parum aut nihil aëris e foliis exire, quando sub aqua cocta sive stillaticia solis luci exponuntur, aut aquae calcariae immittuntur, utroque modo Acido Carbonico e foliis extracto; quin etiam nonnunquam solis luce destituta vegetabilia vi aëris inflammabilis sive Hydrogenii, forte tum ea ambientia, itritata, aërem vitalem exhalare haud denegat (b).

Post illum exstitit divus Lavoisier (ut ita dicam) qui systema chemiae phlogisticae vehementer conquassare, subvertere, ejusque in locum sensim novum systema, divini ingenii, prudentissimeeque excogitationis aeque ac indubiae prorsus praestantiae notas ubique prae se ferens, condere incepit: et novam vegetationis plantarum theoriam, systematis sui fundamentis ipsique probabiliter oeconomiae naturali magis congruam, excogitandum adgressus est.

ille (e) enim, Hamboldsius (d), Hechnigius (e), Schnurrar (f), ut et alii considerantes vegetabilium elementa, omnia constare ex Oxygenio, Hydrogenio et Carbonico invenerunt. (Nota 1) Oxygenii actionem indagantes, omnes in eo convenerunt, vegetabilia ex Atmosphaera una cum materia caloris illud resorbere, cujus pars cum principio Carbonis plantia insito mixta, vi caloris illius in gas, quod vocant Carbonaceum, abiret; residuam vero Oxygenii partem vi caloris externi, plantam irrita-

THE RESERVE OF A SECOND

<sup>(</sup>a) Memoires Physico Chimiques sur l'influence de la lumière tolaire pour modifier les trois regnes de la Masure, G. 1782. vol. 4. et Physiologie vegesale, 1860, Vol. 5.

<sup>(1)</sup> Tom. II. pag. 270.

<sup>(</sup>c) Ueber das Antiphlogististhe System, Tom'L fill 149.

<sup>(</sup>d) Humboldt, Aphorismen ant der Chemische Phystologie der Pflantien, pag. 105. Ideen ant Physiognomenik der Pflanzen.

<sup>(</sup>e) Hedwig , 1. c.

<sup>(</sup>f) Schuurer, Disputatio de Pegitalione.

Note 1. In nonnullis vero Azoton et phosphorum accedere. in cruciatis nempe, etc.

menti instar adficientis a plantis rursus exhalari. Evolutionem Oxygenii e foliis plantarum promoveri posse admotis stimulis egregie probavit *Humboldtius* (a). Oxygenium enim, quam maxime agit in irritabilitatem plantarum uti ex plurimis experimentis probari potest (b). Aucta plantarum irritabilitate (vero non nimis) laetius procedit vegetatio; res nunc inprimis huc facientes sunt Oxygenium, et inprimis omnia, quae illud larga quantitate continent, uti Acid. Mur. Oxyg., Calcea. Metallorum, Aqua, Sal Ammon. etc.

De Saussure (c) maximam tribuit efficaciam Oxygenio tam in priore vitae periodo (in germinatione nempe,) quam vegetationis actu;

Innumera instituit experimenta, quibus hujus utilitatem, imo necessitatem in vegetatione probavit.

Omnes plantae partibus viridibus instructae avide Oxygenium arripiunt, a lucis stimulo liberatae; nocte igitur illud peragunt (d); Oxygenium absorbent, retinent, Carbonico suo jungunt, unde Acidum Carbonicum formatur plantarum evolutioni tam necessarium; interdiu vero Oxygenium illud a foliis rursus exhalatur. Alternans quasi locum ita habet in- et ex-spiratio (e) quam Sautsurius omnino tribuit facultati plantis propriae, decomponendi Acidum Carbonicum; plantas porro, solis lumini expositas, nihil hujus Acidi continere, censet; dum vero Oxygenium aëris Atmosphaerici, plantam permeantis, cum hujus Carbonico in Aërem Carbonicum coëat, hunc cum aqua in plantis sese miscentem, hoc ipso, volumen et expansionis statum amittere, et hoc facto liberum in Atmosphaeram abire.

Folia et rami virentes sunt organa praecipue Oxygenium absorbentia atque elabo-

Non vero omniz folia eadem proportione Oxygenium arripiunt. Felia plantarum pinguium minorem Oxygenii quantitatem absorbent, quam plurima alia et firmius illud gas retinent, sive potius minorem Gas Acidi Carbonici copiam liberam emittunt.

(a) las, eit, pag. 195.

(s) loc, cit. (d) Conf. loc, cit. pag. 64.



<sup>(</sup>b) Humbolde, Ueber die Chemische Zerlegung der Luftkreises,

<sup>(\*) &</sup>quot; Je donne à ces alternatifs les noms d'expiration, et d'inspiration; ces expressions sont pent-être " impropres, parce qu'elles annoncent dans les erganes des végétaux une contraction et une dilatation, que " l'observation n'a point encore pu constater. Je n'admets ces dénominations que parceque l'imbibition et " l'immission gazeuse des végétaux produit en deruière analyse des resultats analogues sous certains rap-" ports à ceux de la respiration chez les animaux, quoique les moyens et les apparances soient très diffe-" rents." Conf. /. c. p. 68.

Folia hijeme cadentia sunt ea, quae maximam quantitatem amittunt, et igitur maxima Oxygenii copia indigent.

Folia arborum semper viridium, uti Pinus, Juniperus, Rhododendron, minorem hujus copiam absorbent: sterilissimis enim in locis bene crescunt.

Plantae paludosae crescunt in locis fere omnino Oxygenio destitutis a vaporibus ambientibus; experimentis etiam constitit, in accessu Oxygenii, eas minimam hujus quantitatem absorbere.

Non solum per folia autem et ramos, oxygenium ad fabricam internam plantae pervenit; verum etiam per radices terrae immissas. Praeter quod enim id ex aqua absorbeant, ex Atmosphaera etiam illud hauriunt. Probatur id ex co, quod quo magis radices laterales ad superficiem terrae jaceant, eo fertiliores, et fortiores sint. Id autem tribuendum est capacitati (sit venia verbo) majori arripiendi Oxygenium ex Ata mosphaera. In nutritionem plantarum porro (a) magnus Oxygenli est influxus. Terra vegetabilis enim continet materias extractivas, quae in plantas penetrant, et harum vegerationi favent; quando terra omnibus hisce materiis exhausta est, Gas Oxygenium Carbonem e terra eliciens novum extractum constituit. Terra Carbonem suum perdens eodem tempore sub forma aquae Hydrogenium et Oxygenium amittit. Constitit nunc plantas virides Carbonicum suum Oxygenio ambienti conjungere, ur formetur Gas Acidum Carbonicum; plantae flaceescunt (uti postea videbimus) quando illud decomponere non possunt; patet exinde Carbonem Succorum extractivorum in tántum modo partibus viridibus assimilari in quantum in Gas Acidum Carbonicum mutatus fuerit. Oxygenium ergo maximae est necessitatis ad formandam hanc combinationem in vegetatione. Parum fructuose Saussurius varia instituit experimenta circa Oxygenii vim et actionem in diversas plantarum partes constitutivas immediatas. ut in extracta, humores crudos, fibram ligneam, olea etc., ut ex iis videret, quid exinde circa Oxygenii relationes ad plantae vivae vegetationem detegi possit. Alia etenim in plantis est vivi organi ejusque massae et mixtionis chemia, alia mortui. et in partes constituentes soluti. Singularem prorsus et summe ingeniosam proposuit theorism Cel. Stoffens (b): ut omnia phaenomena physica et chemica Naturae explicaret, continuem statuit polarem deartloon, ut its dicam, elementorum sibi contrariorum, alterius oxydantis, alterius desoxydantis tensionem, quam rationem vocat. ipsius Naturae organicae, sive adversariam contentionem, alterum vincendi vel repellon-

<sup>(</sup>a) Saussure, loc. eis. pag. 131.

<sup>(</sup>b) Ueber die Vozetation in Marens as Scholling Jahrbücher der Medizin als Wittenschaft, Band III. Stuck. 2. 1808.

lendi . nulla licet alterius devictionem admittens, sed temporariae et relativae tantum alterutrius praeponderantiae vicissitudines. Ex hisce principiis arguit, tensionem polarem, sive mutuo et continuo alternantem nisum, oxydationis et desoxydationis, tam inter plantas et Atmosphaeram, lucem, terram, ac quascunque materias in eas agentes. quem inter plantae ipsius elementa partesve constituentes, procedere; desoxydantis veso principii (sive Carbonici) vim et efficaciam in plantarum vegetatione esse praeponderantem, eo vegetationis ipsius Naturam speciemque vitae propriam constitui, sive aliis. verbia vegetationem ipsam esse processum organicum praeponderantis desexydationis (ain organisch hervortretend desoxydations process) cum inde necessario sequenti Oxygenii ejectione. Lucem desonydando in plantas agere, sed ita, ut ab ipsa interdin austentata in Atmosphaera Oxydationis tensio, contrariam (scilicet desoxydantem) in plantis provocet. Hinc fieri mutuam illam Oxygenii et Carbonici evolutionem in Atmosphaera, plantas ejusque inprimis folia proxime ambientem, quam perperam (secundum ours) pro exhalatione habuerint phytologi. Haud enim absorberi. censet. primum aërem Atmosphaericum a foliis reliquisque partibus viridibus, et relicto intus Carbone a puriorem emitti, sed Acidi Carbonici sejunctionem seque ac omnes reliques planterum functiones extrinsecus cieri sivo potius externum quoddam case. Hinc Oxygenium, decompositum sorberi. In foliis vero tantum et partibus viridibus. hanc tensionis contrarietatem limites suas habere ubique phaenomenis manifes tam Heri.

Nimie vero hypotheticum nobis videtur fundamentum hujus Theorise, ut exinde cerias conclusiones ad vitam plantarum facere possemus. Summe vero ingeniosa jure santennia dici potest.

Multa adhuc enumerate poasem experimenta atque sententias, a multis phytologis proposita, nisi fere omnes eodem modo explicarent Oxygenii agendi rationem. Thénard (a), Hermbstadt (b), Raffn (c), Caroderi (d), et tot alii, omnes eandem ac Saussurius ferunt sententiam nempe de absorptione Oxygenii ad formandum Acidum Carbonicum. Hermbstadt quam maxime inquisivit in effectus Oxygenii et agendi modum in germinatione: ut agere posset, censet, necesse esse ut principium quoddem fermentana adferatur ad substantiam illam farinaceam in Cotyledonibus contentam. Hanc nunc embryonem obtegentem putat, ope fermentationis et conjunctione cum oxygenio certum gradum Oxydationis inire,

C

, ex-

<sup>(</sup>a) Thinard, Traite de Chimie, T. 3. p. 15. sq.

<sup>(</sup>b) Hermbstadt, Archiven der Agricultur-Chemie, p. 1. p. 107.

<sup>(</sup>c) Raffn Euswurf einer Chemische, Pfianzen-Physiologie van Markussen, S. 26, 39.

<sup>(</sup>d) Ueber die Einfluss des Oxygeniums.

exinde vitam plantulae adferri et primum circuitum homorum in embrijone excitari: vel etiam hancce substantiam Oxygenio mutatam, acquirere proprietates novas, quibus apta fit ad foetui sive embrijoni plantae primum nutrimentum praebendum.

Maximam. Oxygenii in vegetatione utilitatem percipimus, quando consideramus modum vivendi plantarum in locis hocce principio orbatis. Nullo modo vegetatio sine illo procedere potest. (a) In aëre Azoto v. c. plantae eatenus tantum vegetant, ope aquae, quatenus partes eorum viridae Oxygenium exhalare valeant, ut ita de novo Acidum Carbonicum generarent. Plantae hisce partibus orbatae vel quae parvo numero iis gaudent in hac Atmosphaera vegetare non possunt; hine seminum Germinatio in aere Azoto haud procedit.

Prieuley credidit nonnullis plantis (4) facultatem inesse absorbendi, Azoton, experimento instituto cum planta Epilobii Hirsuri. Ingenheutz observavit omnes plantas, in Gas Azoto vegetantes in parvo spatio temporis quamdam hujus, seris quantitatem absorbere (c).

Saussuria vero haec experimenta non rite instituta videntur, cum ipae minutissima cura secutus est vegetationem variarum plantarum aeque ac Epilobii Hirsuri, tam in aere communi quam in Gas Azoto puro, secundum modum, a Priestlejo indicatum, imo quidem durante longioris temporis spatio, neutiquam vero diminutionem Azoti invenit, post substractionem Oxygenii ibi producti et formati. Hinc Azoton, quod nonnullis plantis, ut elementum, inest, e humi particulis extractivis et ex Atmosphaerae vaporibus ammoniacalibus in eos ingredi debere concludit. In Gas Hydrogenio plantae sese eodem modo habent ac im Azoto. Semina vero in eo germinare non possunt, uti Sennebierius jam observavit; diminutio voluminis vero in hoc aere obtinet. Causa hujus diminutionis quaeri videtur in putrefactione seminis. Fluidum aeriforme post putredinem remanens est Gas Oxydum Carbonis.

In vacuo Torricelliano plantae plures palustres aqua irrigatae per plures hebdomades vegetarunt; hisce vero ex aqua quaedam Oxygenii portio advenit.

Omnia huc usque allata jam absolutam necessitatem Oxygenii ad plantarum vegetationem demonstrasse mihi videntur. Maxima autem hujus utilitas percipi non potest, formatio nempe Acidi Carbonici, nisi antea nobis patuerit quantam in plantas haec materies exserat vim.

Transcamus igitur ad hanc considerationem.

(a) Samsarius, l. e. p. 295.

(1) h s. pc \$52 well de

. . . . . (c) 4 % p. 2461 , 1500 ...

### S. 3.

### De efficacia Acidi Carbonici in vegetationem.

Acidum Carbonicum quod ab omni alieno connubio liberum tamquam fluidum gazforme sese offert, diu jam nomine  $A\bar{c}ris$  fixi fuit cognitum; chemica vero ejus indoles latuit, donec Lavoisierius (a) combusto Carbone puro in Gas Oxygenio demonstravit productum hujus combinationis esse ipsum illum aërem fixum (b) (c).

Proprietates Gas hujus Acidi Carbonici puri contrariae sunt lis Gas Oxygenii, ita ut vita animalium et flamma in eo extinguantur, quamvis ad vitam plantarum certa in proportione necessarie requiratur.

Uberrime per totam Naturam est diffusum idque triplici forma, solidum, fluidum et gazforme. Gazforme praesens est in Atmosphaera; liquidum occurrit in nonnullis fontibus nativis et aqua fluviatili, solidum tandem in lapidibus calcareis ceterisque salibus Carbonatis.

Copiose promanat ex fermentatione, respiratione, combustione, et ex partibus tam animalibus quam vegetabilibus mortuis, quorum Carbonium, Oxygenio se jungens in Acidum Carbonicum mutatur.

S. 4.

Non omni aevo Physici eadem ratione opinati sunt de noxia aut utili hujus acidi efficacia in vegetatione. *Hales*, vir acutiasimus, invenit Gas Acidum Carbonicum plantis vegetantibus omnino nocere; dum Menthae plantam eo circumdatam perire vidit (d).

Priestley autem primus fuit qui plantarum nutritioni quam maxime conducere invenit aërem non respirabilem, vitae animali lethiferum, nempe Gas Acidum Carbonicum, certa in proportione Atmosphaerae junctum (c). Aërem vero fixum purum sive Carbonaceum plantarum nutritioni haud inservire, quin potius ei noxium esse existimavit, experimentis fisus, quibus perparva Acidi Carbonici copia aquae mixta sufficeret ad plantas enecandas.

Sonnebier (f) Gas Acido Carbonico eximiam largitur vim plantarum nutriendarum,

<sup>(6)</sup> Lavoisier, Traité de Chemie, Tom. I. pag. 67. sq.

<sup>(</sup>b) Rafin, 1. 1. p. 30. (c) Parker, lee. cit. pag. 39.

<sup>(</sup>d) Pegetable Statics, Lond. 1747. pag. 4.

<sup>(</sup>e) Prientley, id, etc. (f) lee, dr. pag. 150,

quippe quod ubique in Atmosphaera exstet, fulminumque vi ex ex praecipitetut, idecoque inprimis co abundare, ait, pluvias tonitrua comitantes suamque vim foecundantem ab ipso adipiscentes. Inesse, addit hoc Acidum Carbonicum ipsi plantarum compagi, ibique solis auxilio transmutari (sive dissolvi) in aërem dephlogisticatum. Hunc ipsum rursus, solaris ope lucis, e plantis emamantom commisceri phlogisto in Atmosphaera obvio, coque separatum a phlogisto, aërem fixum praecipitatumque, humiditati Atmosphaerae admisceri; itaque plantarum invidere compagem. Simul cum Cl. Hubero invenit in aëre parvam admodum Acidi Carbonici quantitatem continente germinationem lactius procedere, quam in Aëre Atmosphaeraco puro.

Hamboldt (a) contendit plantas ex corporibus ambientibus Acidum Carbonicum ils insitum suscipere, suique in nutrimentum converters. Tum enim ex Atmosphaera vegetabilitus porrigi Gas. istud. Specifica autem sua gravitate, aeris Atmosphaefici illam superante, coactum in terram virescentem desidere, aquaque mixtum radiculas plantarum invadere. Praeterea ipso solis calore praecipitari elementum illud plantarum nutritioni admodum idoneum, in loca inferiora terraeque adfinia. Kurt Sprengel maximam utilitatem Gas Acidi Carbonici in vegetatione assumit.

Omnem massam compagemque solidiorem plantarum effectu virium vegeto vitalium formatricium lucisque et caloris, ut summi irritamenti vitalis simulque ut potentissimi agentis Chemici interventu, ex aqua acido Carbonum nupta formati. Has materies, maximeque Acidum Carbonicum propria esse plantarum elementa. Affirmat ille (b) Acidum Carbonicum originarium esse plantarum nutrimentum, probabileque putat, omnia reliqua plantarum acida non nisi medificationes Acidi hujus proprie vegetabilis tam radicibus ex humo quam foliis ex aere continuo administrati, esse. Insignioris momenti sunt omnia tam experimenta quam conclusiones Saussurii (c). Is enim egregie actionem Gas Acidi Carbonici tam in germinationem quam vegetationem experimentis suis probavit. Sic semina germinare in Gas Acido Carbonico puro non posse statuit, vegetationi vero certa proportione Atmosphaerae admixtum maxime prodesse. Ut indagaret quaenam proportio Gas Acidi Carbonici maxime vegetationi faveat sequens instituit experimentum.

Postquam pisa in aqua germinassent, donec singula accrevissent ad pondus 20 gr.,'
(tria pro quoque experimento) poculis immisit, ita aqua repletis, ut plantarum tantum radices cum ea in contactu essent.

Sic

(e) les, cit, sup.

<sup>(</sup>a) Apher, lec, cit. pag. 119.

<sup>(</sup>b) Anieitung zur Kentnitt der Gewachten, voll. 3.

Sic ea sub campanas posuit, varias mixturas Aëris Atmosphaerici et Gas Acidi Carbonici continentes, quotidie per quinque vel sex horas eas soli exposuit, et sequentes fuerunt effectus.

- 1°. Augmentum corum, quae per 10 dies in Aère Atmosphaerico puro creverans fuit 8 gr. pro quoque piso.
  - 2°. Hae plantae in contactu cum Gas Acidi Carbonico puro statim perierunt.
  - 3°. In aëre 3 et 3 Gas Acidi puri continente idem obtinuit effectus.
  - 4°. In aere T partem continente post paucos dies vegetatio cessavit.
  - 5°. Cum i parte, augmentum fuit 7 gr.
- 6°. In aëre vero 1 hujus Gas Acidi Carbonici partem continente ad 11 gr. acereverant. Saepius illud experimentum instituit et semper eodem cum effectu; exiade concludit Atmosphaeram 1 partem Gas Acidi Carbonici continentem aptissimam esse ad vegetationem sustentandam. In umbra sive in loco luce destituto minimam quidem Gas Acidi Carbonici copiam aëri ambienti admixti nocere atque plantas enecare invenit.

Plane ex hisce experimentis nobis patet, Gas Acidum Carbonicum cetta in proportione Atmosphaerae admixtum, quam maxime vegezationi favere. Defoliationes locum habent, quando plantae in acre Acido Carbonico carente vecsantus (a).

Plantae vero partibus viridibus instructae per aliquod tempus adhuc vegetare possunt in aëre ante experimentum omni auo Carbonico orbato, si tantum luci sint expositae, quia tune partes viridae Oxygenium (uti jam antes diximus) ex propria substantia exhalare valente, quod tursus absorbetur et Carbonico plantae jungitur, unde Gas Acidum Carbonicum, propria vegetatione formatur. Aliter vero rea sese habet, si sub recipiena introducatur substantia, quae omne Acidum Carbonicum, quod in experimento generatur, statim absorbere valet, uti est v. c. calx sive aqua calcis. Tunc enim volumen aëris in recipiente inclusi sensim imminuitur, et si plantae interdiu soli exponuntur, post brevi temporia spatium folia fiaccescunt, et tota planta collabitur, dum examine endiometrico pates, aërem certam Oxygenii quantitatem amisisse, Calx hie praesens igitur quam maxime nocuit. Hujus actio autem nulla est, nisi, quod Acidum Carbonicum absorbest, quod imprimis tempore necturno actione Oxygenii ambientis formatur. Si plantae igitur lumini solari sunt expositae, requiritur praesentia Gas Acidi Carbonici, ut organorum vigor sustineatur, quare tunc subs-

(d) Conf. lot, cit, pag. 19.

Digitized by Google

tractio hujus Acidi iis nocet. Plantae vero quae in umbra vegetant eadem absorptione Acidi Carbonici non laeduntur.

Contrariam vero huic experimento opinionem tulit Cel. Braconnot (a) qui noxium hunc effectum calcis, non tribuit facultati absorbendi Gas Acidum Carbonicum, verum plantas perire arbitratur, quia calcis particulae vaporis forma aëri sese admisceant, et huic ita vim venenatam tribuant. Haec vero sententia admitti non potest dum experimento constitit, in umbra, ubi hujus Acidi absorptio non fit, plantas vegetasse.

Omnis hujus Gas Acidi Carbonici utilitas atque necessitas nunc in vegetatione ab ejus decompositione pender. Plantas ez eo Carbonicum sibi assimilare et Oxygenium emittere variis experimentis probatur.

Plantulas Vincae Minoris quarum radices vasculo aquam puram continenti insistebant, introduxit Saussurius sub vas recipieus, quod repletum erat Aere Atmosphaerico cum I parte Gas Acidi Carbonici. Quotidie per sex horas praeparatum radiis solaribus fuit expositum. Experimento post hebdomadem terminato nulla mutatio locum habuit, quod ad volumen aëris: patuit vero omne Acidum Carbonicum disparuisse et hujus in locum restitutum fuisse Gas Oxygenium; Plantae deinde ignis ope in Carbonem redactae fuere et hujus quantitas comparata fuit cum en quae habebatur ex plantis similibus et ejusdem ponderis, quo fuerant plantae ad experimentum adhibitae. Sic apparuit Carbonis quantitatem in experimento quam maxime fitisse auctam. Manifestum igitur est, has plantas omne illud Acidum Carbonicum, quo cinctae erant, decomposuisse, et ejus Carbonieum in plantatum substantiam transiisse: Oxygenium vero ejectum et seri redditum fuisse. Bodem modo affud instituit experimentum, ut idem illud e contrario demonstraret. Plantas, quae ope aquae purae vegeta. verant, aëri immisit Atmosphaerico aqua calcis abluto; nulla mutatio vero in aëre ambiente obtinuit. Post Carbonisationem (et comparationem uti in praecedenti experimento) constitit earum Carbonicum non solum non increviese, vero diminutum fuisse (a). Sat ergo Acidi Carbonici decompositio his experimentis demonstrata mihi videtur. Committee of the Authorities of the Committee of the Comm

Initio hujus sectionis jam dixi, quam maxime Phytologos inter se dissentire de utili vel noxia actione, ex Acidi Carbonici decompositione oriunda.

Omnes huc usque citati auctores probaverunt, plantas ex hoc Acido, Carbonium sibi

Digitized by Google

<sup>(</sup>a) Braconnot , Cf. Gehlen , Journal fur die Chemie , f. IX. p. 148.

<sup>(</sup>b) Cf. Saussurius, lee. eit. p. 40. sq.

adsciscere: contra vero hanc opinionem alii uti Hassenfratz (a), Crell (b), Grino dell (c). Treviranus (d), Braconnot (e) illud negasunt, Crell (f) experimentum instituit, in quo vidit ex seminibus Helianthi Annui, solius aquae ope, plantas evolvi, quae sua vice matura et foecunda semina praebebant.

Rursus dein instituto experimento (g) simul computavit augmentum Carbonis, quod plantae in aqua pura vegetantes acceperant et demonstrare constus est hanc Carbonis quantitatem per decompositionem Acidi Carbonici, quod in Atmosphaera adest, in plantam deponi non potuisse, ut ita constaret, aquam destillatam, haustam a planta. lucis actione, tamquam Carbonicum in illa solidescere.

Alterum instituit experimentum in quo varias plantas vasis immisit, quae non nisi aquam destillatam aut terram siliceam aqua destillata humectatam continebant. Haec' vasa similibus vasis tecta fuere et juncturae bene firmatae, ita ut aditus aëris externi omnino esset impeditus. In istis vasis tamen plantae bene vegetarunt et pondere aucta sunt. Sic Bulbus Hyacinthi per aliquot hebdomades in hoc apparatu sibi relictus, et dein igni expositus praebuit 109 gr. Carbonis, dum ante experimentum 64 tantum grana continuerat; inde patuit Carbonis pondus auctum fuisse 45 granis; st vero in tali experimento plantas luci non exponebat, nultum augmentum Carbonis erat: ex quibus Crellius statuit, Carbonicum ex aqua, vegetationis et lucis efficacia posse formari, et illud igitur e numero substantiarum simplicium esse tollendum ( h ). Talem etiam sententiam secutus est Braconnos (uti jam antea de germinatione agentes annotavimus.) Is enim omnes plantarum materies constituentes, quotquot sint ex sola aqua originem capere statuit et aquam, tamquam alter Thaks, pro prima et universali fonte omnium corporum terrestrium haberi vult. Hypotheseos enim praeconceptae et arbitrariae illecebris abreptus, materiam Carbonicam (quoque quae massae vegetabilis maximam partem constituit) ex aqua pura, lucis auxilio tanquam nova et secundaria productionis serie, modoque adhuc nobis incognito produci, neque ex Aëre Atmosphaerico et terra excerni plantisque administrari contendit. (i) Hassenthe commence of the commence of a comment

<sup>(</sup>a) Hauenfratz, Scheikundige Bibliotheek, T. 2. p. 127-189.

<sup>(4)</sup> Grindell, die Organische Körper themisch bezrächter, T. L p. 2270

<sup>(</sup>d) Biologie, T. 4. p. 98. (e) Gehlen, Journal fur die Chemie, T. IX. p. 148.

<sup>(</sup> g) Gehien, loc. cit. p. 156. (f) let, cit. p. 110.

<sup>(</sup>h) Schweiger, Jeurnal, Band. 2. pag. 265. The street who efficiently the efficient for the second (e) Annales de Chimie, Tom. 13. Gebien, loc. etc.

fratz (a) censuit vegetabilia, omne quod continent Carbonicum ex terra petere bauriendo humores extractivos et Carbonici divites, quos aqua humum fimumque alluens ex iis arripit; Variis etiam argumentis Gas Acidi Carbonici decompositionem negare tentat.

Si vere respiciamus ad Saussurii labores, quam maxime tales opiniones infirmantur; vidimus enim ex ejus experimentis plantas ope aquae purae vegetantes, cui quaedam portio Gas Acidi Carbonici inerat, illud decomposuisse, et sic Carbonis copiam,
quam continebant, auctam fuisse; si autem nullum aderat Gas Acidum Carbonicum,
residuum ex iis carbonem nequaquam auctum invenit. Hic autem, potius Saussurio
est fidendum, dum apparatu usus est valde simplici, qui non facile erroribus ansam
praebebat. Crellius vero apparatum adhibuic complicatum, unde dubium remanet,
num revera in diuturnis ejus experimentis nullum Acidum Carbonicum extrinsecus introductum fuerit. Praeter ea Saussurius accuratissime omnes suas operationes descripsit, in qua parte Crellius et Braconnot multum ei cedunt.

Alii rursus aliam adhuc proposuerunt sententiam, inter quos praecipue Ruhland (b). Is non nisi vim stimulantem Gas Acido Carbonico tribuit. Observat Saussurii experimenta alius explicationis esse capacia, quam qua ipse (Saussurius) utitur. Si enim Acidum Carbonicum consideretur tamquam stimulus, cujus praesentia plantarum functiones accelerantur; si porro ad hasce functiones refertur diurna Oxygenii exspiratio e foliis, et illius principii subsequens inspiratio nocturna, Saussurii experimenta solis hisce hypothesibus posse explicari, intacta Gas Acidi Carbonici mixtione putat. Talem sententiam melius convenire credit cum caeteris phaenomenis corporum organicorum, quae numquam in substantiam regni inorganici agunt, nisi diutissime cum iis in contactu fuerint. Si autem Acidi Carbonici actio in vegetationem unice fuerit stimulans, adeo ut interdiu majorem Oxygenii evolutionem produceret, non provenientis ex sua decompositione, sed ex parenchymate foliorum evoluti, eodem etiam modo agent alia stimulantia plantis applicata, Acida v. g. vel salia nonnulla (c).

Haec

<sup>(</sup>a) Annales de Chimie, Tom. 3. p. 178.

<sup>(</sup>b) Journal de Physique, Tom. 33. p. 331.

<sup>(</sup>c) Nota. Non omnia salia enim vividiorem vegetationem reddere possunt. Sunt nonnulla quae penitus vegetationi obsunt, alia rursus haic plantae prosunt, iili nocent. Sic videmus Murias Sodae plantis marinis absolute necessarium esse dum e contra aliis plantis valde nocet, ut probavit Raffin, i. e. pag. 224. experimento cum hordeo instituto. Antiquiores salia vegetationi obesse credidisse, variis exemplis patet: sic ex listoria Romana, seimus Romanos locum ubi seclus commissum fuit sale tegisse, ut sterilis redderetur, ad C 2

Haec vero quum Aëri Atmosphaerico admisceri non possint, Ruhlandus parvam eorum quantitatem aquae fontanae addidit et plantas in tali aqua lumini solari exposuit.

Patuit ex his experimentis folia Sambuci Nigrae in aqua, cui Acidum Muriaticum vel Nitricum aut Aceticum adduntur, eandem copiam exspirare aëris Oxygenati ac in Aqua Acido Carbonico impraegnata.

Inter salia Oxygenii evolutionem praecipue augebant, Nitras Potassae, Tartras Potassae Acidus, et Murias Ammoniae, dum e contra penitus impediebatur additione Ammoniae purae, Calcis, Carbonatis Potassae, et Potassae.

His in experimentis igitur Acidi Carbonici in vegetatione eadem fuit ac illa aliorum Acidorum et Salium inter quae talia essent, quorum decompositio admitti non potest ad explicandam evolutionem Oxygenii. Cum haec igitur non nisi stimulando potuerint agere, analogice Ruhlandus concludit eandem stimulantem esse Acidi Carbonici actionem. Egregie circa hanc opinionem sententiam suam praebuit doct. van der Boon Mesch (a) cum Saussurio et aliis affirmans plantas sibi aliquam portionem Carbonici ex Acido Carbonico assimilare: vim stimulantem ei vero non denegat, qua valeat in organis vegetabilium majorem secretionem promovere; illud vero per totum regnum organicum obtinet: omnia assumta quamdam mutationem in organis secretoriis producunt, tam in regno animali quam vegetali; nunquam enim talia remittuntur, qualia assumta fuerunt. Sed in organis nutritionis, iis stimulatis, novam excitant actionem quae alimenti contenti indolem mutare, et in novam convertere valet.

Hucusque tantum actionem Acidi Carbonici spectavimus, in quantum statu Gazoso plantis adveniat; dum vero maxima hujus Acidi vis est aqua soluti plantas intrantis vel in Terra vegetabili contenti, etiam hisce sub formis hujus efficacia consideranda nobis est.

Aqua

conservandam hujus sceleris memoriam. Ex historia sacra patet Abimelech destructa urbe Sicheme agres sale tegisse, ut steriles eos redderet.

Nonsulla vero salia certa in proportione vegetationem aliquando accelerare possunt, uti Sassiarias contene dit, p. 262. dicens: "On a souvent conclu de ce quelques sels dans certaines proportions étaient nuisibles , a certaines plantes, que tous les sels dans toutes leurs proportions sont nuisibles à la vegetation. Mais proportion ne confirme que rarement ces idées systematiques, elle prouve que plusieurs plantes requierent un aliment salin, mais qu'il doit être modifié dans sa quantité et dans ses principes suivant la Nature du vegetal, qui doit l'absorber."

(a) Commensatio Chemica de vi Lucis, etc. pag. 14. Omnes ibi refellit sententias quae decompositionem Gas Acidi Carbonici negare tentant, tam corum, qui illud temquam productum vegetativum spectant, quam corum, qui id aliis fundamentis negant.

Digitized by Google

Aqua Acido Carbonico certa in proportione impraegnata majore vi a plantis absorbetur, quam aqua pura, et in tali mixtione plantae laetius crescunt, uti demonstraverunt Ruckers (a), Fourcroy (b), Saussurius (c), Sennebier (d), Rafn (e) et alii.

Prouti vero vidimus certam tantum proportionem Gas Acidi Carbonici Atmosphaerae admixti vegetationi favere, sic etiam illud in aqua obtinet. In aqua hoc Acide saturata plantae flaccescunt.

Omnes fere aquae subterraneae per strata terrae decurrentes hujus Acidi quandama quantitatem continent, et experientia docuit has aquas fertilissimos reddere agros.

Nulla terra vere fertilis dici potest, nisi valeat sat largam Acidi Carbonici copiami plantis largiri (f).

Ex hac terra semper quaedam Acidi Carbonici quantitas evolvitur aëris ambientis contactu. Omnis porro fimus idem hoc Acidum evolvit; (tum demum autem reliquiae vegetales seu animales fertilitatem augent, quando effectu putrefactionis imprincipia sua remota solvantur et inde imprimis Gas Acidum Carbonicum largiantur). Aqua tune solutum, ex pluviis vel alia ex causa terram humectante, radiculas intrat et ita per vasa defertur.

Hac ratione explicare valemus cur Carbonum pulvis agris inspersus cos fertiliores reddat. In regionibus septentrionalibus semper hac materia utuntur ad illum scopum uti affirmat Toung (g). Narrat se vidisse in Suecia, pinos atque alias arbores e terra extractos, quodam ordine juxta se invicem positos, in agris combustos fuisse. Cis neres per quoddam tempus remanebant, et dein semina tali terrae fertilisatse fuerunt immissa. Gas Acidum Carbonicum ex combustione remanens multum huic tribuit. Observationes dantur, quae docent (h) Gas Acidum Carbonicum ex agro fertili evoniutum non statim diffiari, sed denso ejus strato agrum veluti obtegi; unde fit, ut per pluviam et rorem Acidum illud iterum solvatur et terrae reddatur. Saussura et Ingenhousz observarunt in superficie agrorum cultorum majorem quantitatem Gas Acidi Carbonici aëri inesse, quam solito Atmosphaerico. Samebiar (i) duas plan-

<sup>(</sup>a) Ruckert, der Peldban chemisch unterreicht.

<sup>(</sup>b) loc. cir., Tom 4. pag. 540.

<sup>(</sup>e) Saussure, loc, eit. pag. 26.

<sup>(</sup>d) Sennebier, Phys. Veget., Tom. g. pag. 208-217.

<sup>(4)</sup> Raffu, loc, cit. pag. 128. (f) Raffu, p. 284.

<sup>(</sup>g) Toung, Battern Tour, pag. 182. Bedy of Agriculture, Vol. L. p 219.

<sup>(</sup>h) Cf. Sprengel, loc, cit, pag. 235. (i) pag. 165.

tas aequales vasis eadem terra repletis imposuit. Alteram collocavit in horto, alteram in conclavi, et vidit priorem multo lactius crescere quam alteram; quod explicandum el videtur ex evoluto in locis cultis Acido Carbonico.

Tribus sub formis Acidum Carbonicum ad plantarum intima organa pervenire nobis patuit 1°. cam vehiculo aquoso ex solo absorberi, et per vasa deferri; 2°. parvam quantitatem in Atmosphaera praesentem a foliis suscipi, et 3°. Noctu a plantis lucis stimulo destitutis Oxygenium absorberi quod earum Carbonico junctum Acidum Carbonicum producit.

Omne nunc quovis modo formatum Acidum Carbonicum absorbetur, in circuitum humorum ducitur, per vasa defertur, et sic ad folia et partes virentes pervenit. In his mutabilem subit mutationem atque accedente vi luminis decomponitur, unde tune Oxygenium productum exhalatur, et Carbonicum plantae assimilatur. Alternat sic vegetationis vis in vitiando ac depurando aëre Atmosphaerico. Noctu enim formatur Acidum Carbonicum, quod partim aëri admiscetur, de die Acidum Carbonicum decomponitur et Oxygenium principium tam necessarium (pabulum veluti vitae,) Atmosphaerae redditur. Egregie doct. Pringle in Sermone habita Ao 1773 in Societate Regia Londinensi, quum Priestlejo, victori in certamine Chemico, praemium traderet, sequentia dixit:

" Ces découvertes nous démontrent clairement qu'aucune plante ne croit envain, mais que chaque individu dans le regne végétal depuis le chêne des forets jusqu'a " l'herbe des champs est utile au genre humain; que les plantes memes qui semblent n'être douées d'aucune vertu particulière contribuent cependant, de concert avec toutes les autres à entretenir notre Atmosphère dans le dégré de pureté nécessaire pour la vie des animaux; les plantes venèneuses elles memes coopèrent à ce bienfait, avec celles qui se distinguent par leurs bonnes qualités. Enfin l'herbe et les norts des pays les plus eloignés et inhabités contribuent à notre conservation comme nous contribuons à la leur."

Ex omnibus vegetabilium partibus illae tantum, huic Acidi Carbonici decompositioni inserviunt, quae viridi colore gaudent, hinc praesertim folia, dein rami virentes, et aliquantum fructus immaturi illud perficiunt. Inde patet praesentiam Acidi Carbonici eatenus modo vegetationi prodesse, quatenus partes viridae plantarum illud decomponere possunt. Nocet exinde germinationi quia plantae hac periodo nondum hisce partibus instructae sunt, Carbonicum ex hac decompositione remanens humoribus plantae admiscetur et earum nutritioni, partiumque solidarum restitutioni inservit.

Con-



Contra eos, qui negant Carbonicum ex Acido Carbonico proveniens inservire posse ad soliditatem plantis praebendam, exemplum ex regno inorganico desumtum aliquomodo demonstrare mihi videtur, soliditatem aliquando a sola hujus Acidi praesentia pendere: v. c. sumatur Marmer sive Lapis Calcareus Rudis, frangatur et infundatur Acidum quoddam in fracturas, statim effervescentia obtinebit, praesentiam Acidi Carbonici denotans. Si tamdiu Acidum illud infunditur, donec effervescentia cessabit, et Acidum Carbonicum expulsum erit, omni consistentia destitutum erit Marmor, multum ponderis amiserit, et aqua affusa in pultaceam materiem collabetur.

Probat illud exemplum influxum hujus Acidi Carbonici ad formandam soliditatem atque consistentiam.

Uti in Physiologia Animali saepe functionem sanam ex statu pathologico explicare valemus, sic etiam hic de Carbonici utilitate judicare possumus ex illius privatione; quando decompositio Acidi Carbonici impeditur, ita ut plantae Carbonicum sibi appropriare non possunt, (quod fit v. c. absente luce) soliditas earum minuitur (a), ingens liquoris massa in earum fabrica formatur, color et tota facies mutatur, (Gallice etiolement) ita ut dilabantur in conditionem quasi Chloroseos Hydropicae; (nam cum ea videtur comparanda haec affectio) qua affectae sensim marcescunt ac moriuntur.

Carbonicum porro quam maxime facit ad formationem principiorum proximorum plantae, uti videmus in Acidis vegetalibus vel in conjunctione cum Hydrogenio ad formanda olea, resinas (b) etc.

Ex omnibus hisce nunc rite concludere possumus, praesentiam Acidi Carbonici vegetationi non tantum utilem esse, sed ad vitam plantarum utique requiri, ita ut planta luci solari exposita crescere nequeat, nisi certa Acidi Carbonici quantitas adsit quam decomponere valet. Maxime igitur prodest tempore diurno, quando solis efficacia folia, in actum ducta, pabulo veluti indigent in quo elaborando vires suas assimilatrices possint exercere.

•

SECTIO

<sup>(</sup>a) Chaptal , Annales de Chimie , Tom. 74. p. 134.

<sup>(</sup>b) Foureroy, lee, cit, p. 115. et sq.

## SECTIO SECUNDA.

BE A Q. U. A.

#### S. 1.

Aqua, fluidum est, pellucidum, decolor, parum elasticum, odoris et saporis expers, quod compositionem omnium corporum organicorum ingreditur. Per longum tempus aphysicis, corpus simplex credebatur et pro elemento habebatur, donec Lavoisierius moduminvenit illam in principia sua resolvendi et eam constare demonstravit ex 0,85 Oxygenii partibus et 0,15 Hydrogenii (a).

Utilitas aquae, imo necessitas in vegetatione tam insignis est, ut multi Physici aquam spectarunt tamquam materiem, quae praecipuum incrementum plantis adferret, et contenderunt eam solam ad formandam compositionem vegetalem, sufficere posse. Inter eos notissimum instituit experimentum, ad illud comprobandum, Helmontius (b).

Salicis arborem, in vase fietili terra siceata impleto et in horti terram immisso, solius aquae tum destillatae tum pluvialis adfusione per quinque annos ita nutrivit, ut pondus salicis quod initio tantum quinque librarum erat, 164 libris augeretur, etsi terra in vase fictili tantummodo duas uncias ponderis sui amiserat.

Ita etiam Boyle (c) experimentis probare studuit, aquam sufficere aliquomodo, ad omnes plantarum partes tam solidiores, quam teneriores fluidioresque procreandas. Atque quum chemica quoque analysi in plantis sola aqua nutritis, principium spirituosum (quod vocat) et caput mortuum invenit, exinde concludit plantas propria sua vi ex aquae elementis materiam nutrititiam suam sibi parare.

Si-

<sup>(#)</sup> Conf. psg. 251. lec. cit.

<sup>(</sup>b) Helmont, Or. Med. pag. 55.

<sup>(</sup>c) Boyle, Nova Experimenta Physics Mechanica, Tom. I.

e: Similia experimenta instituerunt Tillet (a), Bounet (b), Hankel (c) et Duhamel (d) qui (uti Helmontius) ad id evincendum praeter alia experimenta ab ipso facta, ad quercus arborem provocat, quae per plusquam octo annos in mera aqua ex germine suo laete regetaverat, et quotannis folia virentia protulerat.

A recentioribus vero post illos physicis haecce experimenta rejecta sunt, quippe quae non sta accurate essent instituta, ut omnis aliena materies practer aquam a plantis arceretur. Postquam enim Priestley, Ingenhousz, Sennebier, et alii observavissent nullam procedera posse vegetationem nisi in plantarum ambitu diversae aërum species adessent, dubitare inceperunt de illa sententia (nempe quod aqua sola ad compositionem vegetalem sufficeret). Sennebier inprimis, qui experimentis suis primus convictus esset de absoluta necessitate decompositionis Gas Acidi Carbonici in vegetatione, hancce opinionem nullo modo admitatere poterat, dum ex sola aqua nullum Carbonicum plantis porrigi posse constabat.

Cum porro omnia haec experimenta in aëre libero instituta essent, qui semper hujus gas quamdam quantitatem sibi admixtam tenet, Carbonici copia in plantis facile per hujus decompositionem augeri poterat.

Quamquam autem negarent solam aquam plantarum esse nutrimentum, negare tamen non poterant insignem hujus esse vim, efficaciam atque utilitatem in vegetationem. Constabat enim nullam nec germinationem nec vegetationem obtinere, nisi quod plantae etiam aquae quamdam portionem absorbere possint.

Observabant loca humida fere semper fertilia esse, sicca vero sterilia; et tot aliis exemplis (e) illud patuit.

Inquisiverunt abinde in modum, quo aqua ad plantarum compagem perveniat et qua ratione ibi agat.

Duplici modo aqua ad intima vasa plantae pervenit, nempe radicibus ex terra hausta et foliis ex Atmosphaera.

Nallum dubium est, quin humor in terra contentus a radicibus absorbeatur: ille humor a radicum fibrillis susceptus, per fibrarum lignearum canales intercellulares (f) caulis adscendentis ad folia fertur, et omnia vasa permeans totam plantae compagem implet. Diversis experimentis illud probatur.

(4) Memeirer de l'Academie , 1772.

(b) Sur Purage der feuiller, pag. 15%.

(4) Flora Saturnizans, die Vormantschaft der Pflanzen mit den Mineral-Relen.

(d) Memoires de l'Academie 1748, pag. 272.

(a) Sennebier, lec. cit. Tom. 4. pag. 51.

(f) Bieser, Memeire sur l'organisation des plantes, pag. 248-267.

D :

- 1°. Si foliis marcescentibus, planta esuriente, hujus plantae radices alimentum aquosum rursus haurire possunt, mox recreantur (a).
- 2°. Si radix plantae cujusdam laete vegetantis aquae immittitur, impraegnatae materia quadam vegetationi contraria (uti v. c. nimia quantitate Acidi Carbonici) mox moriuntur folia et dein tota planta.
- 3°. Constat succos coloratos uti Rubiae Tinctorum adscendere per radices (quibus color viridis antea detractus fuerit) et sic ad folia pervenire (b).

Interdiu haecce aquae absorptio per radices tantum obtinet.

Uti autem radiculae aquam ex humo hauriunt, ita folia ex Aëre illud absorbent, vel in statu Gazoso, vel ex eo quod aqua pluvialis in foliis se deponat et ita sorbeatur, vel e rore.

Eundem beneficum effectum aqua foliis hausta exserit in vegetationem, ac illa radicibus contenta, nam unum eundemque systema vasorum permeans per idem agit, et ab iisdem organis secernentibus assimilatur.

Functiones vero foliorum et radicum se alternant: tempore enim diurno radiculae aquam absorbent, dum nocturno illud in foliis obtinet (b). Absorptio aquae a foliis sequenti experimento probatur.

- 1°. Negato alimento radicali, planta cito languescit; si hujus folia vero durante nocte vel in umbra in aquam immittantur, vigor mox restituitur.
- 2°. Plurimae plantae melius in Atmosphaera humida quam sieca crescunt, uti Hedysyrum Gyrans et Mimosa Pudica (d).
- 3°. Plantae ex siccitate marcescentes, in loco humido depositre mox tantam aquae copiam ex Atmosphaera attrahunt, ut pristinum vigorem recuperent (e).

Haecce absorptio qua folia pluviam, rorem et vapores aquosos in aère dispersos hauriunt, fit per vasa absorbentia in superficie folii sita. Ea vasa bibula sunt piti et universa pubes foliorum, ut et eorum stomata, seu rimulae minimae in epidermide ostio hiantes (f).

Hace aqua nunc postquam radices et folia intraverit, totum rete vasculosum vel sceletum folii permeans ad ejus parenchyma transit; (uti experimentum cum succo colorato probavit) Parenchyma intrans ibi moram agit et secretionem indolisque mutationem patitur (g).

Se-

- (a) Moldenhawer, Dirr, de varis plantacum, pag. 80.
- (b) Bonnet, loc. cit. pag. 244. Kurt-Sprengel, loc. cit. Tom. II. p. 40%.
- (c) Sennebier, Tom. IV. pag. St.
- (a) Raffa, pag. 143.
- (e) Moldenkawer, pag. 82.
- (f) Kieser, lec., cit. pag. 175.
- (g) Ingenheusz in Presente ad Tom. IL p. 21.

Secretione peracta, variisque partibus nutritioni plantae inservientibus depositis, per folia rursus aqua exhalatur, vel in statu liquido, vel gazoso; quam evaporationem interdiu tantum locum habere, probavit *Halesius* (a) sub influxu solis, uti mox videbimus.

Transeamus autem nunc ad considerandam ipsam actionem atque efficaciam hujus aquae radicibus et foliis absorptae et indagemus, qua ratione varias ibi deponat partes nutritioni vegetali absolute necessarias.

Duplex ejus actio est, 1° enim dissolvit particulas nutritivas humo fimoque insitas et earum est vehiculum. 2°. Propria sua decompositione Hydrogenium atque Oxygenium, principia admodum necessaria, largitur.

Dubitare non possumus, quin aqua sit vehiculum omnium fere materierum nutritivarum terra contentarum. In examine enim plantarum combustarum praeter elementa semper praesentia (Oxygenium, Hydrogenium, et Carbonicum) varias terras, sales, metalla etc. detegimus.

Haec nonnulli, ut Tull, van Helmont, Braconnot, etc. tamquam producta spectarunt vegetativa, ex Aëris Atmosphaerici et aquae varimoda mixtione et decompositione.

Confusa veto et errones videtur hacc sententia dum nec synthetice nec analytice tales materies ex hisce principiis formari possunt; convenit illa Idea cum ea Alchemistarum qui Aurum producere voluerunt ex materiis nil ejus continentibus.

Pro certo autem constat ex Atmosphaera plantis nihil aliud accedere, quam Gas Oxygenium, et Acidum Carbonicum; Azoton vero ex aëre (uti ante vidimus) non absorberi a vegetabilibus, etsi ipsum inter elementa plantarum essentialia locum habeat: neque materias terreas, quae plantis insunt et contribuere possunt ad formandum earum partes solidas, in statu Gazoso in Atmosphaera adesse. Insunt vero omnia ea aquae humum permeanti et radices intranti; eademque in aqua solutae sunt materiae extractivae, Azoton continentes, idque radicibus plantae administrantes.

Plantae e Natura in Saxis aridis crescentes vel arena pura, e particulis (reliquiis) vegetabilibus et Animalibus in Atmosphaera circumnatantibus hauriunt ea alimenta quae gaza iis praebere non possunt.

Haec corpuscula in superficiem foliorum se deponunt ab aqua incumbente (pluvia vel rore) solvuntur et ita soluta, vasa intrant.

Aqua pluvialis quam maxime hisce principiis onusta est, et exinde tantam vim foe-

(a) Hales, loc, ces,

foccundantem huic tribuit Saussurius (a).

Absorptionem harum materierum valde utilem esse plantis vegetantibus ex eo patet, quod paucissimae sint plantae, quae ex sola Atmosphaera nutrimenta capiant, eaque esse perennia uti lichenes, filices et arbores pinniferae.

Ex hisce videmus humum fimumque haud nutrire sola evolutione et absorbtione aquae aërumque, quos continet, sed huic quam maxime conferre alias particulas iis insitas et aquae solutas plantarum radices intrantes (b) nempe materias salinas, terreas et metallicas. Experientia enim nos docuit plantas eosdem sales continere, quibus terra in qua creverant impraegnata erat (c et d). Variis experimentis probavit Saussurius (e) plantas ea quae in aqua soluta adsunt absorbere. Radices Polygoni Persicariae, Bidas Cannabinae, etc. aquae immisit variis materiis salinis impraegnatae v. gr. cum Mur. Sodae, Mur. Potassae, Nitrate Calcis, Sulph. Cupri, Sulph. Sodae et aliis. Temporis parvo spatio praeterlapso omnes plantas harum materiarum quandam quantitatem absorpsisse invenit. Interea diversarum plantarum diversa quoque est ratio et affinitas ad diversorum salium susceptionem.

Divus noster Boerhavius (f) probare tentavit aquam ad vegetabilis nutrimenti materiem maxime conferre; nunquam vero puram, sed variis corpusculis, Naturam vegetantium penitus referentibus, plenissimam.

Considerandum nobis nunc venit quomodo aqua propria sua decompositione agat.

Diu inexplicata remansit etiam haecce benefica aquae actio donec Lavoisierius et Bertholletus ejus compositionem detexerunt (Oxygenium scilicet et Hydrogenium).

Considerantes enim plantarum elementa, inter primaria, invenerunt Hydrogenium et Oxygenium; exinde concluderunt vegetabilia quam maxime nutrimenta haurire posse ex aqua, ut pote quae, elementa illa summa copia iis porrigat. Ingenhouszii experimenta multum fecerunt ad comprobandam hanc sententiam; observavit enim ille, plantas sub aqua (g) luci expositas puriorem aërem dephlogisticatum reddere; ita illud phaenomenon explicans, quod plantae (h) ex aqua sorbeant aërem communem hujusque partem phlogisticam vertant in sui nutrimentum, itaque aërem dephlogisticatum relintered

<sup>(</sup>a) lec. cit. pag. 9. Alli vero hujus aquae pluviatilis beneficum effectum ex eo pervenire statuunt, quod ei major insit Oxygenii copia, qua plantae organa magis stimulantur. Cf. Reffis, les, cit. pag. 144. et Hassenfratz, Journal de l'école Polytechnique, Cah. III. pag. 576.

<sup>(</sup>b) Raffn, loc. cit. pag. 289. et Warin, Philosophical Transactions, 1791.

<sup>(</sup>c) Kirwan de Nutrimentis plantarum in Crells Annalen, Tom. I. 1746.

<sup>(</sup>d) Hildebrande, Anfansgrände der Chimie, 1744. Tom. III. pag. 887.

<sup>(</sup>e) Saussure, lec, cit.

<sup>(</sup>f) Conf. Elementa Chemiae, I. B. 1732. Tom. I. peg. 592.

<sup>(</sup>g) loc, sit, pag. 23.

<sup>(</sup>h) loc, cit, pag. 25.

linquant (a). Lavoisierius autem putat, aquae plantis suggestae facta decompositione tum vi propria vegetantium, tum vi caloris solaris, alteram hujus partem (Hydrogenium), materiae misceri Carbonum tam plantis seminibusve, quam terrae fimoque, insitae, corumque unione gigni olea vegetabilia dulcia et Aetherea, alteram vero partem (Oxygenium), partim residuo Carboni aeque junctam, cum ipso, accedente materia caloris, in Gas, Acidum Carbonicum abire, et Acida Vegetabilia formare, remanentem vero hujus, Oxygenii partem Calorico junctam per folia, vi solis irritatam, Naturae aëris dephlogisticati exire.

Diversae vero circa hanc aquae decompositionem fuerunt sententiae. Saussurius (b), enim, Steffens et alii, aquam vi vegetationis haud decomponi et Oxygenium immediate amittere, sed ipsam totam qualem in plantis accipi statuunt; neque massae plantae sic-, cae pondus, neque Oxygenii plantas circumdantis volumen exinde augeri.

Woodhouse eandem amplectitur opinionem, et plantas ea ratione Hydrogenium ex aqua assimilare et Oxygenium exhalare acque ac Saussurius negat, propterea quod e foliorum in aquam coctam vel stillatitiam immissione mallum Gas Oxygenium evolvatur (e) (d).

Alti vero ut Kirman (e), Woordward (f.), Berthellat (g), Raffn (h), Faureroy (i), Parkes (k), Poires (l) etc. aquae decompositionem et assimilationem Hydrogenii tamquam functionem maxime essentialem organisationis nutritoriae vegetabie.
lium spectant. Ex eorum sententiis colligere possumus aquam vegetationis actu decomponi. Ad parenchyma enim foliorum advecta ibi influxu luminis solaris dissolvitur;
Hydrogenium Carbonico se jungit, unde formantur partes resinosae, oleosae, vel alcoholicae et colorantes; Oxygenii autem una pars in plantis remanet ad formanda Oxyda
mucosa, saccharina, et feculacea, vel acida vegetabilia; altera vero, hujus principii
Oxydantis et acidificantis, pars, ab Ilydrogenio separata et calorico radiorum solarium
fusa, gazosam assumit formam, et ita exit ex superficie foliorum.

Haec-

- \*\* TOTAL TOT
- (b) loc cit. pag. 228.
- (c) Crell, Chemische Annalen, 1802.
- (d) Gilbert, Journal der Physic. 1803. Fasc. XIV. 5.
- (e) Crell, lec, cit. 1796. Tom. L
- (f) De vi numiente Aquae in Philosophical Transactions, No. 253. pag. 46.
- if g ) Do Cinfluence do be buvides in Resion abservations, Toma KXIX. pag. Bla
- (h) 4 c. p. 230, (i) /. c. p. 538, . . . . (k) h fo ge 96.
- (1) Journal de Physique, Tom. L. et Parkes, lec. cis. pag. 455.

Haecce aquae decompositio verisimilima mihi videtur; praesertim etiam ex eo, quod si consideremus, aliquando tam in statu sano quam morboso, propria vi plantae biochemica (absorptione atque suctione omissis) aquae largam copiam collectam esse (uti observamus in pluribus plantis in Saxis tectisve et aliis locis aridissimis et sub sole flagrantissimo nullisque pluviis sublevato crescentibus, quae tamen satis copiosam aquae quantitatem continent, vel uti videmus in collectionibus morbosis aquae plantarum Hydropicarum, quae morbosam plantae ad hujus productionem diathesin enunciant) non video cur non iisdem viribus vitalibus, quibus intus componi potest, eadem quoque decomponi possit.

Non omnis vero aqua absorpta decomponitur et sic principia sua plantae cedit; quaedam enim portio immutata, se succis plantarum jungit, et sic evolutionem atque formationem plantae promovet, ita basin efficit omnium succorum; soluta tenet acida, salia, extracta, etc.

Formatio porro omnium partium solidarum pendet a mixtione Hydrogenii cum Carbonico: dum vero Hydrogenium nullo alio modo quam ex aqua ad plantarum compagem perveniat, hujus absoluta necessitas ad formandam compositionem vegetalem negari non potest.

Aqua igitur, uti ex omnibus antedictis patet, inter eas pertinet materias, quae absolute ad vegetationem requiruntur, et sine qua nullam plantam vitam peragere posse vidimus.

## SECTIO TERTIA.

DE LUCIS EFFICACIA IN VEGETATIONEM.

§. 2.

Lucem, objectum illud quod per totum terrarum orbem tantum habet influxum in omne creatum, ab omni tempore Naturae cultores occupasse, nemini mirum videbitur. Usque ad Newtoni tamen tempora non nisi Physicae Lucis proprietates fuerunt cognitae; ille vero considerans insignem relationem inter eam et omnia corpora terrestria, variis modis de-

Digitized by Google

detegere tentavit mutuam in se invicem agendi rationem (a); eo tamen pervenire non potuit, ut veram ejus indolem cognosceret, sed tantum ex observationibus illi patuit lucem non esse simplicem, verum variis principiis compositam.

Post illum vero, quum doctrina chemica perfectionis faciem induere incipiebat, alii (b) exstiterunt illustres Physici qui Lucis Naturam atque vires indagaverunt.

Scheele inprimis et Sennebier invenerunt lucem compositam esse variis radiis, quorum alii coloriferi, alii caloriferi essent. Alii (c) lucem spectarunt tamquam calorici modificationem quia saepe eosdem ac caloricum ederet effectus. Ingeniosissimam vero circa hujus Naturam sententiam protulit Grennius; arbitrabatur nimirum Lucem radiantem componi duplici materia. cuius altera pars caloricum, altera Materies Lucis esset sive principium instammabile, combustibile; hanc (Materiem Lucis nempe) per se elasticitate carere, eam vero aeque ac virtutem radiantem accipere ab accedente calorico; porro ex varia utriusque materiae proportione, varietatem lucis coloratae, et diversam refractio. nem proficisci; corpora terrestria, duce affinitate, vel omnem radiantem attrahere lucem, camque fixam reddere, vel, basin lucis, sive principium combustibile unum adsciscere, relictum vero Carbonicum non liberum apparere, partim quod adeo tenue sit fluidum, partim quod aliis causis latens fiat; corpora denique inflammabilia dum comburuntur, 'emittere basin lucis (d). — Uti nunc Lux mirabilis per se est materia, ita etiam mirabiliter agit in omnem materiem terrestrem, tam organicam quam inorganicam. In regnum animale certe maximam habet influentiam et praesertim in vitam hominum. Homini lux fons est plurimarum voluptatum, jucundissimus vitae sensus, et exinde maximum Naturae beneficium. Magna illa actio et potens influentia, hominem cum Natura conjungir. Ne miremur ergo homines nonnullos Lucem ut Deum comprecari et omnes illam cum animo quaerere. Praeclare dixit Hufelandius: inter genios vitae inprimis pertinet Lux. absque ullo dubio ipsius amica, cognata, et certe pluris momenti quam in genere videtur. Omne creatum eo perfectiorem degit vitam, quo magis Lucis influxu fruatur, Deme lucem animali, color mutatur, vires deperduntur, crescere desinit et sequitur mors. Homo absque Luce fit pallidus, debilis, stupidus vitaeque energeiam perdit (e). Non

<sup>(</sup>a) Newson, Op. pag. 270. sq.

<sup>(</sup>b) Scheele, sur le Feu. Rumford, Journal de Nichelson, Tom. IX. pag. 60. Sennebier, lec. cis. T. II. p. 55. Gren, Handbuch der Gesammton Chemie. Lavoisier, l. c. Tom. II. pag. 387.

<sup>(</sup>c) Gietanner, Anfangsgrunde der Chemie.

<sup>. (</sup>d) Conf. Gren, lec. cit. Tom. I. pag. 153.

<sup>(</sup>a) Horn, Ueber die Wirkungen des Lichts auf die febenden mensehfichen Körper, Koningsberg, 1799. Conf. Hersbell, Risser, 810.

Non minorem Lucis efficaciam observamus in vegetationem, uti ex sequentibus patebit. Omne quod vivit, (uti in introductione vidimus,) omne corpus organicum praeditum est facultate, qua valet stimulos percipere atque in eos reagere. Regnum vegetabile itaque etiam a Natura accepit facultatem ut plantae a plurimis irritamentis, innumeris modis, stimulentur, irritentur, in accepta irritamenta efficaciter reagant, vimque vi opponant.

Hance facultatem, Irritabilitatem scilicet, plantis inesse, egregie probarunt Cel. viri, Brugmans, Van Marum, Humboldt etc. atque ex hac virtute, nutritionis vegetabilium processum, rationemque singularum, rectius illustrare studuerunt.

Ita Cel. v. Marum (a), motum fluidorum in plantarum vasis non a viribus mechanicis attractivis nec ab aëris attenuatione ope radiorum solis, sed a propria contractilitate irritabili, pendere, experimentis demonstravit, in quibus Brugmansium, Coulon, (b) et Hebenstreitium consentientes habuit. Omnes autem plantarum functiones vitales ab hac Irritabilitate pendent, ita ut, ea destructa, vita plantae exstinguatur.

Nil nunc majori efficacia in plantarum organa agere videtur, sive potius, nihil tam efficace organa ad functiones suas exercendas excitat, quam Lux.

Permultis observationibus experimentisque enim constitit, quanta vi omnes partes virentes vegetabilium contactum, seu influxum Lucis, quaerant, tam Solaris, quam Lampadum (c); in cubiculo autem collocatas plantas videmus, folia pagina superiore diligenter et studiose versus fenestram vertere, lucem transmittentem.

Quotidie observamus, plantas sub densis dumis sentibusque occultas mirabiliter exitum sibi parare atque spatiola quaerere, ut ita in contactum cum Luce venirent. Manifestissime influxus Lucis in regnum vegetabile nobis apparet ex somno et vigiliis plantarum. Sunt plantae (d) quarum folia, occidente sole situm mutent, deperdeant, se inclinent, et se imponant floribus fructibusque; nocte vero finiente et sole oriente, pristinum statum recuperant, et se amicis solis radiis opponunt. Videtur hic somnus ita explican lus ex absentia Lucis; praesente enim illa, vasa folii et petioli stimulantur, tonus sustentatur et augetur; absente vero, stimulus cessat, et ita per quoddam tempus reactio in plan-

<sup>(</sup>a) De Metu fluiderum in plantit,

<sup>(</sup>b) De Mutata humorum in regne organice indele, 1789.

<sup>(</sup>c) Humboldt, l. c. p. 120. Decandolle in Gilberts Annalen, Fasc. XIV. p. 3. Ao. 1803. Is varia instituit experimenta cum diversis plantis in cavea probe clausa, et multarum lampadum luce largissime illustrata, ut videret an Lux tantum solis vegetationem plantarum adjuvet, et quatenus hace Luce Lampadum suppleri posset, invenitque varias plantas laete et solito celerius crevisse, viridibasque foliis et caulibus vegetasse.

<sup>(</sup>d) Conf. Roffs, pag. 167.

planta nulla datur. Patet exinde noctem etiam quamdam utilitatem adferre vitae vegetabilium; si enim semper vigeret Lux, nimis incitatis organis, lassitudine irrumpente, non amplius stimulos perciperent et mox siccae et oppressae succumberent plantae; videmus ita,

- " Quid solis Radii, quid tristis nocte profunda"
- " Caligo officii praestet.......

Inter primarias functiones vitales vegetabilium pertinent (uti jam patuit) absorptio et exhalatio; longe vero harum effectus aunt diversi, prout fruantur, luce vel careant.

Absorptio v. g. Acidi Carbonici multo major est in plantis soli expositis, quam in iis, quae in locis umbrosis vegetant: in tenebris antem torpet, et ut ita dicam, silet: sole occidente loco absorptionis Acidi Carbonici, hujus exspiratio obtinet (s).

Antea jam vidimus Acidum Carbonicum et aquam praecipua esse plantarum alimenta: quanta nunc Lucis sit utilitas et vis in vegetationem ex eo percipimus quod Luz moderamen habeat in absorptionem et exhalationem harum materiarum; ita constitit, exhalationem Oxygenii et Aquae ab influxu Lucis pendere (b), quae substantiae, si retinerentur, procul dubio vegetabilium fabricae nocerent, et gravissimas inferrent molestias.

Ad decompositionem Acidi Carbonici absolute requiritur; diu enim jam observatum fuit, plantas, quarum vegetatio non adjuvabatur radiorum solarium stimulo, habitu suo multum a ceteris plantis discrepare. Plerumque inertes sunt, parum sapidae aut odorae, succis oppletae, radices habent diffusas, teneras, folia languida (ɛ) viridi pigmento destituta (tioles). Hujus exemplum nobis praebent folia Lactucae interna, ad quae Lucis actio penetrare non potest.

Cum autem antea jam diximus lucem requiri tanquam stimulum, excitantem organa ad Acidi Carbonici decompositionem, haec vegetationis inertia optime explicari potest ex impedita Acidi Carbonici decompositione, deficiente stimulo Lucis.

Observavit Sennebier (d) tales plantas (in locis umbrosis vegetantes) abundare Acfdo Carbonico; si autem Lumini exponuntur, filud, intra spatium aliquot dierum decom-

<sup>(</sup>e) Priestiey, Tom, I. pag. 151. Sennebier, fec. cit. pag. 10. lagenhouse, T. L. p. 51. Sommere, p. 20.

<sup>(8)</sup> Rales, loc, cit, pag, 17. Guettard, Memoires sur la Trampiration insensible des Plantes, Mem. de P.Acad. pag. 569.

<sup>(</sup>e) Ab immortali Aristotele jam illud observatum fuit, uti patet en op. ed. a Davel, pr. 1213. sul papele un. Bonnet, sur les feuilles, pag. 209. Messine, Jeurnal de Physique, 1776, pag. 445. Sennebier, les. eic. Tom. II. pag. 51.

<sup>(</sup>d) her. cit. Tom. III. pag. 206.

componi, unde aucta Carbonici in planta proportione, folia viridi colore tingi incipiunt. Idem manifeste docuit Cl. Chaptal (a). Examinavit plures fungos, qui partim luci fuerint expositi, partim in umbra vegetaverant. Priores parce tantum largiebantur Acidum Carbonicum, magnam vero fibrosi principii copiam; illi contra, qui in umbra degerant, ingentem liquoris massam continebant, quae Acido Carbonico valde erat impraegnata; diutius sibi relicti deliquescebant in liquidum, vix ullas pelliculas vel filamenta fibrosa vehens. Facile nunc intelligitur, cur tales plantae adeo succis sint repletae, et materiae solidae defectu laborent: ut enim aqua, planta hausta, in iis solida fiat, oportet, simul cum iis, conjungatur Carbonicum; in umbra vero non adest stimulus, cujus ope, Acidum Carbonicum: decomponatur; ita fit, ut aqua in partes solidas abire impediatur, et hinc simul succorum copia in planta augeatur.

Finem huic sectioni imponere licent, dum jam satis ex Lucis agendi ratione ejus necessitatem in vegetatione percipere possumus. Adhuc tamen subjungam verba summi Trevirani: Auf Alle Vegetations-prozessen hat ohne Zweiffel das Licht den wichtigsten Einfluss: Man tauscht sich aber, wenn man sich mit der Hoffnung schmeichelt dass mit der Erforschung der : Kräfte, das Geheimnisz der Vegetation ganz wird enthüllet werden (b).

## SECTIO QUARTA.

CONCLUSIO.

Multarum adhue substantiarum vim nutritiam, ad plantarum vitam sustentandam facientium, hie indagare atque pertractare potuissem, nisi, omnes in elementis suis spetatae, ea principia plantis largirentur, quorum efficaciam et utilitatem in vegetationem jam indagavimus. Sie humus fimusque evolutione et combinationibus suis carbonicis prodest, vel terra vegetabilis materias contentas aqua solutas plantis offert, etc.

Lu-

<sup>(</sup>a) Annales de Chimie, Tom. 74. pag. 334.

<sup>(</sup>b) Bislogie, Tom. IV. pag. 117.

Lustratis autem sic, quae de Plantarum nutritione tam observata, quam ratione hypothesique conjecta sunt, restat ut exinde conclusionem faciamus.

Antequam autem ad illam accedamus, praemonere liceat, argumenti, de vegetabilium vita, disquisitionem et dilucidationem non solum per se, et quantum specialius ad doctrinam phytologicam perficiendam attinet esse summo studio dignissimam, maximeque fructuosam, sed cam maximi etiam esse momenti ad vitae animalis nutritionisque et reproductionis rationes internas penitus explorandas; phaenomenaque ejus vitae animalis partis, quae vegetativa jure dicitur, et qua animalia proxime cum vegetabilibus nectuntur, clarius dilucidanda; hinc applicationem hujus Phytochemiae partis ad Physiologiam Medicam non parvi esse momenti, sequitur; nam ubi vitae animalis, functionumque, quibus corpus humanum materies nutritivas tum suscipit, tum sibi assimilat, deperditasque partes restituit, cognitionem nobis comparare volumus, oportet nos redire ad prima vitae organicae incunabula, eoque ipso ad generaliorem et simpliciorem vitalitatis, functionisque nutritiae ac assimilatricis evolutionem, qualem vegetatio exhibet. Hanc omnino viam ingressi suut sagacissimi, tam systematum Physiologiae quam Pathologiae conditores uti Reil, Home, Treviranus, Sprengel et alii.

Hisce praemissis, restat, ut concludemus, quid ex nostra qualicunque sententia de plantarum vegetatione statuendum sit; et sequentia adhuc sunt monenda:

Pendet vegetatio plantarum uti vita vegetativa omnium corporum organicorum, primitive a functionibus corum organicis, vi vitali in actum ductis, praecipue vero a functione assimilatrice, agente in cas materias e quibus augmentum elementorum corpora sibi comparare possunt.

Consideravimus ergo (ut aliquo modo quaestioni propositae responderemus) hac in scriptione, praecipuas illas substantias, in quas organa plantarum nutritoria semper agunt, e quibus principia, elementis suis homogenea, sibi appropriant, et sine quibus plantae vegetare non possunt; quales sunt Aqua, Acidum Carbonicum, Oxygenium et Lux. (organa ad functiones suas exercendas, excitans).

Atque adeo hanc meam qualemcunque scriptionem ad finem perduxi. Conatuum meorum exitum secundum, vix sperare audeo: attamen audendum, experiendum est. Vos itaque Clarissimi Viri! hujus certaminis judices! quae huic scriptioni insunt, sive a doctrinae inopia, sive ab ingenii paupertate profecta vitia, quae quidem haud pauca esse sentio, ea, qua estis erga omnes, humanitate ac benevolentia condonetis juveni, qui, si non publicum hujus certaminis praemium, quod spe-

E 3 ra

Digitized by Google

### EUGENII DAVIDS COMMENT. AD QUAEST. CHEMICAM.

rare ipsum vetat virium tenuitas, at vestram aliquam meruerit comprobationem, tum profecto sibi videbitur laboris unam omnium gratissimam retulisse mercedem.

n Et ce quae vis, ut petero explicabo, nee tamen n quasi Pythius Apello, certa ut sint, et fixa, quae n dixero: sed ut homunculus, unus e multis, probabilia n conjectura sequens."

CICERO, Tusc. Quaest. Lib. I. Cap. IX.

TANTUM.



# GULIELMI DELPRAT,

HAGANI,

JURIS STUDIOSI IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA,

# COMMENTATIO

AI

QUAESTIONEM PHILOSOPHICAM A FACULTATE PHILOSOPHIAE THEORETICAE ET LITT.
HUMAN. A. MDCCCXXI, PROPOSITAM:

Exponantur et dijudicentur cum Epicuri ac Zenonis ex veteribus tum Leibnitzii et Kantii ex recentioribus dogmata de conjunctione Virtutis et Felicitatis.

QUAE COMMENTATIO PRAEMIO ORNATA EST, D. VIII. MENSIS FEBRUARII A. MDGGGXXII.

 $\mathcal{L}(\mathcal{L}_{\mathcal{A}}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}_{\mathcal{A}}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}_{\mathcal{A}}, \mathcal{L}_{\mathcal{A}})$ 

The second of th

## COMMENTATIO

A D

## QUAESTIONEM PHILOSOPHICAM.

Si argumenti praestantia, auctoris animum commovens ipsumque impeliens ad tractationem suscipiendam, sufficiat ad operis pretium constituendum, optime cum hac scriptione ageretur. Nam profecto quaestio a Nobilissima Facultate proposita offert argumenta gravissima. Offert ea quae erant per omnia saecula fines humanarum actionum,
propositum ad quod desideria indesinenter tendebant, praecipuus denique philosophorum
systematum cardo. At hujus rei animadversio nonne lectoribus ipsis relinquenda eat?
Nam tritus ille mos enordium repetendi a pulchritudine rei tractandae me impedit quominus hot loco tale quid praemittam, quo praestantiam argumenti ostendam. Vulgaris
esse praepuratio, et sullam nisi opportunitatis laudem sibi vindicare posse videretur.

Alli in Philosophia Morati excolenda id sibi propositum habent, ut Felicitatem assequentur. Putant sibi licese, virtute nunquam relicta, simul desiderio illi satisfacere quod in animo infixam semimus, quod non didicimus, accepimus, legimus, verum ex-netura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, quodque hamo etiam post crudelissime delusam spem non nici cum saima prorsus relinquit: appetitui scilicet Felicitatis. In Philosophia Morali quaerunt Felicitatem esmaque haminis dignitati convenienzem.

I All in codem studio non ita pune caeseris Felicitatem spectare videntur, quam quidem Virtutis propter se tpeam, ut dicunt, aestimandae, intento agi studio. Cupiunt semina filius Virtutis magis magisque excelere et fovere; cupiunt Virtutem firmiorem nobilio-femque reddere.

- Sic omnes Philosophi vei Felicitatem vel Virtutem praecipue spectant.
- "Hujas tentamitis dum hoc sit argumentum exponene et dijudicare conjunctionem inter Virtutem et Felicitatem secundum dogmata cum Epicuri et Zenonis ex veteribus, tum A a



Leibnitzii et Kantii ex recentioribus, necesse est investigate quamnam quaeque schola Felicitatem, quamnam Virtutem intellexerit.

Quo consilio Philosophis operam demus. Videamus num in eorum systematibus inveniamus Felicitatem, quam ab illis jure quodammodo nos petere posse videamur, quamque apud se inveniri profitentur. Videamus num nobilissimis animi desideriis satisfaciant, num adversus tela fortunae, praesidium suppeditentur. Videamus denique num philosophorum praecepta hanc vim habeant ut animum Virtutis amore inceridant, et prohibere valeant quominus in turbulentarum commotionum procellis naufragium faciamus.

Antea tamen Clarissimorum Judicum indulgentiam quam vehementissime flagitare debeo, qua indulgentia adeo mihi opus esse perspicio, ut ab ea imploranda ne ipse quidem me deterrere possit metus ne taedium afferam Judicibus, dum usitatas istas, (mihi quam maxime necessarias) rogationes adhibeo. Spero fore ut cum vires desse perspexerint, voluntatis tamen aliquam rationem habeant; utque in imperfectis hisce tentaminibus non requirantur a juvene accurata rerum cognitio, bona judicia, philosopho digna oratio quarum rerum, si quis alius, Voa certe, Judices I necessitatem animadvertitis, jisdemque hance scriptionem carere.

Praeter actatem et aliam indulgentiae rationem afferre audeo, cujus ipsa sola enunciatio mihi obesse potest: at dicere debeo, aut potius id jam non amplius necesse critlinguae Latinae in scribendo usus mihi fuit difficillimus atque insolentissimus; quod
impedimentum eo magis mihi obfuit, quo sciebam Judices non verba sed res spectantes eo spertius resum imperfectionem, non verbis (ut fit) velatam, perspicerent.

Restat ut unum quid étiam atque etiam rogem. Nimirum cum in expositione systematum, et dijudicatione multi et fortasse non tolerandi errores, inveniantur, ut reputer tur oro opiniones in hoc tentamine emissas mihi tantummodo adfuisse juveni, cogitate illae inter paucorum mensium spatium. Non dubito quin in posterum haec aut illa systematis pars et accuratior meditatio efficiant ut placita meliori ratione perspiciam, ut judicium mutem opinionesque modificer.

Universe hoc voluisse Nobilissima Facultas mihi, videtur ut in expositione dogmatum non tam cujusque scholae discipulorum diversissimas inter se sententies enumerem, quam potius ad ipsum fontem adeam et scholae Auctoris (quantum fieri possit) sententiam exponam. Herculeus (nonne etiam inutilis?) labor foret omnium discipulorum opiniones easque saepe subtilissimas saepe diversissimas, vel enumerare. Nunc vero non Epicureorum, non Stoicorum, non Leibnitzianorum, non Kantianorum senten-

Digitized by Google

Dogmata Epicuri scholae de conjunctione Virtutis et Felicitatis primo loco tradenda proponuntur. APrimo Epicuri de Felicitate; tum de Virtuta sententiam exponam atque ita quidem ut simul appareat quid de utriusque inter se nexu statuerit. Cujus systematis expositionem observationes quaedam (si observationes dicendae sint, neque potius conjecturae) sequentur, ut rogatse dijudicationi, quantum in me sit satisfaciam.

a cate in the factor of

### 

The service of the se

**1.3** 

PARS

## PARS PRIMA;

EXPOSITED ET DIJUDICATED DOGMATUM EPICERT DE CON-

### CAPUT PRIMUM,

### EXPOSITIO (1).

Ppicurus duplicem distinguit felicitatem, alteram quae neque augeri neque minui potest (2). Sed donec vivimus perfectam illam felicitatem, quae Deo soli contingit, assequi non possumus (3). Non igitur de hac loquimur, cum ea meditamur, quae felicitatem efficiunt: sed de altera ea scilicet quam homines assequi possumus. Igitur statum quaerimus in quo bonorum necessariorum quam plurimum, malorum quorumvis quam minimum adsit, atque adeo in quo traducere vitam suaviter, tranquille permanenter detur, quantum quidem tempora permiserint (4).

Dicimus autem voluptatem beatae vitae principium ac finem esse (5). Id comprobandum primo universe est, ac dicendum posterius in quanam voluptate speciatim consistat.

Qui-

- (1) Fontes ex quibus Epicuream Philosophiam Moralem conficio sunt Cicero et ex Cicerone imprimis libri I et II de Finibus. Et profecto ex fontibus Epicureae et Stoicae Philosophiae Cicero unus mihi instar omnium fuit. In caeteris nihil fere inveni quod non jam Cicero aut pertractasset aut certe attigisset. Caeterum Lucretius, Plutarchus, Diogenes Laertius, Stobaeus et Gassendi mihi insigniter profuerunt.
  - (2) Epicur. ap. Diog. Laert. X. 121.

 $1 \le r \le X$ 

- (3) Gassendi de Philosophia Epicur., T. II. p. 33. col. a. (Ed. Al. 1685.).
- (4) Id. III. p. 428. col. z. et II. p. 25. col. s.
- (5) Epic. in Ep. ad Menoec. ap. Diog. Laert., Lib. X. S. 128. Cic. Fin. I. 10. Sext. Emp. adv. Mathem. XI. 73.

Quidam voluptatem malum sua natura putant. Sed ut perspiciatis unde omnis iste astus sit error, totam rem aperiam. Nemo ipsam voluptatem, quia voluptas sit aspernatur, aut odit, aut fugit, sed quia consequentur magni dolores eos qui ratione voluptatum sequi nesciunt. Neque porto quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consecuetur, adipisci velit; sed quia nonnumquam ejusmodi tempora incidum, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Quis autem vel cam jura reprehenderit, qui in ca voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem cum fugiat, quo voluptas nulla paretur (1).

Sed universe voluptas videtur esse, ut principium, ita et finis beatae vitae; quando est bonum primum et congenitum, ipsaque est a qua electionem fugamque omnem auspicamur, et in quam tandem desinimus, hoc affectu usi tamquam regula ad omne bossem dijudicandum (2).

Et voluptatem quidem esse primum congenitumque bonum, sive, ut solent dicere, primum aptum, accommodatumque naturae, ex eo demonstratur, quod omne animal simul atque natum sit voluptatem appetere eaque gaudere ut summo bono, dolorem aspernari ut summum malum, et quantum possit, a se repellere solet; idque facere nondum depravatum, ipsa natura incorrupte atque integre judicante (3). Hoc et ex eo confirmatur quod felicitas non aliunde esse felicitas intelligitur, quam quia est status, in quo licet quam susvissime jucundissimeque, hoc est, quantum fieri potest maxima cum voluptate degere. Tolle enim hanc susvitatem, voluptatem e vita, ecqua, quaeso, tibi notio felicitatis supererit, non divinae modo, verum et alterius (4)?

Duo sunt voluptatum genera. Altera quidem spectari potest tamquam in statu seu quiete, adeo ut nibil aliud sit quam placiditas, sedatio et vacuitas immunitasve a per-turbatione et dolore: altera vero tamquam in motu, ut consistat in suavi motione, voluți hactila, hilatitate et quadunque sensus jucunde et quadam quasi dolcedine et titilatione movetur, ut, dum quis per famem et sitim edit ac bibit (5).

Quando voluptatem dicimus Finem, non intelligimus eas voluptates, quae sunt asotorum, aut aliorum etiam quatenus spectantur in ipsa actione fruendi, sed illud intelligimus non dolere corpore, atque animo non perturbari (6). Procul removemus

tur--

<sup>(1)</sup> Cic. Pinibus I. 10.

<sup>(2)</sup> Epicur. in Epist. ad Menoec, apud Diog. Laert., X. 129.

<sup>(3)</sup> Finibus I. 9. (4) Gassendi, T. II. p. 430-

<sup>(5)</sup> Cic. Finibus L. 11. Gassendi, T. II. p. 430. col. 2.

<sup>(6)</sup> Epicur. in Ep. ad Menoec, apud Diog. Laert., X. 121 sqq.

turpes lilas voluptates quae in motu, sunt a sed intelligimus voluptatem stabilem son in statu. atque ideireo non aliam. quam indolentiam corporis et tranquillitatem mentis (1). Duo igitur bona sunt ex quibus illud summum beatumque componitur, ut animus sine perturbatione, ut corpus sine dolore sit; atque ita quidem ut baec bone, ubi omni molestia detracta, plena fuerint, minime crescant. Si qua extra blandimenta con-

Intelligimus et animi sanitatem. Adversus corporis, morbos comparata lest medicinae ars: igitur de illis non nobis dicendum est (3). Adversus animi morbos comparate philosophia est, remediumque praebent virtutes, de quibus infra.

tingunt, non augent summum bonum, sed, ut its dicam z condiunt atque oblectant (2).

Voluptatum terminus seu summa voluptas est doloris amotio sive Indolentia. Talia voluptas variari quidem distinguique potest, augeri amplificarique non potest (4)...

Constat quoque illam voluptatem neque majorem fieri longinquitate remporis, neque minorem remissioremve ejusdem brevitate reddi. Sed ex infinito tempore non mior voluptas, quam ex finito percipitur, si modo ejus fines recta ratione dimetiamur (5).

Sapiens vir praeterita bona grata meminit, quoniam doleri satis non potest, quod nimis ingrati sumus adversus praeterita, cum cerțior pulla sit volupias, quem quec jam: eripi non potest. Praesentia videlicet bona nondum tota in golido, sunt a potest illa caaus aliquos incidere, sed solum quod praeteriir, inter this sepositum est (6).

Hisce ostendere conatus sum, quammam Folicitatem Epicurus intellengrit. Nune exponendum est quid de hujus felicitatis conjunctione cum virtute statuerit; idque sit. facillime perspiciemus cum viderimus quamnam intellexerit virtutem. Tam arctam enim conjunctionem inter virtutem et felicitatem, constituit, ut eius de nirtute cententia exponi nequeat quin simul appareat quid de ea conjunctione statuerit.

Diximus virtutes remedia esse adversus animi morbos.

. Virtutes docent: vivi jucunde non posse, nisi prudenter, honeste, justeque vivasar:

15 CO 1 I

(3) Sic quoque canit Lucretius, II. 17.

Nil aliud sibi naturani latrare, nisi ut cum Corport sejunctus dolor absit; mente frintur 3 e 5 3q 05 mm. 5 . on a Jucundo sensu cura semoto metuque.

Cf. Cic. Fin. I. 11, 18. Diog. Laert. 1, 1, et S. 139. Sext. Emp. adversus Gramm. I. S. 283. Sen. Ep. 66. Add. Epicur. sp. Plut. de Virt. Mor. C- 15 et 17.

- (4) Gass. II. p. 431. col. 2.
- (2) Epic. l. l. et Cic. Fin. I. o. (1) Epic. l. l. apud Diog. Laert. X. S. 144.
- (3) Cic. Fin. I. 7. Seneca Benef. III. 4. Plutarch. de Virt. Mor. C. 9, 10, 11 et 15.

neque prudemor, honeste ac juste, quin vivatur simul jucunde. Virtutes enim jucundae vitae conjunctae sunt, jucundaque vita a virtutibus separari nequit (1).

Ex hisce verbis jam universe apparet Epicurum arctam conjunctionem inter Virtutem et Felicitatem statuisse. Nunc speciatim de Virtutibus sententiam ejus exponamus, quo magis appareat, quid de hac Conjunctione docuerit. — Quadruplicem distinguit virtutem, prudentiam, temperantiam, fortitudinem, justitiam.

Initium ducesdum est a Prudentia. Hujus cum sit munus vitam regere et quidquid in vita contingere potest, sic prospicere ut ad beatam vitam referatur, videri potest una omnium virtutum munera complecti. Prudentia enim (seu forte mavis sapientiam dicere) est una quae non modo praecaveat, ne quid incidat unde corpus dolest (a), sed quae etiam potissimum moestitiam pellat ex animis, quae nos exhorrescers metu non sinat, qua praeceptrice in tranquillitate vivi potest, omnium cupiditatum ardere restincto. Cupiditates enim sunt insatiabiles: quae non modo singulos homines sed universas familias evertunt, totam etiam saepe labefactant rempublicam. Sapiens solus seu prudens, amputata circumcisaque inanitate omni et horrore, naturae finibus concentus, sine aegritudine potest et sine metu vivere (3).

Quodsi vitam omnem perturbari videmus errore et inscientia, sapientiamque seu prudentiam esse solam, quae nos a libidinum impetu et formidinum terrore vindicet et ipsius fortunae modice ferre doceat injurias, et omnes monstret vias, quae ad quietem et tranquillitatem feront: quid est cur dubitemus dicere et sapientiam seu prudentiam propter voluptatem expetendam; et insipientiam propter molestias esse fugiendam (4)?

Vir prudens fortunae injurias nisi speciatim, at generatim saltem eas habet provisas, neque si quidpiam praeter spem praeterque suscepta consilia contingat, ideirço
se cruciat, quod novit non esse humanae sagacitatis, providere aut impedire ne quidquam adversi molestique eveniat. Imo satius ducit ratione bene instituta (quantum
videlicet humana imbecillitas patitur) infelicem esse, quam male inita fortunatum (5).
Nunc de Temperantia videamus.

Temperantia est quae in rebus aut expetendis aut fugiendis rationem ut sequamur monet (6). Temperantiae igitur munus est animum cupientem refringere, ut forti-

<sup>(1)</sup> Epicur. in Ep. ad Menoec. ap. Diog. Laert., X. §. 132, 138, 140. Cic. Fin. I. 18.

<sup>(2)</sup> Gass. III. p. 435. Col. 1.

<sup>(3)</sup> Cic. Fin. I. 13. Ibi quoque cupidatum tria genera ex Epicuri sententia proponuntur.

<sup>(4)</sup> Cic. Fin. I. 14.

<sup>(5)</sup> Epic. Ep. ad Menoec. ap. Diog. Laert. L. X. S. 135, (6) Cic. Fin. I. 14.

tudinis est eundem metuentem erigere. Sie temperantia non ipsa propter se espetenda (1), sed quia voluptatem parit, hoc est animis pacem affert, et eos quasi concerdia quadam placat ac lenit. Nec enim satis est judicare quid faciendum non faciendumve sit, sed stare etiam oportet in eo, quod sit judicatum. Qui autem ita frui volunt voluptatibus, ut nulli propter eas dolores consequantur, et qui suum judicium retinent, ne voluptate victi faciant id, quod sentiunt non esse faciendum, ai voluptatem maximam adipiscuntur, praetermittenda voluptate. Iidem etiam dolorem saepe perpetiuntur, ne, id si non faciant, incidant in majorem. Ex quo intelligitur, nec intemperantiam propter se fugiendam esse: temperantiamque expetendam, non quiz voluptates fugiat, sed quia majores consequatur (2).

Fortitude. Esse autem et hanc virtutem comparatam ad voluptatem, quatenus exposita est, vel ex eo intelligitur, quod neque laborum perfunctio, neque perpessio dolorum per se ipsa allicit, nec patientia, nec assiduitates, nec vigiliae, nec ca ipsa, quae laudatur industria . ne fortitudo quidem . sed ista sequimur . ut sine cura metuque vivamus, animumque et corpus quantum efficere possimus, molestia liberemus. Ut enim mortis metu omnis quietae vitae status perturbatur, et ut succumbere doloribus eosque humili animo imbecilloque ferre miserum est, ob eamque debilitatem animi, multi parentes, multi amicos, nonnulli patriam, plerique autem se ipsos penitus perdiderum: sie robustus animus et excelsus omni est liber cura et angore, cum et mortem contempit, qua qui affecti sunt, in eadem causa sunt, qua antequam nati, et ad dolores ita paratus est, ut meminerit maximos morte finiri, parvos multa habere intervalla requietis, mediocrium nos esse dominos: ut si tolerabiles sint, feramus; sin minus, acquo animo e vita, cum ea non placeat, tamquam e theatro, exeamus (3). Oulbus rebus intelligitur, nee timiditatem ignaviamve vituperari, nec fortitudinem patientiamque laudari suo nomine, sed illas rejici, quia dolorem parlant, has optari, quia voluptatem (4).

At ex variis malis quae ipsi nobis fingimus, neque re ipså futura sunt, praecipua sunt quae vel a Diis metuimus, vel a morte. Ex iis autem quae et sic metuimus, at advenire valeant, et sic interdum praesentia sunt ut nos molestia afficiant, et sunt quae aut dolorem corpori inferunt, aut aegritudinem in animum inducunt (5).

De sortitudine circa metum Numinis haec tenenda sunt: Dii revers sunt, sed quales vulgo homines existimant, minime sunt (6).

Quod

<sup>(1)</sup> Diog. Laert. X. 130. (2) Cic. Fin. I. 14. (3) Cic. Fin. L. 15. et Epic. 1. 1. \$, 125. (4) Cic. Ibid. (5) Gassend. II. p. 446. col. 1. (6) Epic. 1. 1. §, 123.

Quod sofet maximum metum incutere maximamque adeo perturbationem crease in hominum mentibus illud est, quod dum existimant, esse quasdam beatas atque immortates Naturas, censent tamen ipsis inesse contrarias hisce attributis voluntates, actiones (1). Sed hoc tenendum: quod beatum aeternumque est neque ipsum aut negotium habere, neque alteri exhibere, quare neque gratia neque ira tanguntur Dil (2).

Quod ad fortitudinem circa metum mortis, assuesce reputare nihil ad nos pertinere mortem, quandoquidem quicquid est sive boni, sive mali, cum sensu est; mors autem sensus privatio est. Exquisita porro notitia mortem nihil pertinere ad nos (3): praestat ut hac vita mortali fruamur, non quidpiam incerti temporis adjicientes, sed cupiditatem immortalitatis abjicientes. Nihil enim mali in vita est illi, cui egregie perspectium est nihil esse mali in vitae privatione, adeo ut sit ineptus, qui timeste se mortem dicat, non quod, praesens si fuerit, moeroris quicquam afferat, sed quod donee futura est, molestiae nihil exhibet, id, dum exspectatur, nequicquam contribitati lgitur quod omnium malorum maxime horrendum existimatur mors, nihil ad [nos attimet, quia dum nos sumus, mors non adest, et ubi mors adest, nos non sumus; alteo ut neque ad vivos, neque ad mortuos pertinert, quoniam alteros quidem non attingit, alteri vero nulli sunt (4).

Quod autem reliquas aegritudines attinet, sapientem quoque et înnocentem virum posse aliquando et in jus vocari (5) et damnari et caedi et varie torqueri, manifestum est. Tunc sapientis est haec ferre aequo fortique animo (6). Sapiens rationis consilio tolerabit injurias (7). Sapiens etiam in tormentis, ingemat licet, beatus erit (8). Advessus fortunam se comparabit (9). Ad dolerem ita paratus est, ut meminerit maximos non diu in corpore perseverare, longos autem solere leves esse (10):

Justitia restat, ut de omni virtuto sir dictum. Sed similia fere dici possunt. Ut enim sapientiam, temperantiam, fortitudinem copulatas esse docui cum voluptate, ut

- (1) Epic. I. l. et Gassend. II. p. 446. col. 1.
- (2) Epic. in sup. 365. ap. Diog. Libert. X. 365. l. His consentance canit Liberatius, I. v. 57 ang. Cf. Sext. Emp. Pyrrhon. Inst. I. S. 155.
  - (3) Sext. Ettp. 1. 1. 111. \$. 229. p. 185. Ed. Pahn-it. adv. Gramm. \$. 273, 283.
  - (4) Epic. in Ep. ad Menoec. apud D. L. X. S. 125.
- . (5) Id. §. 119, (6) Gass. II. p. 448. col. a.
  - (7) Epic. l. l. §. 118. (8) Ibid. (9) Epic. sp. Diog. L. X.
  - (10) Epic. in aug. 308. apud Diog. L, X, S. 1400.

ah ear, nullo, modo, nec divelli nec distrahi, possint : sic de justitia judicandum est. onse non modo nunquam nocet cuiquam, sed contra semper, alit aliquid tum vi sua arous nature 13/quod aranquillet animos 10 tum spe nihil carum frerum defuturum a quas natura none depravata desidences: O Quemadmodum temeritas et libido et ignavia aemper animos excruciant et semper sollicitant, surbulenteque sunt : .sic cuius in mente ista consederunt, hoc ipso quod adsunt, ea mens turbulenta non potest non fieri, etsi vero molita quippiam est, quamvis occulte fecerit, nunquam tamen confidet id fore semper occultum. Plerumque improborum facta primo suspicio insequitur, deinde sermo atque fama, tum accusator, tum Judex; multi etiam ipsi se indicaverunt. Quod si qui satis sibi contra : hominum conscientiam septi esse et muniti videntur deorum tamen, numen horrent easque ipsas sollicitudines, quibus corum animi noctes atque dies eneduntur a diis immortalibus supplicii causa importaris putant. Itaque ne justitiam auidem recte quis dixerit per se ipsam optabilem (1), sed quia jucunditatis vel plurimum afferet. .. Nam diligi et carum esse jucundum est propterea, quia mitjorem vitamo en ovolnomatem efficit pleniorem es idque mon obu en solum incommoda, quae evenium insurebis e sed multo, etiam magia, quod cujus in animo versatur injustitia, numquam sinit sum respirare, nunquam acquiescere (2).

erti ari azzo sedini 🛧 i Pro Wolff 🧵 🦈 - Sou 🤮 - Co a Wolff - N - Dana Wolff - Maior (1907-a).

to be a manager, and noncommental and the

OBSERVATIONES IN EPICURE BOOMATA-DE CONJUNCTIONE

Sie igitur statuebat Epicurus de Virtute, de Felicitate et de utriusque inter se conjunctione. Judicii exploratio apto modo institui potest, si primum viderimus num per dogmata Epicuri scholae de Felicitate, Felicitas inveniri possit; postea num praecepta moralia, quae ab eo traduntur, ad Virtutem ducant: quae duo argumenta ansam praebebunt examinir de ipsa conjunctione Virtutis et Felicitatis ex Epicuri sententia.

Quod ad primum attinet, num per Épicuream felicitatem selecs revera essemus?

(1) Epicuz, l. l. S. 150. (2)

(a) Cic. Finib. I. 16.

Nullus dubito affirmare, Epicuream felicitatem homines vere felices reddere nequaquam posse, eamque homine indignam esse.

Felicitatem in voluptate posuit. Quod si voluptatem corpoream intellexerit, vastus quidem campus pateret declamationibus contra voluptatem: sed supervacaneum foret de terrendis effectibus loqui ejusmodi philosophiae, quae turpitudines non modo excusat sed et praescribit.

Agamus potius de Epicureis dogmatibus honesto sensu acceptis. Nam Epicureae scholae fautores declamationes istas non tolerandos, dicerent, Epicurique philosophiam non voluptates corporeas intellexisse, sed Indolentiam corporis et tranquillitatem mentis; vetasse voluptatem in motu, sed Felicitatem posuisse in doloris absentia.

Quae quidem quim eos declarantes audimus, nonne quivis simul animadvertit, ejusmodi doctrinam inanem esse subtilitatem? Provocat Epicurus ad animalia; ex animalibus principia et systema deduci simulat, quid autem? num audent dicere animalia nihil amplius desiderare cum ejusmodi conditionem nacta sunt, in qua non doleant? Hac contenta non sunt. Testes Epicureorum videmus semper semperque novas delicias, novasque sibi voluptates quaerere: in illud intentos, ut statum jucundiorem reddant, et propterea nullam voluptatem in motu praetermittere, sed hanc sequi potius atque appetere. Hi igitur revera illa quaerunt, quae Epicurus non quaerenda et vetare simulat. Ergo principium Epicurei ratiocinii falsum est; ipsa animalia argumentis contradicunt (1).

Sed reliaquamus animalia, et ponamus hominis veram felicitatem sitam case in In-

Alia jam objectio oritur. Clara et distincta indolentiae definitio dari nequit. Tradunt hanc definitionem non minus vagam: indolentia est absentia doloris. Sed quis tandem terminus erit atque limes, quem transgredi non debeat indolentia? Profecto hujusmodi status definiri nequit, in quo nulla in motu voluptas adsit. Progius intuenti apparebit, illic, ubi doloris absentia, et voluptates quidem negativae, nullae vero voluptates in motu adease videbantur, semper, quamquam paucas, tamen adease voluptates positivas in motu. Cogitatione abstrahere possumus eumque nobis fingere statum, in quo nulla adsit voluptas in motu; mox tamen agnoscemus conditionem illam non nisi ingenii lusum esse, neque revera existere. Apparebit homis

(1) Cf. Plut. de Virt. Mor. C. 8 et 16.

\_\_\_\_\_

minem nunquam certo adeo ictu collineare posse ad destinatam metam ut neutro inclinet, utque felicitas sua neque nimis magna, neque nimis parva sit.

"Sed ponamus (vide quid largiar) hominem ad illam dexteritatem pervenisse, et tandem alanguarian obtinuitse. Sine dubio non sine opera obtinuit, et cavere debet ne status suus varietur, ut scilicet germanus mancat Epicuri discipulus.

Ejusmodi vero conditio torpens permanentem felicitatem non praebebit: sed sua monotonia citissime fastidium creabit, hoiroremque incutiet. Ergo eo ipso hominem impeliti ad voluptates in motu positas appetendas, et sic Epicuri praecepta violanda.

Negat id Epicurus, dicitque se torpentis statum non admittere. Vel sic tamen reprehensione non carebit.

Schlicet videtur hic philosophorum mos, ut objectiones, quas praevident, ipsos primum enuntient, atque declarent sic ipsis occurrendum non esse. Negant hanc vel illam propositionem, quam ex systematibus sequi animadvertunt, et tunc adversus objectiones septos se arbitrantur et munitos. Sed saepissime nil aliud dicunt nisi: non hace est nostra mens, non sic cogitandum est etc. neque tamen ullam rationem afferunt. Multi philosophi (sit venta verbo) homines decipere videntur, dum vetant hoc vel illud statuere, quod manifeste ex corum placitis sequitur.

Quid (ut hoc utar) cum philosophi quidam ad istam dementiam deciderunt, ut hominum animis omnem sensum extorquere cuperent, quid dicunt se nolle hominem Ispideum esse, cum tota eorum philosophia id efficiat necesse est? Sic quoque quid Epicurus dicit se non stuporem, se non torpentem voluptatem intelligere, quando hus jusmodi status necessario sequitur ex systemate quod summum bonum ponit in tranquillitate imperturbata, quae ne minimo quidem indulget desiderio voluptatis augendate? Sed ad alia quaedam Epicuri scholae de Felicitate dogmata attendamus.

Et primo Felicitas per temporis dinturnitatem augeri nequit. Non possum quin hic Ciceronis verba referam hoc paradoxon refutantis: "Negat Epicurus diuturnitatem quidem temporis ad beste vivendum aliquid afferre, nec minorem voluptatem percipi in brevitate temporis quam si illa sit sempiterna. Haec dicuntur inconstantissimes Cum enim summum bonum in voluptate ponat, fiegat infinito tempore setatis voluptatem fieri majorem quam finito atque modico. Qui bonum omne in virtute ponit, is potest dicere perfici bestam vitam perfectione virtuita. Negat enim summo bono afferre incrementum diem. Qui autem voluptate vitam effici bestam putabit, qui sibi is conveniet, si negabit voluptatem crescere longinquitate? igitur ne dolorem quidem. An dolor longissimus quisque miserrimus: voluptatem non optabiliorem diuturnitas fa-

Digitized by Google

secit? quid est sgitur, cur ita semper Deum appellet Epicurus, beatum et acternum? demta enim accernitate nibilo beatior Jupiter quam Epicurus. Uterque enim summo bono fraitur, id est, voluptate. At enim hic chiam dolore. At eum nibili facit. Ait enim se, si uratur, quam suave, dicturum: qua igitur re a Deo vincitur, si acternitate non vincitur" (1)?

Sub diversa etiam ratione hoc Epicuri enunciatum considerari potest. Nonne Epicure hoc praecepto id volperit, ut metum adimeret oriundum ex felicitatis futura amissione? Nonne id nobis persuasum habere deberemus, felicitatem nostram, quamquam brevem, aeque magnam esse, ac si semper duraret?

Epicure I vetas me de futuris sollicitum esse: das mihi multa praecepta, quae co. credo a tendere debent ut Divinitatis Mortisque metura mihi auferant. Cum tua de Religione praecepta audio; praecepta illa quae Providentiam et Immortalitatem negant praecepts querum et hac actate tot fuerunt praecones, qui et tus formula nientes cum n'il rilei superstitionem, fanatismum, praciudicatas opiniones, vulgases errores se tollere simularent. Deum Religionemque funditus delere cupiebant: tunc cogitatio non pinra a te exigenda esse quam quae praestare possis, me impedit, quominus praecepta tua de Religione miserrima et inania dicam. Verum non ad tuam philosophiam recurro. at liberer metu mortis aut divinitatis, sed metu quem mihi injicit future felicitatis amissio. Metuo ne felicitatem amittam, non per Mortem Doosye, sed longe onte Mortem per easum quem mihi impendentem meque brevi attacturum aclo-Ouid me tunc suvat paradoxon tuum? Relinquit mihi omnem metum. Contra si mihi persuesum haberem, id, in quo felicitatem possisti, per infinitum tempus mihi: adesse, sine dubio tranquillior et felicior essem: neque tune possem non credere temporis spatium multum ad felicitatem ponduceres. Sed tua philosophia nulla contra hune metam remedia praebese potest, et propterm tibi ad falsissimum naradoxon recus. rendum fuit (2).

Est hoc criam Epicuri de Felicitate dogma, cam, augeri non posse, variari distinguique posse. Nonne criam hoc loco Epicuro id objici potest quod supra de indolentia vidimus, verba scilicet ambigua, vaga, incerta? Quamquam si quis tale quid enuntiare vult, quod clare intelligi atquit, prudenter illud obscuris verbis involvit.

Ipsa illa variatio variis explicationibus ansam praebet. Non affirmo. Sed num hoc fortasse subtile quoddam esset subterfugium, in quo haerere posset Epicurus, cum

<sup>(1)</sup> Fin. II. 27. (2) Cf. Cic. Type. I. 21. quae et in recentionum philosophorum admèratores verissime dicta videantur.

ei objiceretur periculum systematis quod voluptatem commendet, quodque igitur' huie opinioni ansam praebet: si voluptatem meam augeo, felicior ero? Minime, inquit Epicurus: augeri non potest, variari tantummodo et distingui. Sed nonne homo, yarium et mutabile semper, felicitatem variare cupit? Jam veto quomodo prohibebis ne felicitatem suam adeo variet, ut non amplius indolentia sit, sed ab ea prorsus dittineta, sed voluptas in motu, tantopere a te exprobrata?

- <sup>1</sup> Sic ille, qui in voluptate summum bonum ponit, quique, ne hace sententia turpis videretur, voluptatem negativam se intelligere ait, omnia quasi pervertere debet, ut hanc voluptatem condiat. Sic statuit voluptatem numquam posse augeri, non tempore crescere: et illud quoque excogitavit, quod in voluptate quam dicit negativa fieri possit, bonorum scilicet recordationem.
- Ante omnia illud observemus hoc dogma tollere illud quod Epicurus dixit, non posse jucunde vivi, nisi honeste; nam et pravis licet voluptate recordationis frui, idea que voluptas Epicurea a virtute separari potest. Deinde quorumnam bonorum recordabimur? Corporeas voluptates in motu se rejicere dicit Epicurus: non has igitur recordari debemus. Igitur de animi voluptate agitur, de tranquillitatis recordatione. Quamquam autem Epicurus non torpentis statum se intelligere profiteatur, tamen tranquillitatis recordatio languida est, et felicitatem vix praebebit nisi ei adjungamus voluptates quasdam positivas (1).

Verum propterea hanc recordationem commendat, quoniam sola praeterita bona in solido sunt posita, praesentia vero incerta sunt (2). At primo non licet Epicureo metuere ne bona amittat; sed praeterea si praesentia bona interdum certitudine carent, manifesto hic defectus compensatur pleniore et vividiore, perceptique.

Denique infelici recordatio bonorum, quorum nil nisi memoria ei restat, profecto minime apta videtur ad felicitatem tranquillitatemque parandam. Sic vir quem sollicitudines variaeque curae premunt, recordationem juvenilium temporum, (quantum diversorum a tempore in quo nunc versatur,) vix ac ne vix quidem usurpare potest, quin dolore afficiatur, quin eo magis tempus desideret, quo praesentes aegritudines ne nomine quidem cognoscebat.

Denique ut de Felicitate hunc locum absolvam quaenam solatia Epicurus, contra adversam fortunam praebet? Nulla, nulla praebet. Dicit infelicitatem non nisi in opinione versari: de hac sententia disserendi magis apud Zenonem locus erit. At

<sup>(1)</sup> Cf. et Plutarch. de Virt. Mor. C. 9, 10 et 11.

<sup>(2)</sup> Cic. Fin. I. 7. Plut. 1. 1.

maximum remedium ex Epicuri therapia, ut Cicero ait, hoc est: si dolor magnus est, brevis erit; si longus, levis.

Quod ad primam hujus sententiae partem attinet, etiamsi vera sit, tamen eo ipso tempore, quo vehementi illo malo laboramus, miserrimi sumus, omnique solatio destituti. Licet tempus breve sit, ratione habita aliorum morborum, tamen longum est non solum in opinione aegrotantis, sed quoque si comparatur cum vehementia mali. Saepissime quoque homines per crudelissima mala non subito, sed sensim sensimque consumuntur. Et si intervalla habet morbus, post haec intervalla vis mali eo vehementius urget; igitur parvi, ne dicam nullius pretii talia intervalla habenda sunt.

Sed ponamus malum magnum breve esse solere. Cur sic solet ? quoniam mors haec mala brevi terminat. Egregia profecto consolatio! quodsi nunc praeterea recurrere deberet homo ad Epicuri contra mortem solatia, ad miserrimam conditionem ad desperationem fere redigeretur.

At fortasse qu'is vellet Epicuri systema amplecti, omittere vero ea quae circa mortem tradit. Sed qui immortalitati credit, quid buic homini cum Epicuri philosophia esset?

Ad alteram sententiae partem quod attinet, si longum est malum, leve est; etiam hoc refellit experientia. Ipsa quoque temporis diuturnitas, quo mala patimur, tanta est et tantopere nos cruciat, ut levitas mali aegritudinem ex diuturnitate acceptam compensare nequeat nec dimovere (1).

Ad infelicitatem patiendam Epicutus fortitudinem et constantiam praecipit : idque tanta severitate ut semper ad haec praecepta Epicurei provocare possint, cum eorum philosophia mollis atque esseminata vocatur. Sed ipsa haec praeceptorum severitas atque immanitas affectationem sucumque produnt, et ab Epicuro tradita risum movent. Non cohaerere haec possunt cum caeteris Epicuri dogmatibus, neque exinde deduci. Dolorem summum malum dicit (2). Quid igitur refert, Epicure, fortitudinis praestantiam decantare, cum nullam viam ostendis qua ad hanc fortitudinem perveniam, cumque per dolorem summum malum mihi adesse ipsa tua philosophia docet? quid? num homini assueto, non dico turpi voluptati, sed tranquillitati, commoditati; homini qui vitae placidum cursum adspicere solet, dum procellae fremunt navemque percutiunt et jactant, vires aderunt ad mala patienda? Num ullum solatium

€

ال رو

<sup>(1)</sup> Cf. Cic. Fin. II. 29.

<sup>(2)</sup> Ib. C. 9.

inveniet apud illos qui eum tranquillum esse jubent, quique sic in procellis istis imperitiam suam agnoscere debent (1)?

Denique si vehementia mali etiam atque etiam crescit, cum nullum remedium adhibere potest, philosophiae Epicuri inopia cernitur atque falsitas. Tunc jubet: abeat e vita tamquam e theatre. O Epicure! non opus erat miserrimus in horrendo praecepto verborum ornatus. In hoc praecepto perspicitur, quam inanis sit tua philosophia. Felicibus inservire potest, (felicibus enim omnis fere philosophia bona est) sed infelicium nullam rationem habuit. Nil nisi fortitudinem iis praecipis, nil nisi suicidium iis offers (2).

De Virtute etiam non recte statuisse videtur. Quod si ostendere possim, concludere licebit ejus de arcta quam statuit Virtutis et Felicitatis conjunctione dogmatibus non magnopere assentiendum esse.

In morali quoque doctrina principium a quo proficiscitur falsum videtur.

Dictitat Epicuri schola (3) cum fiducia quam refutari nequaquam posse sibi persuasum habet, hominem nunquam virtutem colere, nisi eo proposito ut voluptatem vel adipiscatur vel augeat. Hoc etiam atque etiam repetunt, et homini, licet ipse sinsque superbis repugnet, concedendum esse arbitrantur.

Procul sit severitas ista quae in felicitatis desiderio nil nisi praestantiae humanae diminutionem videt aut saltem videre dicit. Agnoscendum est hominem teneri felicitatis desiderio infelicitatisque aversione. Illud desiderium actionibus vim addit, et usque admortem nos sustentat.

Sed et contra, homo, hominis nomine dignus, hoc effatum nequaquam tolerare potest: felicitas mea est unicum summumque propositum ad qued omnes conatus mes tendere debent.

Et revera si homo a partium studio liber, et ut ita dicam sensui interiori aures praebens, id quod sentit confitetur, dicit profecto: Est in homine vis quaedam qua feli-

- (1) Quod et Plutarchus animadvertit dicens homines voluptatibus deditos fortitudinem illam habentes non assensuros Voluptati et Systemati Epicuri. De Virt. Mor. C. 7-
- (2) Epicuri reprehensoribus ipsius vitam et constantem mortem objicere solent Epicurei: quasi scilicet philosophus, qui systema quamquam pessimum defendendum habet, non in morte constantiam servare posset aut tunc magnam haberet auctoritatem.
  - (3) Et Gassendus imprimis.

citatem felicitatisque desiderium relinquere et abjicere valet: quae quidem vis fortior est quam sensus qui ad felicitatem prosequendam eum sollicitat. Quisque sine Conscientiae improbatione id rejicere potest quod felicitatis spes eum jubet, sed id quod virtus jubet rejicere impune nequit.

llle ipse qui dicit: virtutem sequi debeo ut felix sim, dicere non auderet: dummodo felix sim virtutem relinquere possum. Atque eo ipso agnoscit principium quod ad felicitatem impellir subjiciendum esse virtutis legi: agnoscit non virtutem felicitati sed felicitatem virtuti esse cedendam, ideoque illam hac esse inferiorem.

Neque ad paucorum praeclarissimorum hominum exempla provocem, sed ad omnes hominus ipsosque hominum detractores. Quis non saepe, subito quasi quodam impetu generose aliqua re se orbavit? nobilem quamdam actionem fecit non ante cogitatam illam, sed ad quam ipsa animi bonitas Virtutisque amor, nulla utilitatis aut voluptatis ratione habita, eum impulit? Postea quidem voluptatem exinde percepit, sed cum virtutis praecepta sequeretur, de hac voluptate non cogitavit: nam, ut dixi, actio non antea cogitata, sed repentina erat; neque hujus voluptatis spes aut recordatio ejus virtutis causa fuit: in quo uno quaestio versari debet.

Sic quondam mater illa, quae in filium anguem irrepere filiumque veneno infectum videbat; in vulnus se projicit, venenum sugit et moritur. Quod tantummodo propterea affero, ut appareat matrem illam voluptatem Epicuream non speciasse, ideoque virtutem sequi posse sine voluptatis spe aut incitamentis.

Quodsi quis dicat voluptatem quae ex co percipitur quod virtutem sequimur, nulla etiam propriae utilitatis aut jucunditatis ratione habita, puram quidem esse, sed tamen nobis voluptatis locum tenere, is profecto ad proprium quaestionis statum non attendit. Epicurei hacc objicientes sub codem nomine diversissimas res confundunt, et tale quid admittunt quod Epicurus admittere prorsus vetat.

Felix est homo cum per temperantiam bona valetudine fruitur. Tunc desiderium assequendae conservandaeve felicitatis, id est hoc loco, bonae valetudinis, est principium temperantiae et virtutis.

Sed et felix est homo cum minus curat corporis integritatem et sanitatem (principium hoc loco virtutis secundum Epicurum) ut patriae vel caeteris hominibus prosit. Et tunc desiderium felicitatis, id est hoc loco, felicitas quae percipitur ex obedientia virtuti, et ex Indolentiae bonaeque valetudinis negligentia hanc ob causam, est principium virtutis.

In utraque re felicitatis desiderium principium est virtutis; sed quis dicere auderet felicitatem in utraque causa ejusdem esse naturae? Toto coelo differt, nihilque nisi

Digitized by Google

no-

nomen commune habet. Verum et felicitas de qua postremo loco vidimus ab Epicuro non admittitur. Non concedit virtutem per se et nulla felicitatis habita ratione felicitatem praebere: nam dicit virtuti per se nullum pretium adesse, virtutemque tantummodo esse aestimandam propter felicitatem quam praebet (1).

Sed porro qualis erit haec Epicurei virtus?

Abstinebit se ab injustitia, ab intemperantia et caeteris vitiis, sed tantummodo eatenus quatenus nullum malum exinde ipsi oriatur. Quid autem si felicitatem sibi comparare, indolentiam tranquilitatemque servare (ut saepe fit) nequeat, salva virtute et probitate? Nonne tunc Epicureus, qui ad voluptatem omnia refert, quique virtutem, ipsam per se nullum pretium habentem, medium ducit ad jucunde vivendum, nonne secundum suum systema virtutem deserere sibi licitum existimabit? Abstinebit a magna injustitia, a magna intemperantia (cavet scilicet bonus vir ne tranquillitas turbetur) sed tantum mah sibi indulgebit, quantum necesse habet ad jucunde vivendum.

Negat Epicurus jucunde posse vivi, nisi juste.

Num tanen, ut de justitia agam, num negari potest musta scesera perpetrata esse tanta calliditate tamque artificiosa prudentia ut is qui ea molitus est, certum indubitatumque habeat calliditatem suam, vel auctoritatem, vel fautores, semper detracturos scelus hominum conscientiae vel poenis. Idque Epicurus ipse concedit, quoniam distita si quis satis sibi contra homines septus videatur, deos metuere debet etc. Ergo consentit leges humanas non sufficere (2). Sed dii tamen metuendi sint. Quid? o Epicure! Dii metuendi sunt? Dii, quos su doces nunquam neque gratia neque ira in

- (1) Ipsa Regio, quam hujusmodi placitis implebat Gassendus et in qua dictitabat tranquillitatis, securitatis indolentiaeque desiderium principium esse virtutis, nuper exemplis hanc doctrinam refutavit. Scilicat fuerunt illic homiues qui non dubitarunt petere illos terrae tractus quos taeterrima pestis desolatit. Postpo suerunt desiderium istud, reliquerunt parentes atque Urbem ut infelicibus opem ferrent, scientiam augerent atque in hominum sultitem converterent.
- Si ille, qui hacc omnia vita sua emebat, felix fuit, reputans se virtutes leges secutum esse, quid buic profuisser Epicurus docens omnes virtutes ipsamque adeo fortitudinem per se nullum habere pretium, sed propterea esse sequendas et aestimandas quod indolentiam praebent?
- (a) Leges humanas non sufficere praeclare docer illustris Aucilion cujus verba eo potius afferam, quod fere contra totam Epicuri moralem doctrinam dicta videntur.
- Nous parierez vous du pouvoir des lois civiles? Ouvrage des hommes, elles poment l'empreinte de leurs défauts; tous les jours la violence les foule aux pieds ou la ruse les élude; elles arrêtent le bras mais elles n'épurent pas le coeur; elles sévissent contre l'injustice et elles épargnent la dureté présomption et l'ingratitude. Nous alléguerez vous l'opinion? Inconstante et mobile, elle ne peux



homines moveri (1)! quasi scilicet Dii beatam illam indolentiam, quam illis tribuis (2) propter homines turbarent? Haec sunt vana terriculamenta, ecque magis in te improbanda, quod schola tua gloriatur se per tuam philosophiam ab inanibus Deorum terroribus liberatam esse. Et nunc ipse terrores injicis, quamquam hujusmodi metusprorsus repugnant systemati quo doces sapientem non a futuro pendere.

Est aliud magnum vitium in Epicuri moralibus dogmatibus. Concedam (ut et hoc largiar) Epicureum nihil facturum contra temperantiam, nihil contra justitiam. At nullam, nullam rationem habet, quare animum ab indignis cogitationibus defendere debeat. Invidiam fortasse reprimet: hace enim tranquillitatem turbaret; sed quid de iis cogitationibus, quae tantopere absunt ut animum turbent, ut eum mollitie potius languescentem reddant, omnem vigorem nobilitatemque opprimant et denique penitus extinguant?

Sed

peut servir de règle; elle absout et condamne avec une égale légéreté; le respect humain peut exciter aux vertus éclatantes, mais non aux vertus obscures et qui craignont le grand jour. D'ailleurs, le crime puissant la corrompt, l'égare ou lui impose silence, et les petits échappent par leur petitesses même à la sévérité de ses jugemens. Direz vous que les suites funestes du desordre suffisent pour en éloigner les hommes? En supposant que ce principe fut vrai, ce serait toujours une misérable et panvre vertu que celle que vous obtiendriez par des moyens de ce genre; ce serait un simple calcul des avantages et des inconvéniens attachés aux actions, où celles qui offriraient le plus des uns et le moins des autres auraient toujours la préférence. Cette vertu serait le tombeau de la vertu véritable; mais cette vertu est telle, que vous ne l'obtiendrez pas même des hommes par la considération des suites funestes du desordre. Dans le premier âge de la vie, ces idées ne frappent pas l'esprit; on croit qu'if y a de l'exagération dans ce qu'on raporte des terribles effets du dérèglement, ou l'on espère de faire exception à la règle générale. Dans les âges suivans l'on apprend à éviter avec att les suites funestes du desordre; on met l'adresse à la place de la vertu, la prudence à celle de la moralité. Bientôt on reconnait par expérience que dans un monde pervers, la perversité est un moyen de réussir; on travaille uniquement à cacher la difformité du vice sous les grâces de l'esprit ou sous l'éclat des talens; ou bien pour assurer son bien-être, on se contente de ne pas faire le mal, et la vertu devient purement négative."

- (1) Epicurum deorum providentiam et animi immortalitatem destruxisse ostendit Plutarchus der Virt. Moral. C. 19, et adv. Colot. C. 4. eumque refutat de Virt. Moral. C. 59 et 64.
- (2) Cf. de deorum Epicuri tranquillitate Plut. 1. 1. C. 54. et de Decr. Phil. L. IV. C. 7. Lucrer tius I. 13—17, 58 et 59.

Immortali aevo summa cum pace fruatur, Semota a nostris rebus, sejunctaque longe,

Cf. Ib. 1089 — 1103. Il. 643. III. 14 — 18, 805 — 811, 846 — 854. et V. 166 — 169.

Sed maximum quoddam vitium in Epicuri dogmatibus de conjunctione virtutis et felicitatis inest; quod vitium eo magis arguendum est, quod ad ipsum nexum omnino attinet perniciosissimumque videtur.

Tranquillitas est summum bonum, virtus per se nihil. Haec scaturigo est maximorum errorum, maximaeque morum corruptioni ansam praebet.

Affirment Epicurei tranquillitatem illam non nisi cum virtute adesse. Sed facillimum est tranquillitatem illam cum moribus conjungere dissolutissimis. Quid enim ugitatius est, quam quod illi, qui turpissimis vitiis dediti sunt, tamen vitia committunt, meditate cogitateque; qui eodem tempore quo nefarie agunt, simul servant comitatem, sedatam amabilitatem, prudentiam, verbo Epicuream tranquillitatem? Scilicet cum homines aliquamdiu sedato cuidam mentis statui assuefacti sunt, hunc habitum facile servant. At quid aut vitio favorabilius aut virtuti perniciosius quam cum homines caeteroquin (ut scilicet videtur) bonos, amabiles, exculto ingenio, bene audientes, cum hos sive injustitiae, sive levitati, sive allis vitiis, deditos videmus. Tum facile nobis persuaderemus, vitia illa committi posse, salva tranquillitate, salvisque multis virtutibus. Quumque homines id sibi persuasum habent, vitiis se dedunt non intemperanter, sed moderate, cum intervallis, prudenter, et quasi per methodum.

Fugiamus igitur scholam quae sensim sensimque homines id ne suspicantes quidem perdit. Fugiamus scholam, quae virtutis reverentiam paulatim diminuit, quae honestissimos scrupulos ex animo evellit, quae parvam adeo virtutem exigit, quae desideria nunquam explet, quae praeclarissimas hominnm facultates sensim sensimque frangit (1), quae denique virtutem nobis fingit inimicam, quam, ut m nime nobis oneri sit, efficere debemus.

Sic Epicuri dogmata non propterea improbanda, quoniam voluptatis nimium instillat, sed quoniam contra homo majorem felicitatem quam Epicuream adipisci potest. Non intra Indolentiae Tranquillitatisque fines se contineat necesse est. Non extinguere debet ignem illum, qui ad agendum incitat. Latius, altius spectat quam in angusto circulo corporis Indolentiae et mentis tranquillitatis.

(1) Plutarchus adv. Colotem C. 51, 52, 53. nullum praeclarum virum ex Epicuri schola profectum esse. Caeterum de Epicuri systemate Mablyi judicium hic transcribere liceat: ", Suivre ce Système c'est le moyen de nous rendre malheureux en accreditant nos erreurs, et nous ôter jusqu'à l'espérance de nous corriger." Principes de Morale, in Operibus. T. X. p. 300.

PARS



# PARS SECUNDA.

EXPOSITIO ET DIJUDICATIO DOGMATUM ZENONIS DE COM-¡UNCTIONE VIRTUTIS ET PELICITATIS.

# CAPUT PRIMUM,

EXPOSITIO.

In Zenonis scholæ dogmatibus exponendis et dijudicandis hanc rationem secutus sum, ut expositioni observationes quasdam adjungerem, in dijudicatione vero ea potissimum examinarem, quae ad Virtutem, Felicitatem et utriusque inter se conjunctionem pertineant.

Fontes, ex quibus Zenonis scholae dogmata hausi, sunt Cicero, Plutarchus, Seneca, Diogenes Laërtius, Marcus Antoninus, Epictetus, Arrianus, Simplicius, Stobaeus et Lipsius.

De summe bono secundum Steicos.

Difficie cat accurate exponere in quanam re, ne dicam, in quanam formula, Zeno summum bonum posuerit. Alii enim aliam ejus de summo bono sententiam tradi-derunt.

J. Diogenes Laërtius (1). Zenonis ipsius verba se referre dicens, ait. , Zήνων τέν λος είπε τὰ ὁμολογομένως τῷ Φύσει ζῷν convenienter naturae vivers."

Sto-

(1) L. VII. S. 87. Sed hic Diogenis negligentiam notavit Ci. Bake im Posidonio. p. 190. Stoicos summum bonum quoque posuisse in δμολογια τη Φάσει constat ex Marco Antonino L. I. 9. et II. ult. parte. Cf. Plutarchus de Commun. contra Stoicos Concept. c. 6, 11 et 33. Seneca in Ep. 66. haec habet. ,, Quid est summum hominis bonum? Ex naturae voluntate se gerere. et paullo post ,, Bonorum propositum est: consentire naturae: hoc in omnibus par est: omnes virtures naturae adsentiuntur.

Stobacus autem (1) plane contraria tradidit: 3 Το τέλος μεν Ζήνων ουτως απέδωπε 3, το εμολογουμένως ζῷν, τοῦτο δ' έςὶ καθ' ενα λόγον καὶ συμφώνως ζῷν, ὡς τῶν μαχομέ- 3, νων ζώων κακοδαιμονούντων. Οἱ δὲ μετά τοῦτον προςδιαρθροῦντες οῦτως ἐξέφερον, ὁμολε- 3, γουμένως τῷ Φύσει ζῷν. "

Et alii quoque multi ex Stoïcis non in δμολογία τῷ Φύσει, sed in δμολογία summum bonum posuerunt. Sic Cato apud Ciceronem (2), "summum bonum hominis per se laudandum et expetendum, positum est in eo quod δμολογίαν Stoïci, nos appellemus convenientiam." Sic Seneca Stoïcorum propugnator (3). "Quid est sapientia? semper idem velle atque idem nolle." "Non autem potest cuiquam semper idem placere, nisi rectum." Et alibi (4) "ante omnia haec cura ut constes tibi (5)."

- II. Qui autem statuerunt Zenonem in convenientia naturae summum bonum posuisse, hanc quoque sententiam duplici modo interpretantur.
- 1°. Cleanthes, qui primum adjecit vocem naturae, intelligebat tantummodo communem naturam, quam sequi oporteat (6).
- 2°. Chrysippus vero intelligebat et naturam eam communem, cui consentanea oporteat vivere, sed praeterea cujusque naturam particularem quoque sequendam censebat (7), quod non statuerat Cleanthes.

Videntur tamen plerique Stoïci Chrysippi secuti sententiam, quam sic exponit Diogenes Laërtius (8): "Qui cum Chrysippo statuunt secundum suam atque universorum naturam vivendum esse, id volebant, nihil eorum facere, quae a communi lege prohibentur, i. e. a recta ratione (9) in omnes permeante et quae est in ipso Jove prin-

- (1) Cf. Lipsius in manuduct. ad Stoic. phil. L. I. diss. 14.
- (2) Cicero de Finibus. L. III. 6, 7 et 14. Sapientia est conveniens actio de Fin. III. 16.
- (3) Ep. 20. Vol. III. p. 61. ed. Bipontin.
- (4) Ep. 31. vol. III. p. 107. de vita Beata. c. 5. vol. II. p. 83. " Beata vita est in recto certoque judicio stabilita et immutabilis." Idem monent Marcus Antoninus VII. 2. et XI. 22. Simplicius animadv. ad Epictetum. Sent. 46. initio.
- (5) Virtutem Stoici definiebant ψυχής διάδεσιν σύμφωνον αὐτή περί όλου τον βίου. Animi affectio secum per totam vitam consentiens. Stobaeus Ecl. Et. p. 167.
  - (6) Diog. Laert. YII. 89.
- (7) Diog. Laërt. VII. 89. "Nemo impediet, quominus leges tuae ipsius naturae sequeris, nihilque tibi accidet quod contra naturae universae leges sit." Marcus Anton. VII. 58. cf. VIII. 8.
  - (8) VII. 88.
- (9) Rationem, secundum Stoscorum sententiam, sequendam esse, ex his locis conficere licet. Seneca Ep. 76, ,, quid in homine optimum est? Rationem." Ubi multa alia fidelia de ratione (ut ho-

principe et rectore omnium, quae sunt." Idem Diogenes hoc de Chrysippo affert (1): "Oportet vivere secundum peritiam eorum quae naturae conveniunt, i. e. eligere et "probare ea quae secundum naturam sunt (2)." — Marcus Antoninus, cujus auctoritas in Zenonis schola maxima habetur, docet (3): "Sequendam esse et propriam naturam et naturam universam. Utriusque enim unam eandemque esse viam. Nobis dignum esse nostrae naturae conformiter vivere (4). Hoc cavendum ne quid faciamus quod hominis natura impediat (5): attendendum ad mundi et ad suam naturam, ad utriusque inter se vel convenientiam vel differentiam (6)."

Sed et Cleanthis sententiam paucis illustrare conabor. Ille, ut vidimus, non particularem, sed solam communem intellexit paturam. Quid autem sub naturae voce intellexit? ille (?) qui Stoïcorum caussam ita, ut Gassendus Epicureorum, tutatus est, ostendere conatur Stoïcos per naturam intellexisse Deos. Clementis Alexandrini auctoritatem affert dicentis "Stoïci secundum naturam vivere finem esse decreverunt, Dei nomen in naturae decore commutantes." Affert et Senecae verba: "Quid aliud est natura quam Deus et divina ratio toti mundo et partibus ejus inserta." Item Lactantii verba: "Melius Stoïcorum omnium acutissimus Seneca, qui vidit nihil aliud esse naturam, quam Deus." Exinde Lipsius conficere vult: communem naturam sequentem Deo obtemperare. In hac sententia iterum Senecam adfert dicentem. "Sapiens quidquid evenerit, sciet: legem esse naturae, habebit in animo illud vetus praeceptum, Deum sequi: quidquid ex universi constitutione patiendum est, magno excipiatur animo. In regno nati sumus: Deo parere libertas est."

Illi autem, qui Stoïcorum defensionem nequaquam suscipiunt, ideoque non obscura

hominis supremo bono) traduntur. Ibidem etiam dicit: Ratio unum (i. e. Solum) hominis bonum est. — " Sola ratio perfecta hominem beatum reddit." " Et ratio perfecta proprium hominis bonum est."

- (1) Diog. Laërt. VII. s. 87.
- (2) Cf. Sextus Empir. adv. Mathem. L. XI. §. 170, qui hanc philosophiae Stoscae tradit definitionem: ἐπιστήμην ἀγαδών, καὶ κακών καὶ οὐδετέρων: Φρόνησιν ών ποιητέον καὶ οὐ ποιητέον καὶ οὐδετέρων. Stob. Ecl. Eth. p. 167.
  - (3) L. V. S. 3. fine et VI. 57 et 58.

(4) L. W. 16.

- (5) L. VI. 28 et L. VIII, 5 et .9.
- (6) L. II. 9. Item Epictetus in Enchiridio s. 27. ,, τὰ καθήκουτα ὡς ἐπὶ πᾶν ταῖς σχέσεσε παραμοτροῖται i. e. officia in universum relationibus mensurantur.
  - (7) Lipsius in Manud. 1. II. diss. 16, et Physiol. Stoic. I. diss. 5.

clara vocare debent, tamen ex obscurioribus illis id quasi eruere possunt scholam Zenonis in Virtute in sola Virtute supremum bonum posuisse (1).

Sic Cicero de Fin. II. 2. " Finis Stoicorum est consentire naturae, quod esse volunt e virtute i. e. honeste vivere." Sic Diogenes Laërt. VII. 87. Ζήνων τέλος εἶπε τὸ ὁμολογουμένως τῷ Φύσει ζῷν, ὅπερ ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῷν. "Αγει γὰρ πρὸς ταύτην ἡμᾶς ἡ Φύσες. i. e. secundum virtutem vivere, ad eam enim natura nos ducit.

Chrysippi quoque et Cleanthis sententiae, quae tantopere inter se differre videntur, quodammodo componi possunt illo Diogenis Laërtii loco (VII. 87.) quo Chrysippi sententiam statuentis propriam naturam esse sequendam ipse quasi cum Cleanthis sententia conciliare cupit: addens " universae enim naturae, nostrae naturae partes sunt."
"Idcirco, (ut idem pergit VII. 88.) " idcirco finis efficitur consentance secundum naturam vivere, secundum anam atque universorum naturam, nihil corum faciendo, quae a communi lege prohibentur. Id ipsum virtus est: felicis hominis et felix vitue decursus."

Quodsi quis tamen etiamnune pugnam inter Cleanthem et Chrysippum deprehendat, animadvertendum, si ex Cleanthis opinione non effici possit virtutem sequendam esse, eum censeri non posse ad Zenonis scholam pertinere. Zeno enim omnesque germani Zenonis discipuli semper statuebant virtutem esse sequendam (ut mox videbimus,) et ex corum convenientia, ex convenientia naturae, ex effato sequere naturam, Zenonis schola semper quoquomodo ad Virtutem redire et Virtutem summum bonum ponere solebat. Igitur etiamsi Cleanthes nil de propria natura audiri vellet, tamen Virtutem esse sequendam statuerit necesse est. Alias enim non ad Zenonis scholam pertinere potest, nihilque nobis cum dissentiente Cleanthe est. Sed revera illum statuisse Virtutem esse sequendam patet ex Diog. Laërt. VII. 89. ubi Cleanthes merus Stoïcus invenitur; hoc etiam patet ex universo ipsius hymno in Jovem.

Jam vero e Diogene patet ipsum Zenonem per vivere secundum naturam intellexisse vivere secundum virtutem. Supra vidimus Senecam per duologian convenientiam, intellexisse virtutem esse sequendam, codemque modo Ciceronem illam convenientiam interpretatum esse.

Et

(1) Quamquam recte animatvertit Hesse in Comment, de Stofca phil, in Opusc. Sylloge Muntinghe p. 113., Ut enim taceam illud convenienter naturae vivere habere nescio quid obscuritatis lpsosque Stofcos in aperienda ejus notione involuta inter se non satis consentire: id sane nulla dubitatione caret, hominem, cui non alia eaque certior suppetat formula, ad quam virtutis colendae studium exigat, saepius non posse non dubium haerere, quam in partem maxime propendeat animus, quae potissimum expetenda, quae contra rejicienda arbitratur.

Et Archedemus convenientiam cum natura definivit πάντα τὰ καθήκοντα ἐπιτελοῦντα ζῷν, omnia officia perficientem vivere. cf. Diog. Laërt. VII. s. 88. Qui propriam naturam sequendam esse censebant, propriam illam naturam virtutem intelligebant. Diog. Laërt. ibid.

Denique Stobseus haec confirmat. In Ecl. Eth. p. 172. dicit, idem haec valere sequadum naturam vivere, honeste vivere et recte vivere.

Sic et Cicero Acad, quaest. I. 10. "Zeno nullo modo is erat, qui, ut Theophrastus, nervos virtutis incideret, sed contra qui omnia, quae ad beatam vitam pertinerent, in una virtute poneret: nec quidquam aliud numeraret in bona, idque appellaret honestum, quod esset simplex quoddam et solum et unum bonum." Et mox eod. loco: "Zeno non virtutis usum modo ut superiores sed ipsum habitum per se esse praeclarum docuit." "Zenoni placuit nos ad virtutem natos esse, virtutemque solam esse expetendam." Cic. de Off. III. 8.

Quoniam igitur Stoici in Virtute in eaque sola summum bonum posuerunt (1) caetera omnia ex bonorum numero excluserunt, omnino necesse erit eorum dogmata moralia exponere ut perspiciamus in quanam virtute felicitatem posuerint.

Universe jam animadvertere licet, Stoïcos multo arctiorem etiam quam Epicurum, conjunctionem statuisse inter Virtutem et Felicitatem. Nam hic quidem statuit Felicitatem et Virtutem a se separari non posse, sed illi Virtutem non viam ad Felicitatem, sed insam jam in se Felicitatem continentem statuerunt, atque adeo non de Virtutis et Felicitatis conjunctione sed de earum identitate cogitasse.

Dogmata Zenonis Scholae quae ad Virtutem pertinent.

Ut ordine procedam, moralia praecepta dividam in praecepta erga Deum, erga nos ipsos et erga alios.

Quam divisionem tenendam censet Buddeus in morali doctrina Stoïcorum exponenda (2), hanc Antonini sententiam afferens: "perpende mentem tuam (ecce officia hominis erga se ipsum), universi (i. e. Dei) ac proximi. Tuam, ut eam justam reddas, universi, ut recordere cujus pars sit, proximi, ut videas situe in ea ignorantia an vero prudentia."

Sic

<sup>(</sup>I) Seneca de vita Beata c. 16, ", in virtute posita est vera felicitas." Ep. 74 ", Virtus sola satis est." Ep. 71 ", unum bonum est quod honestum est." Ep. 67 in fine: ", Nihil est virtute praestantius, nihil pulcrius, et bonum est, et optabile quidquid ex hujus geritur imperio." Marcus Anton. L. II. I. ", Nihil est bonum nisi honestum." Sextus Empir. adv. Mathem. L. XI. p. 77 et 179: ", Zeno docet virtutem esse summum bonum."

<sup>(2)</sup> Buddei Analecta Historiae Philosophicae, p. 164.

Sie etiam Antoninus L. III. 9, " natura et ratio poscunt ut convenientiam serves, homines ames, Diis obtemperes (1)."

Universe officia duplici nomine pro duplice distinctione designarum, ita ut ca in καδήκοντα et κατορθώματα distinxerint. Κατορθώματα ejusmodi officia vocabant, quae sint perfecta ἀποδεικτικώς, omnibusque numeris absoluta; et exinde sequitur eorum paradoxon
emnia recte facta aequalia esse (2). Καθήκοντα autem ejusmodi facta sunt quorum,
cur sit factum ratio probabilis reddi potest (3). Quoniam autem paucis concessum
est rerum causas inquirere et ipsos fontea ultimosque recessus actionum humanarum
inspicere, non ἀποδεικτικώς aciunt, cur hoc aut illud agendum sit, sed probabiles rationes, quae illos determinent, iis non desint (4).

De officiis erga Deum.

Officia erga Deum his duobus generalibus praeceptis contineri statuebat Zenonis Schola, ut habeamus de Divinitate rectas opiniones, utque Deos colamus (5).

Sed praecipua pars officiorum erga Deos pendet ab opinionibus quas de Diis sibi formant Stoïci. Harum autem opinionum diversissimae sunt doctissimorum virorum insterpretationes, ad quas lites non dirimendas sed saltem exponendas copiosa sane requistreretur dissertatio, hujus opusculi limites longe excedens. Quare hac una animadversione defungi liceat. Si quis, a partium studio liber, non disjunctas quasdam Stoïcorum sens tentias colligit, sed universum corum systema perpendit, animadvertet credo, Stoïcos magis ob sententiarum nonnullarum spiendorem, quam ob rectas, firmas et cohaerens tes de Diis opiniones laudandos esse.

# De officiis ergo nos ipsos.

Praecipuum et celeberrimum officium homipis erga se ipsum secundum Zenonis. doctrinam in eo consistit ut animum perturbationibus vacuum reddat, neque externis zebus commoveri sinat (6).

Per-

- (1) De hac partitione videatur Simplicius ad Epicteti Enchiridium 42, et Marcus Anton. IX. 22.
- (2) Cf. Cicero in Parad. 3. de navertapas: cf. Plutarchus de decret. phil. c. 14. Cic. de Finibus III. 14.
  - (3) Diog. Laërt. VII. 107. Cicero de Off. I. 3. Stobaeus 1. c. p. 174, 177 sq.
  - (4) Buddeus l. c. p. 162. Stobseus. p. 174.
- (5) Marcus Anton. I. 13 et Epicterus in Ench. 42, quamquam in hac §, quaedam ex Epicteris textu excidisse videantur, tamen quae de rectis opinionibus ex eo citavi, ei attribui possunt auctoritate Simplicii, ut animadvertit ad hunc locum. Dacieria. Caeterum de Officiis erga Deum. cf. Diog. Laert. VII. 119 et Stob. p. 282.
  - (6) Diog. Laërt. VII. 117. Cic. de Fin. III. 10. Off. I. 20 et 38. Parad. 2. Tusc. III. 4 et 6.

Perturbationum absentia, quam Stoïci praeceperunt, a multis improbata, a multis laudata est. Cujus dissensionis hic praecipuus fons videtur, quod (ut fit) non accurate distinxerint rem de qua dissererent. Etenim si ex Zenonis scholae sententiis de animi perturbationibus id confici possit, illam scholam sub perturbationum nomine abinsania detrahere voluisse sapientem, quid in hoc praecepto immane? quae tandem esset causa quare hoc praeceptum ab aliis tantopere laudaretur, ab aliis exploderetur, a nonnullis etiam temperaretur? Quis unquam philosophus scholae dedit veniam insaniendi, a recta ratione se avertendi? Et revera in dogmatibus de animi perturbationibus Stoïci nfi nisi furores et insaniam reprehendisse videntur.

Et primo quidem irrationales animi motus tollendos diserte significavit Zeno. Nam cum perturbationibus vacuum statuit sapientem, perturbationes sic definit (apud Diog. Laërtium VII. 110.) πάθες ἔστιν ἡ ἄλογος καὶ παρὰ Φύσιν ψυχῆς κίνησις. Quae Cicero (Tuscul. IV. 6.) ita vertit et eidem Zenoni tribuit "perturbatio est aversa a recta ratione contranaturam animi commetio" vel brevius: "perturbatio est appetitus vehementior, sed vehementiorem eam volunt esse, quae longius discesserit a naturae constantia (1)."

Nonne ex his Zenonis definitionibus patet hunc philosophum per perturbationem intellexisse insaniam? Nonne igitur hoc tantummodo voluit, insania vacuum esse sapientem? Nam quid aliud est insania, nisi aversa a recta ratione, contra naturam, longius a natura discedens, vehemens affectus? Non igitur opus est, rationales, naturales, dulces, humanitatis motus contra Zenonis scholam defendere. Non conentus homines a culpatione liberare ejusmodi motus, qui tantum absunt ut mentem e statu dejiciant, ut contra hominum virtutes ex iis nascantur, serventur, augeantur; ex quibus innumerabiles felicitatis fontes derivantur; ex quibus denique praestantia hominis prae ceteris animalibus animi gaudiis carentibus eximie apparet. Tales enim motus non intellexit Zeno. De irrationalibus, de stolidis loquitur. Hos radicitus exstirpandos censuit, hos contra adversariorum oppugnationes facile defendere potuit.

Sed, dicat quis, etiam doloris, metus, laetitiae motus sustulit? Nonne propterea Zeno culpandus est? Num igitur eorum conatus supervacanei sunt qui hujusmodimotus contra Zenonis severitatem desendere conantus?

Ag-

IV. 6. 15 et 31. Acad. I. 10. Marc. Anton. V. 26 et 37. VII. 18. VIII. 30. 47. 48. 49 et 55. IX. 7. 33. X. 3. 33. XII. 17 in fine, 27. Epist. 24. 29. Plutarch. de Virt. Mor. 20 et 22.

D 3

<sup>(1)</sup> Πάθος Σ' είναι Φασίν δρμήν πλουνάζουσαν καὶ ἀπαθή (alit ἀπουθή) τῷ αίροῦντι λόγφ ἡ καὶ. κίνησις ψυχής παρὰ Φόσιν Appetitionem nimiam nec rationi obtemperantem vel animi praeter naturam motum, Stob. p. 175.

Agnoscendum est, omnis sensus exstirpationem revera ex Zenonis doctrina sequi. Sed hoc tantummodo volo: exstirpationem istam non deduci posse ex illius de perturbatione dogmatibus; idque et de metu et de aegritudine et de laetitia valet: quamobrem si Stoïcos hace omnia definientes audimus, apparebit hanc scholam hos affectus exstirpandos recte jussisse. Cicero Tuscul. Quaest. IV. 9. dicit: "Omnium perturbationum fontem esse dicunt Stoïci intemperantiam, quae est a tota mente et a recta ratione defectio, sic aversa a praescriptione rationis, ut nullo modo appetitiones animi, nec regi, nec contineri queant. Quomodo igitur Stoïcorum doctrina ejusmodi affectus tolleret, qui rationis praescriptionem servant, facile regi et contineri possunt, et neque a tota mente neque a recta ratione deficiant? Jam vero aegritudines, metus et reliquae perturbationes omnes deducuntur ex ea insania, ut apparet ex IV Tusc. libro in quo Stoïcorum definitiones de animi perturbationibus inveniuntur et accurate a Cicerone tractantur.

Capite VI. illius libri Cicero laetitiam definit: "Laetitia et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id quod videtur bonum injecta et inflammata rapiatur: laetitia ut adepta jam aliquid concupitum efferatur et gestiat." et paullo post. "Cum inaniter et effuse animus exsultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita definiunt, sine ratione animi elationem."

Sub Lactitiae igitur et libidinis nomine Zenonis schola intellexit insaniam; quia enim ut injectus, inflammatus, gestiens, idque sine ratione et inaniter gaudio efferretur, nisi mente captus sit? Aegritudo eodem capite sic definitur: "Aegritudo est animi adversante ratione contractio. (Cf. Stobacus p. 176.) Recte igitur Cicero paullo ante in hoc capite dixerat: Stulti aegritudo est ea qua afficiuntur in malis opinatis animumque dimittunt et contrahunt rationi non obtomperantes."

Denique de metu videamus eodem loco. Est metus ratione adversa cautio cum examimatione humili et fracta (1). Quis autem eo usque rei alicui cavet, ut rationem derelinquat, nisi stultus?

Quamobrem cum Peripatetici perturbationes non tollendas, sed moderandas et temperandas censerent, jure contra hanc opinionem clamare syllogismosque instruere Stoïci et opinio qua Stoïci non rationalem animi commotionem sed irrationalia deliria exstirparunt omnino confirmatur his Senecae verbis: Ep. 85.

" Fal-

<sup>(1)</sup> Metum esse contractionem animi rationi non obtemperantem, cujus causa est opinio mali consequentis ex Stoicorum sententia docet et Stobaeus p. 176.

"Falsa est ista (Peripateticorum) mediocritas et inutilis, eodemque loco habenda, quasi quis diceret, modice insaniendum, modice aegrotandum. Nam non diminutionem malorum (qualia sine dubio sunt desperatio et insania) in bono viro intelligo, sed vacationem; nulla debent esse, non parva." Jure igitur Cicero ibidem similes, quales Seneca rationes contra Peripateticos affert. Sed vereor ne omnia ista argumenta supervacanea sint habenda, simulatque illud tenemus, Zenonem sub perturbationum nomine insaniam intellexisse insaniamque exstirpandam voluisse. Et Cicero Stokcorum sententiae defensionem jam absolverat hisce verbis initio c. 24. L. IV. ", Secundum Peripateticorum sententiam dicamus igitur utilem insaniam?" Quotiescunque igitur naturales, moderati et rationi consentanei affectus in animo adsunt, nil in Zenonis Scholae de perturbationibus dogmatibus invenitur, quod illos affectus prohibeat.

Idque eo minus quo Zeno quosdam motus sapienti suo indulget.

Etenim postquam huic ἀπαθείαν (i. e. insaniae absentiam, vacuitatem) praecepit, statim haec sequuntur: Στωϊκοί φασί είναι δὶ καὶ ἄλλον ἀπαθή, τὸν φαῦλον ἐν ἴεφ λεγόμενον τῷ σκληρῷ καὶ ἀτρέπτφ. Dicunt Stoïci et alium ἀπαθή stultum hominem scil. quod
valet ac si dicas durum et immobilem. Et revera si rationi et naturae adversantes
motus tollit, Zeno quosdam tamen motus sapienti suo negare non ausit.

Notandum (ut verbis utar Bruckeri in Hist. Crit. Phil. I. p. 965. ed. 1767) tria in perturbationibus momenta distinxisse Stoïcos, primum animi visis commotionem fortuito factam, consensionem voluntatis, atque impetum.

Seneca de Ira II. 3, clare monet nihil ex his quae animum fortuito impellunt affectus nomine vocari debere, ista enim pati magis animum quam facere; sed affectus adesse non quum ad oblatam rerum speciem movemur, sed cum permittimus nos illis, et hunc fortuitum motum sequimur. Hoc probabant et inculcabant: impetum qui sine assensu mentis esse nequit, supprimendum esse. Ex quibus patet Stoicos anabelas patronos ab iis qui perponabelas commendarunt non valde dissidere, licet Peripateticorum affectus alterius generis sint quam Stoicorum. Nam moderati Peripateticorum affectus non erant moderati furores, sed motus intelligebant rationi naturaeque consentaneos.

Zenonis Scholam quibusdam motibus parcere docet Lipsius in Manuduct. ad Stoicorum Phil III. diss. VII: "carere affectibus sapientem diximus, sed quo sensu? Non illo, quo vulgus exaudit et exagitat, ut sapiens nullas vellicationes aut morsus habeat. Nec hoc dico, non sentit incommoda sed vincit (1). Alibi Seneca in Ep. 71, non edu-

(1) Seneca, de Providentia C. II. T. I. p. 222.

Digitized by Google

educo sapientem ex hominum numero nec dolores, ab illo sicut ab aliqua rupe nullum sensum admittente submoveo (1)."

Diserte quoque Seneca notat hoc interesse inter Stolicos et Stilponis sectatores, quod Stolicorum sapiens vincit quidem incommodum omne, sed sentit; Stilponis sapiens ne sentit quidem.

Quid igitur refert affectus animi alio nomine designare, quid refert eos vocare sive vellicationes, sive morsus, suspiciones, umbrasve affectuum, tenuem motum, quos alii. appellant rationales, moderatos animi naturae consentaneos motus?

· Sin vero videtur Zenonis Schola hos etiam affectus adeo circumscripsisse, adeoque definivisse et limitasse ut et hos pene exstirparet, tum demum confitendum est omnes istas correctiones quas dandele apposuit vanas esse, et propterea tantummodo appositas ut immani cuidam sențentiae fucum objicerent, utque Stoici tamquam latebras haberent in quibus haererent. Tunc confitendum est illos revera intellexisse immanem, lapideam severitatem, omnem humanitatem exstirpasse, et naturam, naturam istam quam tamquam Deum colendam et sequendam statuerunt, destruere voluisse. Et profecto videtur Zeno hac culpa non plane carere. Quod apparebit si alterum Zenonis officium hominis erga se ipsum exponimus, illud scil, ex quo apparet, quo loco bona sint habenda. Nam si haec bona nullius sint pretii, cur haec bona cuperet sapiens? Cur iis acquisitis laetaretur, cur ea amissa doleret, cur metueret mala? Nonne tunc et levissimus animi motus propter inanes res fieret et sine ratione esset? Nonne tunc et iis vacare debemus? atque in stupida क्षेत्रविश्व versari? — Idque clarius apparebit sub examen vocato secundo hominis officio quod Stoïci homini erga se ipsum praeceperunt, ut scil., sibi persuasum habeat solam virtutem sufficere ad bene beateque vivendum, nec bona externa requiri, eaque nihili ducere quae molesta videntur.

Ut videamus quo loco ea habenda sint, quae bona putantur, quaedam de rerum distinctione secundum Stoïcos exponenda sunt, eoque magis quoniam ita apparebit, utrum divitiae caeteraeque res quae ad felicitatem facere putantur, utrum felicitatem vel

(1) Neque horum vis minuitur per ea quae in eadem sententia sequuntur: "Memini ex duabus partibus sapientem esse compositum; altera est irrationalis; haec mordetur, uritur, dolet: altera est rationalis: haec inconcussas opiniones habet, intrepida est et indomita. Haec superiorum verborum vim non minuunt. Nam ipse Seneca (de Ira I. 16) consentit "ipsa tamen haec rationalis pars in repentinis repulsibus sentiet levem quemdam tenuemque motum. Nam ut dixit Zeno in sapientis quoque animo etiam cum vulnus sanatum est cicatrix manet. Sentiet itaque suspiciones quasidam et umbras affectuum."

ĮI.

Storci omnia eorum quae sunt ajunt alia esse bona, alia mala alia noutra Diog. L. VII. 101. Plut. de com. contra Storc. Conc. c. 14. et Sext. Emp. adv. Math. XI. 3. Banum sic definiverunt. Bonum communiter id esse quod sit utile, proprie vero aut istud ipsum, aut ab utilitate non alienum. Diog. Laërt. VII. 94. Summum bonum est, quod honestum est (Seneca Ep. 71. T. III. p. 227.)

Igitur nihil nisi Virtus bonum dici debet. Et ipse quoque Diogenes inter bona nil nisi virtutes enumerat atque exempli gratia affert: (Diog. Laërt. VII. 102.) bona sunt virtutes, prudentia, justitia, fortitudo, temperantia et cetera id genus.

Mala sunt his virtutibus opposita vitis: imprudentia, injustitia et cetera. Diog. L. VII. 100. Sextus Emp. L. XI, 64 et 90.

Indifforenția sunt ea quae neque prosunt neque obsunt, ut est vita, sanitas, vo-luptas, pulcritudo, opes, gloria, nobilitas; et aegritudo, mora, dolor, turpitudo, in-firmitas, inopia, obscuritas, atque ignobilitas et his similia. Omnia haec sunt dolo-que i, e. indifferenția (1). Nam non magis prosunt quam nocent opes atque sani-tas, quare nec opes nec sanitas bona sunt.

Haec tamen indifferentia sic distinguuntur a Storcis.

... I. Bredusta recorniches quae habent aestimationem (a). Aestimationem autem vocant aliam quidem quae conferat aliquid ad consentaneam vitam, quae circa omne bonum est, aliam vero mediam quamdam vim esse, aut usum conferre ad eam vitam,
quae ait secundum naturam, quod idem est ac ai dicamus quem usum ad vitam secundum naturam conferent opes as sanitas: aliam esse aestimationem, probati retributionem, quam peritus rerum statuerite, quod hujusmodi est ac si dicamus, commutare cum
hordeo, adjecto aemulo, triticum (3). Esse igitur producta quae aestimationem habent. Hase producta fere sic distinguunt:

- 6.) Ea quae ad animum pertinent, ingenium, ars, profectus et his similia.
- i. b. ) Ra quae ad corpus pertinent, vita, sanitas, robur, integritas, pulcritudo.
  - e.) Ba quae sunt extra not, divitize, gloriae, pobilitas et his similia.

(1) Diogenes L. VII. 103. Plut. de Comm. contra Storcos Concep. c. 14. 22. 23. 24. 26. 27. 28.

(2) Diog, Laërtius VII. 105. Has voces primus Zeno invenit. Stob. Ecl. p. 174. Cf. Sextus Emp. Pyrrhon. Instr. III. §. 191 et adv. Math. XI. §. 3. 59 et 103.

(3) Diog. Laërt. VII. 105. Stob. l. c.

**E** ...

II. Refecter I. E. dark politypales (1) i. e. quae nestimatione carent. Et hofum rejecta-

- . d.) Ea qu'de ad bhimam, hebenudo, ineiria,
- b. y La quae ad eterpus, mors, mofbus, mala labitudo, inatilutio, turpitudo.
- e. La quae durra nos, paupertas, obscuistas, ignobilitas cet.

III. Neutra (odderhos igora) quae neque producta neque rejecta sunt, quae meque appetitim, neque aversationem movent. Diog. L. VII. tos. Ut pares in capite habere capillos, vel impares, vel extendere vel contrahere digitum.

Jam vero si hune Stoicorum philosophiae locum erroribus expurgare aut cette errories indicare vellemus, Herculis labore Augiae stabula expurgatiris fungi tentaremus.

Primo quis has divisiones percurrens non sinhul dicet est boho? His hanc tribuit utilitatem Lipsius L. II. cliss. 24. ", Mihi ad rem facere videntur Ipsa hace verba si aut frenum cupidini aut stimuluti date. Whilne interest, utrum bona an producta appellem, si bona; inicitor et praesumo appetenda. Sin autem producta, disco fates boni tangere, sed judicio debere induti. Ipsa voce igitur admoneor non nimis et statim inhiare. Idem in iis quae mala vulgo diculit, ipse rejecta, intelligo non nimis fugicio da esse et interdum, si virtutis si induteries, appetenda.

Hisce licent officient (quonlam semper fere hace etiam est Gassendi et Liphii consucudo, "al objectioni objectionem, et auctorem auctori opponium) en, inquam, oponete quae occurrunt in supra faudită Commentatione p. 105. coque magis quodium non simpliciter, ut Lipsius et Gassendus, alluta verba negantur, sed et rationes affertuntur cur improbedituit. "Si quis praeceptiones hajus generis a Stokole subministratas, animo et cogitatione percenseat, ut inde saumium quandum docume configur, quani in regindo honoriu idoffacque studio normae loco sequatar, parum suis consultum esse rationibus, Stoicosque hac în re ita versari animalvertet, at philosophi provincia abdicata, poetae partes arripiant, magisque ingendo delecture quam documdo prodesse videantur. Videbit se obrutum verborum et partitionum copia, ut quid tandem decernat sequendum esse, mens dubia trahaem. Acque si quis ingenii solercia adjatus ex hoc quasi Labyrintho se extricare valeat, videatque quas leges in debellandis cupiditatibus, rationis jugum excutientibus sequi ipsum oporteat; num Porticus illi eas rerum notitias expositas suppeditabit, quae omnes intouniae, inc analys depellant? "Cf. Hess. p. 118.

Et quamquam (Lipsius in eadem diss. 24) dicit , se non audire Ciceronem divisio-

(1) Diog. Laert. VII. 105. Stob. p. 17%.

nes vanas et inutiles vocantem" omnino Cicero audiendus grat (de Fin. III. 24.) aut certe si fieri posset refutandus. " Num doceas paratiorem me ad contemnendam pecuniam fore si illam in rebus propositis quam si in bonis duxerim? fortioremque in patiendo dolore, si eum asperum et difficilem perpessu, quam si malum duxero. Cf. Pluta:ghua. 1. c. c. 24.

Porro quomodo speciei (productis) illa tribui possunt, quae de genere negantur? Indifferentia enim ea vocat, quae neque prosunt neque obsunt, et producta (quae est species indifferentium) prodesse significat, rejecta vero obesse. Non quidem apertis verbis prodesse et obesse producta et rejecta, sed occultis verbis utilitatem vel damnum haec afferre ostendit. Nonne igitur in hac Zenonis docuringe parte nil nisi logomachia inest? producta appellat ea quae alii bona, utilia, ad felicitatem facientia: Rejecta vero ea, quae alii mala, noxia, infelicia et fugienda dicunt. Ex subtilibus istis distinctionibus multa tamen sequuntur officia quae Zenonis Schola homini erga se ipsum praescribit.

Quoniam Virtus solum bonum est, accessario inde sequitur, omnes sapientes semper feliciter absolute, fortunate vivere, nulla re impediri, nulla prohiberi, nulla egere (1)," Sapiens ille: altus et excelsus, magno animo, vere fortis, infra se omnia humans ducens is inquem quem efficere volunt, quem quaerunt certe Storei, et confidere sibi debet et suae vitae et actae et consequenti, et bene de se judicare, statuens nihii mali posse incidere sapjenti (2). .....

Corporis, utpote nullius pretii, imo ut ab animalium corporibus nullo dignitatis gradu differentis (3) velut rei alienae (4), ne minimam rationem habeat sapiens (5). Jam universe vidimus, cum de perturbationibus egimus, sapientem dolore vacuum esse debere. Id autem est magnum Stolcorum officium, quodi sapiens estam nunquam dolore affectus sit (6). Putet, quidquid sibi accidat, numquam id malum esse (7). Nulla res eum turbare debet (8). Omnia externa et corpori et animo in-

37 27 103 2 20

<sup>(1)</sup> Cic. de Fin. III. 9. Plut. de Comm. contra Storcos Conc. e. 22 et Cic. in Parad. II.

<sup>(2)</sup> Cic. de Fin. III. 2. (3) Arriands ad Epicrerum I. 28.

<sup>(4)</sup> Epictetus II, ibique Simplicius.

<sup>(5)</sup> Arrianus 1, c. III. 26. Cf. Marcus Ant. I. 2 et apud eum Epictetus qui IV. 43 dicit: .. 0 "homo, es animus, qui cadaver tecum ducis." Egrégie hanc Stofcorum doctrinam oppugnavit. Hess l. c. in Sylloge Opusc. Cl. Muntinghe, p. 104 sqq.

<sup>(8)</sup> Warcus Anton. VI. 22.

disserentia esse debent (1). Nam nihil sapienti malum est quam quod est in sua potestate (2). Animus et dolore et appetitu et desiderio et affectu semper superior sit (3). Nihil boni in externis rebus, in divitiis, santate, honore, ne in ipsa vita, inest: sola Virtus bonum est (4). Per indisserentiam felices erimus (5). Sapiens omnia officia perficiet (6). Nisi perfectus sit, nihil est et insanit (7). Sed inculpatus erit, neque ullum peccatum committet (8). Qui unam virtutem habet, habet omnes (9). Juste, sapienter et cum ratione sapiens se ex vita educet, nec hoc tantum in ultima necessitate facit, sed cum primum illi coeperit suspecta esse fortuna, ni existimet sua referre, faciat sinem an accipiat (10). Sapiens se educet e vita vel pro patria et amicis, vel si acerbiore dolore, si membrorum mutilationibus, et morbis incurabilibus laboret (11)." Caussa hujus aŭrozeiplas non tantum in eo quaerenda, quia vita ad indisserentia pertinet et ipsa mors sumi potest, aut non potest, sed et in commune bonum potest (12)?

Sapiens sibi sufficit, sive se solum contentus est: ita hoc Stoïcorum dogma explicat Lipsius 1. III. diss. 10. ubi etiam haec Senecae ex Ep. 9. verba affert. "Perperam hoc illi interpretantur, qui sapientem undique submovent, et intra cutem suam cogunt. Distinguendum est, quid et quatenus vox ists promittat: se contentus est sapiens ad beate vivendum, non ad vivendum. Ad hoc enim multis illi rebus opus est, ad illud tantum animo sano et erecto et despiciente fortunam (13). Et hic ut alias in verbis ludit Seneca, et quamquam ut illis lucem afferat haec addat Lipsius 1. c. subdue sapienti

- (1) Marcus Anton, VI. 39.
- (a) Idem VII. 41. IX. 9. (3) Idem VI. 57. VIII. 8.
- (4) Cic. de Fin. III. 13. Diog. Laërt. VII. 103. Plutarchus l. c. 19. 22. 23 et 34. Epictetus 7. 42. Simpl. ad Epict. 28 fine.
  - (5) Marcus Anton. XI. 18.
  - (6) Diog. Laërt. VII. 122. Marcus Anton. 26. Stobaeus p. 178.
  - (7) Dieg. Laërt. VII. 120. Phutarchus l. c. c. 12 et Cic. Parad. IV.
- . (8) Diog. Laert, VII. 122.
  - (9) Stobaeus p. 168. Pluterch. de repugn. Stofc. c. 6.
- (10) Seneca apud Lipsium III. diss. 22. Bruckerus, T. I. p. 965. Plutarch, de comm. contra Stofcos Conc. c. 13 et 24. Marcus Anton. V. 30. VIII. 50. Cic. de Finibus III. 18.
  - (11) Diog. Laërt. Vil. 130.
  - (12) Bruckerus I. c. plura de hac re habet Lipsius Manud. ad Stolc. Phil. III. diss. 28.
  - (13) Plutarchus l. c. c. 22.

cibum, non vivet, subduc amicos, vivet et quidem beate, tamen omnino hace Senecae verba contrarium sensum habent. Sapiens se ipso contentus est, sed tamen et amicum habere vult et vicinum et contubernalem, quamvis sibi ipse sufficiat. Hace, etiams; sibi desint non desiderat. Sed non deësse mavult (1). Si autem hoc paradoxon ita explicamus, nil mirum, nil novi habet, vulgare, trirum, ab omnibus cognitum et probatum est. — Et philosophiae apparatus hic nil nisi ineptae cavillationes, ineptique joci videntur.

# De officiis erga alios.

Horum officiorum nullum nisi misericordia et offensionum condonatio uni alterique animadversioni ansam praebet, reliquorum enim officiorum enumeratio sive indicatio sufficere videtur.

De conjunctione hominum inter se invicem multa praeclara traduntur a Stoïcis. Sapiens omnibus bene facere debet. Diog. Laërt. VII. 125. Cf. Catonem apud Ciceronem de Fin. IV. 21 Stoïcorum philosophiam exponentem.

Amicitiam quoque commendavit Zeno (Diog. Laërt. VII. 124 et Cic. l. c.) Amicitiam ipsam dicunt Stoici (apud Diog. l. c.) societatem quamdam omnium quae sunt ad vitam necessaria, cum amicis ut nobis ipsis utamur: atque propter se ipsum amicum eligendum pronuntiant, amicorumque multitudinem inter ea, quae expetenda sunt, ponunt: inter malos amicitiam esse non posse. Sed inter sapientes solum amicitiam esse posse. Haec latius exponit et locis scriptorum confirmat Lipsius L. III. diss. 16.

Zeno quoque statuit apud Diog. Laërt. VII. 120 colendos esse parentes ac fratres ac sorores, proximo loco secundum Deos.

Sapientem quoque accessurum ad rempublicam nisi quid impediat, namque et repressurum vitia et ad virtutem adhortaturum esse suos.

Sinceri sunt sapientes, a fastu remoti, propterea quoniam tanti honorem et gloriami aestimant quanti dedecus et ignominiam (Diog. Laërt. VII, 117). Quibus adde Stoïcum Catonem apud Cic. de Fin. III. 17. Bonae famae causa ne digitum quidem porriegendum esse censent.

Porro non misereri sapientem. (Diog. Laërt. VII. 123.) Stoïci ut saepe sic et hoc loco, postquam praeceptum dederunt immane et inhumanum quoddam, hoc deinde ita explicant vel mitigant, ut verborum significationem plane mutent.

Delirantis mentis commotiones tollendas censebant, et homini omnem sensum eripero

(1) Seneca Ep. 9.

videntus. Inanes lamentationes, quae frustra, sine ullo effectu fiunt tollere volunt, et misericordiam sapienti demunt.

Seneca de Clementia II. c. 5 et 6, docet non misereri sapientem quia non fit sine miseria; " sed omvia, quae qui miserentur dolentes facerent, haec facturum alacri animo ac libenter. Succurret alienis lacrimis, dabit manum naufrago, exauli hospitium, egenti stipem. At faciet ista tranquilla mente, vultu suo." At nonne jam praeceptum. quod tantum prae se fert inhumanitatis quodque inauditum et forte nobile videbatur, omnino supervacaneum habendum est? Nemo sana mente illos vere miserico:des dicet aut laudabit, qui mente et vultu turbato, dolentes, homines infelices non adiuvant, cum id possent. Nemo putabit misericordiam non adesse, neque coli posse nisi cum ejulatu, gemitu, plangore. Sed omnes sapientes in eo conveniunt ut haec demum vera sit misericordia, quae sine immoderati doloris affectatione, quae sine multis ambagibus revera efficacitor adjuvat, quae succurrat alienis lacrymis, dat manum naufrago, exsuli hospitium, egenti stipem. Quid igitur opus est homines quasi decipere. eosque jubere misericordiam habere, sed tamen duros et immanes esse? Sed ut omne quod sentio dicam: Seneca, ut tamen speciem quamdam Zenonis praecepti servaret, jubet sapientem misericordem esse sine doloris significatione, tranquilla mente, vultu suo. Et ne id quidem concedendum videtur. Num enim putamus illud auxilium infelici solstium praebere, jucundum esse verumque auxilium habendum esse, quod praestatur frigido, languido animo, adeo ut infelix ille nullam doloris significationem animadyertat? adeo ut putet auxiliatorem non infelicis delorem videre, aut levare velle, sed propteres tantum modo auxilium praestare, quoniam id decori servandi causa pop prorsus omittere potuit.

Denique sola illa doloris significatio, quam quis infeliei ostendit, saepissime dolorem lenit, praesertim cum ille, qui auxilium opemque ferre vellet, illud ferre nequit.

Eodem modo de sequentibus statuendum videtur, sapientem non veniam alicui praebere. Quod rursus Senecam explicantem inducit Lipsius L. c., Sapiens non quidem veniam dat, sed illud, quod ex venia consequi vis, honestiore tibi via tribuit. Pare cit enim sapiens, consulit, sorrigit, Idem facit quod si ignosceret, ner ignoscit, quopiam qui ignoscit, fatetur aliquid se, quod fieri debuit, omisiase (1).

Digitized by Google

<sup>(</sup>a) De misericordia ef. Stobaeus p. 178. Marcus Anton. V. 37. Epict. 24. 32 et 33. Simplitius ad Epict. 52 et ad 73 fine. Deinde explicatio, quam Simplicius ad Epictetum 11. de misericordia tradit, manifeste indicat Zenonis Scholam mutatis nominibus idem de misericordia statuisse. Unde quoque Grotius de Jure Belli ac. Pacis II. 20. §. 23. "Parcit, inquiunt Storci, sapiens, non

39

Et hoc praeceptum si ad verbum sumendum est, falsissimum, si vero explicationem audimus et sequimur, nil novi continet, nisi verborum mutationem. Hominum vel approbationem, vel vituperationem sapiens ne minime quidem curare debet (1). Sic se gerentis sapientis beatitudo nihil differt a divina (2). Quemadmodum ex duobus sapientibus, qui senior decessit, non est beatior eo, cujus intra paucos annos terminata virtus est: Sic Deus non vincit felicitate sapientem, etiamsi vincat aetate (3). Est aliquid quo sapiens antecedat Deum, ille naturae beneficio, non suo sapiens est (4).

# CAPUT. SECUNDUM.

OBSERVATIONES IN DOGMATA ZENONIS DE CONJUNCTIQUE INTER VIRTUTEM ET FELICITATEM.

Antequam progrediamur in veterum systematibus, universe quaedam observanda videntur quo Epicuri Zenonisque doctrinae facilius dignoscantur.

Epicurus et Zeno uterque animadvertebant felicitatis desiderium et Virtutis amorem hominum animos nunquam relinquere. Sed Epicurus imprimis ad felicitatem attendebat, quam omnes vehementer desiderant; Zeno ad Virtutem, cujus auctoritate atque dignitate commovetur homo; itaque in hoc saltem sibi invicem conveniebant, quod Virtutis et Felicitatis dominantia et praevalentia hominis desideria esse intelligebant. — Tamen ad humanas res attendentes agnoscere debuerunt hominem, etiamsi virtutem sequatur, saepe infelicem esse. Quid igitur Epicurus? Videns virtutis studium non semper felicitatem praebere, in hujus studii locum felicitatis curam sub-

non ignoscit. Quasi vero nobis non liceat cum vulgo, loquendi domino, ignoscere vocare, quod pare cere illi vocant. Nimirum et hic et alibi ut Cicero, Galenus atque alii notarunt, magna pars Storcorum disputationum circa voces consumitur."

- (1) Marcus Anton, III. 9. IV. 20 et 21. VI. 16. VIII. 22. IX. 1.
- (2) Stobaeus p. 118. Plutarchus I. c. c. 39.
- (3) Seneca Ep. 73. (4) Seneca Ep. 53.

didit. Felicitațis cura ex Epicuri, opinione homini maximi momenti est, est finis supremus, praecipua res, summum vitae propositum. Fortior tamen, erat vox Virtutis
quam ut Epicurus illius nullam rationem habetet, et proprerez es urebatur ad illud
efficiendum quod summam rerum arbitrabatur. Sed cousque tantum virtutis rationem
habebat camque per se nihili ducebat.

Quid autem Zeno? et Zeno videbat virtutem non semper ad selicitatem ducere, aed in alia omnia, quam Epicurus, discedebat. Videns curam selicitatis non solum homini sere nunquam ex votis succedere aed saepe etiam virtutem excludere in hujus curae locum virtutis studium aubdebat. Virtutis cura homini maximi momenti est.
Est sinis supremus, praecipua res, summum vitae propositum. Epicurus virtutem in selicitate, Zeno selicitatem in virtute ponebat. Zeno de selicitate quasi dissidebat, et virtutis vox maxime apud eum valebat, ut selicitatis vox apud Epicurum.

Epicurus virtulem, Zeno felicilatem dimorit. Ille virtutem, hic feliciratem nihili

duxit , unumque tantummodo bonum, agnovit , virtutem, scilicet, virtutem, scilicet,

Quomodo hominem ab infelicitatis telis defendere conati aunt? Epicurus nil aliud invenit nisi tantum, quantum fieri posset, felicitatis sibi praebere, et felicitatis summam augere voluit.

Zeno contra nil aliud invenit, quam contra infelicitatem obdurescere, infelicitati mentem sensusque occludere; infelicitatis summam minuere voluit.

Ad haec igitur rerum cursus Zenonem et Epicurum adducere debuit. Et omnes quoque philosophi vel ad Zenonis, vel ad Epicuri partes propendebant. Jam multa magnaque vitià in utroque systemate ostendi possunt, sed nunquam oblivisci debemus veterum philosophos ad alterutram ejusmodi finium pervenire debuisse, ideoque injustum fore plus ab iis petere quam quod dare possent.

Hinc alia observatio oritur. Uterque philosophus de conjunctione Virtutis et Felicitatis disserens haesit tamquam in quodam incluctabili scopulo, ad quem tamen superandum una nohis via patet. Num nescio quae anxia miserandaque timiditas impediret quominus diceremus Religionem Religionemque solam scopulum illum dimove. re (1). Hanc Ducem si hic rejiciendam philosophice censemus, in labyrintho circum-

<sup>(1)</sup> La mauvaise honte m'empêcherait elle de vous rappeller le secours le plus nécessaire? Vous avez de la Religion, mais l'ai peur que vous n'en tiriez tout l'avantage qu'elle offre dans le sijet qui nous occupe, et que la hauteur philosophique ne dédaigne la simplicité du Chrétien. Rousseau Op. T. IV. 225. Ed. Stéréot.

cumvagamur: tunc repugnantiam inter Virtutem et Felicitatem submovere possumus per declamationes, per rationes vero minime: tunc animum obtundere possumus; illustrare mon possumus: tandemque quasi desperantes nodumque dissecuntes, aut dicere debemus; mil nisi felicitatem presequamur; aut declarate debemus ipsa reclamitante natura et ratione: virtus infelicitatem neu agnessis.

Sed vide et hic Religionis auxilium. Hace sola Virtutem et Pelicitatem conjungit. Altius enim spectat quam unquam philosophi spectare potuerunt, digniusque homine propositum ostendit quam, felicitatem dum prosequitur, terrae limitibus se coercere. Universi perum ordinia Philosophi tantummodo partem videbant et tractabant. Religio pero ordinem nobis detegic; qua mon soluta omnis repugnantia tollitur, sed quo et praesenti rerum statui lumen affulget.

At ipsum Zenonis systema bombitemus. In quo primum certe locum tenet hoc dogma, Virtutem per se solam sine ulla alia re, Felicitatem praebere atque infelicitati superiorem esse; quae quidem sententia eo magis exploranda videtur, quod etiam Epicurus statuit, virtutem a felicitate separariamon posse. Sacpissime declamatum est contra infelicitatem virtutis: in quibus declamationibus multum exaggeratum est. Nonnulli quasi delectabantur descriptionibus, quae summam virtutem in summa infelicitate depingerent. Alii vero in iisdem descriptionibus ad purada rendebant proposita, scilicet ut homines Providentiae diffidere discerent.

Sed vero sum sine partium studie de hoc argumento cogitamus, hoc tenendum videtur; virtusem quidem adversus infelicitatem solatium prachere, saepe tamen el cum adversa fortuna luctendum case, neque tune Stoicorum virtutem solatium prachere, ideoque falsum case hujus scholat dogma felicitatem positum esse, in ipsa virtute per se, nulla alia re addita.

Etenim videamus solatia Stoicorum in infelicitate, neque propterea nimiam infelicitatem fingamus, sed ex hiatoria exempla seperamus. Satis notum est quid superiore seculo in vicina regione Calae asciderit. Calas infanticidii accubatur. Accedit odium, religionis. Negat septuagenarius pater libe facinus a se perpetratum esse. Ad judices traducitur. Vian tormentorum perferre una potest: cumque el cruciatus falsam confessionem extorsissent, ultimo supplicio is afficitur cujus post mortem innocentia agnoscitur. Jam vero quid Stoicorum philosophia offerre potuerat Calae, dum in tormentis se contorquebat, dumque his accedebat patri cogitatio de horrendo interitu filii, qui mortem aibi consciveras?

Dicit Porticus Calae dolorem in opinione versari! Audet dicere Calam propterea do-

lere, anonism putabat, oparace ae dolera suinatum anoni ad salam potrincer descrimente anoni descrimente anoni a captanti description que de la posteriorem sententiam que de la posteriorem sententiamente premisso de la posteriore de la posteriorem de la posteriorem que producto de la posteriorem que la posteri

Primo quidem quomodo Stoici mogali maistram un sondum inconsentar quidus vocem paturas petendam censebant a matum incompanya accordam inconsentar quidus vocem an infantibus, quomodo statuerunt maia tangum modo in perversa falsa que opidable mátic

ab infantibus, quomodo statuerunt mala tangum modo in perveran silgaque opisione mala esse? Hanc sententiam profecto pon attituta esceptrume aldum appared du honinihus, quorum animi aut potius ingenia nordume philasophicle amonistis projecte stirt,
quique non systema quoddam defendendum habent. Hi luctui se indusgent, et, si hunc
inquam errorem vocas, hanc sententiam candelem et; ridiculem dicene. Sed concedamus, infelicitatem in perversa opinione sitam esse. — Quamvis animus his repugnet,
tamen errare potest. At si hunc errorem tollere volcus, Stoicorum scholam adeo,
quomodo errorem evellunta quale buic mostop annedium practent à Loquantur de fortitudinis praestentia et pulchritudine, Sedo quid esfart base amblinis octendere, dum nondocent quomodo ad ea perveniatur? Quate si opinionem intelliguat debium animi, tolbant hunc habitum: sin vero intelliguat espectes acostandam intelliguat debium animi, tol-

erroremque solatiis tollant.

Id tamen non nisi declamando et syllogismis struendis evimesto contantui Seclet gute que ii, qui adversam fortunam non nisi exclibrit, composcunte quique Stolicosupe doctinam magis discendi quam solatii causa legunt, Stolicos corumque praecepta de anime

<sup>(1)</sup> Ira est Storcorum mente de dolore judicit Cic. Tusc. Qu. III. 26,

aegritudinem propter officium suscipi tempus dolorem minuere decodue doloris falsitathe petendere dotorduratest lies in bolilone strong esse, et quat sunt hulus kenteris. Innumerabilia alia. Sed cum homines fosis infelicitatis Lulminibus percutiuntur. num Zeno, iis. magno sotutio erit? a Num - solaziano de quod a tempore exspectant valde cos eriget, dum doloris faces ardent? Num morbo confectum magni interest fucatam animi, magnitudinėm, sasvare It. Nähde, acidas rivify ecleber: file Zenonis discipulus dicet ( o an mounte, non de re solliertes estent, Sed , partur sestimon sunifficht fiergestrie Bankormithus meniettelem Beitigte webabe He Reliefrite bloe etiam occurrit dogma. ono edoquerant with bossim esse will Virthenta nam id ex quo malum orici possit, manganan bomum: vocandum: continue in a service in the service and the service in Sed spire statuere debututis; me ipsa qualem Virtus boni appellatione digna est. Quality anamagnaren Virrinten non bonum vocarcinus P. Propuerca qued sub simulatione virtue tis muka scelera perpetrantur, multi<sup>† pikiminėsii</sup> dėcipiunituri; duoiliam vitius s<sup>†</sup>inisi bio-Contentum of the possone sum will be a laber flating a fasticium of contentum of co vitia insa apud alios parit? quid? quoniami vienena atrocibus facinoribus ansam praebent, non bone venena appellare sicet; euch ut remedium alidrum vitam servent? aut; quonism divisiae mene immi avasitheque inserviunt, non bonze erunt, dun inserviunt

O Stolck, si homines opsimis praecientsimisque rebus miserrime abutuntur, mum bule whis illud adjungetis, the hoc making tributis mon hominum ectruption is sed rebus ipsis? A time description opens opens que come to se the second of selections.

universe dicam: vita matum est 277 100 o 100 f

"liberelitete oden past pures esphivates de la liberelitet de la rémotas fluculaitates presbenga quid Loques past pures esprimeren estatilisation du difficie de la liberalitation de la liberalitat

Sed objicium sortasse Storci Bonorum divisiones et subdivisiones. Sed nome har subtilitates propieres as ils inventar essent, quoniam effatum illud, si nihil bonum hist virtus, nimis asperum, nimis contra naturam et sanam meatem esse ipsi perspiciebant? Num fortasse per illa praecepta hoc voluerumt modum in rebus productis sequandum esse? At vero jam diu ante Zenonem in Delphico templo na quid nimis multaque siomodum esses acreetur, quantamini eulgam contrahimus, cum ils bonis fruimur,

asing and the contract same south sauss. Egunt, Storeos entenants traes profile a se

<sup>(1)</sup> Vere de la Rochefoucauld: la Philosophie triomphe sisément des manx passés et des manx; des manx présens triomphent d'elle, \$. 22.

quae ipsa Natura, Deus ille Stoïcorum, nobis offent? Num linec est virtus afforum hominum miliam, nullam rationem habere os offiniagae humana infra se ducere quod praerespum mentem praestringere potest, seu quod, panio accuratius exploratum, appareire
aut ominino obilinete non posse, aut superbise ver stupiditatis signum esse (1).

Quoniam autem Storci in virtute felicitatem poswerunt, omnino examinandum est

\*\* Dogmate moraffa Stoteorum ; Virtutem depingum severam ; difficillem ; gravissimam quidem , sed simil infiniantate repetitentem. Virtus Stoteorum numis affections indulget, nosdmiles suprovat et procut accentos juvetenco munnity on pantil, and an entrity

Stoici i non simulatae aut fucatae virtutis accusanti estis, sed systems vestrum efficit ut virtus excoli non possit. Notam ejus diacriticam in eo entim esse arbitublimiti, quod omilibus humanis renunciar taque extiti. Nat Virtus, humanis naturis tantitopere consentanta, Virtus quam satis magnificis verbis efferre nequitis; credite mitili contunella afficitur, cum immunis cributa ab illa imponi dicitis (2). Sie maximum Stoicorum systematis in eo situm, esse videtur quod homines a Virtute avertir (3).

Omnem sensum ex unimo exstirpare jubet. Quasi scisset omnis animi affectes insama esset. Quantum et luc in re philosophi illi exaggerarunts

- "(1) Recte cum Rossavio dici potest: Stoicien! tu t'égares dans tes veitu n'est plus qu'un délire.
- attiché à l'apprebation de la conscience; jugeint des autres par vous propre coeur, vous croyen que la bezuité de la vertu suffit pour lui soumetre les volontés les plus répelles. Oubliez vous dons que cepte délicatesté des sentimens est aussi inte que le volontés les plus répelles. Oubliez vous dons que le les esprits développés, que la misère, l'ignorance, les trayaux pénibles leur ferment le coeur de les ferce des passions dans les momens orageux de la viet Aucillon.

praecepto omnes proscribere? Quod quidem eo minus sane judicio consensaneum est o quod multi homines ejusmodi affectuum vi protests carent multi contra illia afficiuntus. Quodnam igitur est illud generale praeceptum, quod in his simulationem parit, in illis supervacaneum est?

Ex affectibus autem multa bona oriuntur. Stolidus is sit, qui eorum vi abutitur in inanibus rebus, in ficto et vano dolore sive producendo sive alendo, sive augendo. Sed quando affectus illi rationem comitem babento et ad wirtutem applicantur, magna aunt virtutis adjumenta optimasque virtutum conservatrices. Tunc per affectus illes animi commoventur. Virtutis et pulchritudine et exemplia et constantia propositis. Commoventur et animi per miseram vitit turpitudinem; et quo magis hominem commover praestantia virtutis eo magis metuet et cayebit ne praeclarus hic affectus corrumpatur et pervertatur vilibus et indiguis rebus (1). Sine dubio per affectus homines multo magis doloris pondere gravantur, sedi majora quoque, solatia percipiunt ex amicitis, jut de aliis solatii fontibus taceam.

Illi qui affectibus carent hos saepe Egoismo inquinatoa et sua propria infelicitate prorsus fractos videmus. Egoismus autem ei, quem dolore afficit, etiam injicit ruborem; et sic duri, ut vocantur, homines caeteris non feliciores aunt, sed contra non solum suis malis vehementius deprimuntur, verum et solatiorum beneficia iis abripit pudoz.

Haec omnia autem, non a Stoicia sed sab herum temporum hominibus dicta ease possunt. Stoici nil aliud nisi forritudinem et indifferentiam contra doloris vim ut remedium adhibere potuerunt. Et omnino confitendum est admiratione dignos esse il-los, qui hanc partem sequi non asperant sunt, quique in ac solumnode culpandi visientur, quod nil aliud nisi constantiae, mobilitatio, fortitudinis, animi magnitudinis vocem audire vellent. Si in illomerantut, confitendum tamen est hujusmodi erretem pulchrum et laudi fis esse.

(1) Licent hie etiam Ancillonis verba referre. Quid enim melius facere possum, quam ejusmodi pulcris excerptis hocce specimen orbare? "Nous apportons tous en maissant la première
etincelle de ce beau feu, mais il peut s'éreindre fature d'alimens; nous devons le dévélopper et disriger son activité bienfalsante sur des objets dignés de ful. Souvent nous dénantrons notre seussibilité, en domant notre coeur à des objets puerils, nous la prostituons à des choses de peud'importance, qui ne sauraient remplif la capacité de notre ame, à des biens frivoles et perissables
qu'un moment peut nous enlever et qui pour prix de notre attachement ne nous laissent que des
regrets. Tel s'extasie sur une feuille ou sur un insecte, que les grands tableaux de la mature et les
scènes intéressantes de la société trouvent froid et indifférent."

Sed nonne contra sanam mentem esset Stoicorum remedium à malelau adhibere, dum multo faciliora non solum, sed et multo magis vera et efficacia remedia nobis propo-muntur? Sic homo contra rationem ageret, qui cum brevis, pulchra, certa facilisque ei ostenderetur via, tamen eligeret viam longam, asperam et que semper a loco, quem petit, aberrare posset.

Unam fantim causam video; quare duritiem Stelleorum sequeremur e scilicet pradentia aut pudor nes docer aliquande Stellees nes vesses, sed videri. Sed slaus stolle coram hominibus, nunquam in ipso animo. Neque regulam universalem morum talem quandam constituamus, quam prudentia interdum—commendat.

Igitur, ut his sinem saciam, non audiamus philosophos illos, qui imperturbatam in disserentiam aspienti suo imponunt; indisserentiam, quae signum est aut pigritiae, aut atuporis, aut ingrati animi. Etenim si indisserentiam istam non observamus, si metua nos arripit, cum periculum caro cuidam impendere videmus, si aliotum selicitas magna voluptate nos afficit, cum aegritudini indulgemus, hum animus vel minime quid in nobis exprobrat? num ratio objicit se a nobis desertam esse? Num indigni tunc vitii nobis conscii aumus? Omnes respondebunt animum nihil nobia exprobrare, affectus illos nos afficere sensu ab omni culpa procul remoto.

Quos si recte moderamus, quamquam oblatrat tota Storcorum turba contra Peripateticos, virtus perfectior, amabilior, firmior erit: erit in intimo animo, non in ingenii syllogismis. Num pulcherrimas facultates, extingueremus propter vana placita quorum-dam philosophorum, quos caeteri homines, quos ipsorum animi mendacii arguere des bent? Natura, natura illa, quam Storci invocant, per ipsas difficultates, quibus omnes perpetuo occurrimus in seusu etatirpando, clare docet nos ejus leges violate, con naturaque nostros neque necessarios, neque licitos esse.

The scale I is a segment presume of aging Reading Reading Reading and Telephone of the second of the

PARS

المرازي المراجع المقول المرازين والمرازي والمرازين

en in the secretary of the second of

### POARS TOERTIAN

or gration effection rises to be a few times of the section in the contract of the contract of

REPORTIO ET PIJUDICĂTIO POGMATUR L'EIBNITĂȚI DR. MONMANIA (1980) (1980) PRIJUDICA, PORTARIA (1980) PRIJUDICA, PORTARIA (1980) PRIJUDICA (1980)

# CAPUT PRIMUM,

PERSONALIO DOGMATUM AD CONJUNCTIONEM VIRTUTIS ET

the extension of the second states and

Antequam ad Leibnitzium transeam, animadvertere liceat, admodum facile non esse Leibnitzii dogmata ex Magni Viri diversis Scriptis eruere; in his enim hic et illie quidem cernitur quid de felicitate statuerit, sed nullo loco de felicitate ex professo sgit. Eadem est Leibnitzianae Ethicae ratio, animadvertente Bruckero (x): morales Phalosophiae praecepta non tradidit Leibnitzius."

Propterea non dubitavi Wolfii etiam auttoritate inniti, qui, licer ipse animadvertat se Leibnitzium nequaquam ubique sequi, tamen in eo cum Leibnitzio consenticioni quod ex Perfectionis Amoro totum Jus Naturae totamque Ethicam deducendam statuit, (ut infra videbimus) atque igitur ad Leibnitzianam scholam pertinuit.

Universe de Leibnitzio statuere possumus eum principium felicitatis in Perfectionis Amore constituisse, et ex epdem principio Ethicam quoque deduxisse. Principlum igitus Felicitatis a principio Virtutis non diversum, sed unum idemque esse consebat. Primo de Felicitate videamus.

(1) In vita Leibnitzii, quae ante opere Leibnitzii (Genevae, a. 1768, 4.) invenitur, et Theodiceae quoque ejus praesigi solet §, 40 sqq. Juris naturae praecepta ex Leibnitzii operis, quantum sieri posset, consecit Bruckerus, quod compendium ad verba transcripzit: Bühle, Geschichte der neueren Philosophie, zeit der Epoche der Wiederherstellung der Wissenschaften, in Cap. 140, de Leibnitziano Systemate, pag. 141, ex Galica vensione.

Digitized by Google

Ιæ

In Perfectionis Amore Felicitatem ex Leibnitzii sententia sitam esse conjicere licet, ex iis quae occurrunt in Theodices for 278. "Omais voluptas est perceptio alicujus perfectionis." His consentiunt, quae habet Leibnitzius Praef. ad Theodiceam S. 4. "Nihil acceptius est quam amare id quod amore dignum est. Jam vero amor est affectus ille qui facit, ut oblectemur perfectionibus rel, quam amamus." Eamdem amoris tradit definitionem in Opere Essais sur l'antendement humain: "smare est dispositum esse ad oblectationem capiendam ex perfectione (1), ex bono, sive ex Felicitats ejus rei quam amamus. Sed quamquam ejusmodi oblectationem etiam percipimus v. g. ex tabula picta, non hunc smorem intelligimus: verborum significatio latius patet: illumque amorem intelligimus quo jucunde afficimur, dum id, quod amamus, nos delectat per suam ipsius felicitatem." Addantur haec Leibnitzii verba (2) "amare sive diligere est felicitate alterius delectari, vel, quod eodem redit, felicitatem alienam adsciscere in suam."

"Manifeste hine conficitur, veram Felicitatem consistere in amore Dei, sed in amore illuminato, cujus ardor comitem habet lucem (3): nam Deo nihil perfectius: ut ametur sufficit ejus perfectiones intueri, quod quidem facile fit, cum earum ideas in nobia reperiamus. Perfectiones Dei sunt perfectiones animarum nostrarum, sed absque limite ab illo possessae. Oceanus is est, a quo nos stillas tantum accepimus; est in nobis aliquanta potentia, aliquanta cognitio, aliquanta bonitas; sed in Deo omnes plenae sunt atque integrae. Ordo, perfectiones, harmonia mirifice nos afficiunt; exemplo esse possunt Pictura et Musica; Deus totus ordo est, proportionum concinaitacem nunquam non servat, praestat harmoniam universalem, omnis pulchritudo radiorum ejus est effluvium (4)."

Denique hunc etiam locum addamus (5). "Amor verus est ille mentis affectus, quo ferimur ad delectandum alterius felicitate. Porro, cum divina felicitas sit omnium perfectionum confluxus, et delectatio sit sensus perfectionis; hinc consequens est verus esse Felicitatem creatae mentis in sensu divinae felicitatis."

Hoe ratiocinism confirmant es, quae habet, Leibnitzius in Theodicea (6): "nihil

<sup>(1)</sup> Livr. II. chap. 20, §. 5.

<sup>(2).</sup> Codex Juris Gentium Diplomaticus, Hannoverse a. 1693, foi. in pract. p. 8. (quamquam paginarum numerus non notatus sit.)

<sup>(3)</sup> Praef. ad Theod. S. 5. (4) Praef. ad Theod. S. 4.

<sup>(5)</sup> Leibnitz Oper, T. II. P. I. P. 224 et 925.

<sup>(6)</sup> Theod. S. 278. et Cod. Juris Gentium Diplom. p. 9. Conf. Leibnitz Principia philose.

-perfectiones Divinas superat, ex quo consequitur caritatem et amorem Dei, maximam quae concipi queat, parere voluptatem apud con quorum mens medionibus sensibus imbuta est; sed corum nimis exiguus est numerus, quia plerique abjectis adfectus vetim mulantibus occupantur et implentur."

Quoniam Leibnitzius in Perfectionis Amore Felicitatem constituit, hanc quoque felicitatis definitionem dedit;

Felicitas non est perfecta bonorum passession seducionatet in consistue programbile ad alia majoraque bona (1). Est igitur ifelicitate muspiruis per voluptates: (2) i voluptate est gradus et progressus ad felicitatem; qui gradus ibravissimus quidem esse pottest, secundum praesentes impressiones, sedunen idem; optimus. A vera via aberrare possumus, dum brevissimum sequendam estatuimuma ratio igiture et; voluntas ed felicitatem, sensus et appetitus ad voluptatem cantum ducum (3).

Eodem fere modo Wolfius Felicitatem definit (4). "Summum hominis bonumiest non impeditus progressus ad majores confinue presentantes. Reministrationes and majores confinue presentantes.

Atque manifestius apparebit Leibnitzianam Scholamien perfectionis namure felicitatem posuisse, cum viderimus eumdem perfectionis amorem in hou systemate etiem wirmis principium esse. Nam Leibnitziana et Wolfiana Schola proptenza: virtutem praecipit quoniam felicitatem praebet, sicuri de corum moralibus dogmatibus agentes nunc videbimus; ex his simul intelligetur, quamnam conjunctionem inter wirtutem et felicitatem constituerit.

Virtutes non alia de causa sunt, virtutes, nieis quis sadi corum, quis virtute praediti sunt, persectionem tendunt, aut, impersectionem impediunc (5.); tre ofelices recedunt. Ideo quoque Leibnitzius sapientiam nihil aliud esse docet, quam ipuam releasium selentiam s

phiae in Oper. T. II. p. 31 in fine, et Principes de la nature et de la grace sondéat en mison, :: S. 16, 17, 18.

Carlos Grand En 22 Carlos and a contraction of

<sup>(1)</sup> Leibnitz Essais sur l'Entendement humain Liv. II. S. 36. p. 148. dans les oeuvres philosophiques de Leibnitz publiées par Raspe, Amst. Lips. 1766.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 47 et 153.

<sup>(3)</sup> Ib. p. 47 et 153. (4) Wolf. Philosoph. Practice part. I. S. 874.

<sup>(6)</sup> In Cod. Juris Gent. Diplom. p. 9. quam definitionem vehementissime a Kantiana Schola im-

Item Wolfius (1): "Ethica sive doctrina de moribus est disciplina practica hominem docens modum componendi actiones liberas ad degem naturae, ita ut felicitatem
consequatur;" et alibi (2): "Si actiones ad perfectionem nostrum statusque nostri
per se tendunt, seu nos statumque nostrum perficiunt, bonitatem intrinsecam habent
et contra.

Addantur deinde haec Leibnitzii (3) verba: "Tantum inter veram sinceramque disciplinam Moralem et Stoïcam Epicureamve interest, quantum lactitiam inter et patientiam: et nostra disciplina moralis in perfectione pulchritudineque rerum in nostra denique vera felicitate fundatur."

Ex illo principio, *Perfice te ipsum*, Wolfius totum jus naturae deducit (4), " secundum legem naturae illas actiones facere debemus quae ad hominis, humanique status perfectionem faciunt, et omittere illas actiones, quae ad utriusque imperfectionem faciunt (5)."

Ita quoque Leibnitzius (6) docet: " ad Summam Perfectionem omnia reduci debere. Perfectionem enim complecti non solum bonum morale et physicum creaturarum intelligentium, sed etiam bonum iliud quod non nisi metaphysicum est, quodque creaturas ratione destitutas etiam respicit (7)."

Perfectionem sic definit Wolfius (8). "Perfectio universe est consensus sive harmonia in varietate, aut consensus multarum rerum quae inter se different, quaeque in eodem objecto occurrent, et consensum id voco quod ad unicum quodvis effectum perficiendum tendit.

(9) Perfectio est Essentialis vel accidentalis. Essentialis si consistit in harmonia determinationum essentialium i. e. propter quas Ens percipicur esse hujus vel illius generis, vel pertinere ad hanc illamve speciem.

Perfectio accidentalis est ca, quae consistit in harmonia determinationum accidentalium cum essentialibus; qualis est facilitas utendi facultatibus animi aut organis quae

- (1) Wolf. Phil. Moral. T. I. part. I. proleg. §. 1.
- (2) Wolf. Phil. Practic. univ. part. I. S. 103. (2) In Theod. S. 254 fin.
- (4) Wolf. Institutions du droit de la nature et des gens, publiées par El. Luzac. S. 43.
- (5) Idem monet Wolfius Phil. Pr. Univ. p. I. S. 152.
- (6) Theod. §. 209.
- (7) Haec 3 genera bonorum accurate explicat Leibnitzius in libro: Causa Dei asserta per Justiciam Ejus. S. 30—37.
  - (8) Inst. de droit de la Nat. et des Gens. §. 9.
- (9) Ibid. S. 11.

corpus movent. Igitur perfectio accidentalis candem rationem determinantem quam essentialis habere debet, atque igitur actiones liberae, determinatae per casdem rationes finales, per quas determinantur naturales, ad perfectionem hominis hominumque statús sendunt; ad imperfectionem vero tendunt actiones quae per diversas rationes finales determinantur (1).

Magnam vim in hominum judiciis et opinione de virtutis et felicitatis conjunctione habet Leibnitzii dogma de harmonia praestabilita, quare de illa pauca quaedam referam.

Universalis omnino est ex sententia Leibnitzii harmonia eorum, quae in hoc mundo, sive in toto universo eveniunt. Omnia inter se apta et colligata sunt et mutuo ad finem ultimum tendunt. Nulla hic addenda est limitatio (2).

Seplentia infinita omnipotentis bonitati ejus immensae juncta fecit ut nihil potuerit melius fieri, omnibus computatis, quam quod a Deo est factum; atque adeo, ut omnia sint perfecte harmonica, conspirentque pulcherrime inter se, res corporeae et incorporeae, causae efficientes et morales, regnum Dei physicum et morale, regnum naturae et gratiae, ita quidem ut si quid in mundo videatur reprehendendum, id nostrae ignorantiae imputandum sit (3).

Pauca adhuc ex Leibnitzio addamus ad virtutem pertinentia.

Praecipinus (sic ait in annotationibus in Kingli librum de Origine mali §. 17.) praecipinus, virtutem sequendam esse, gratum animum praestandum, justitiam colendam esse, non tantum ob commodum privatum, ob spem vel metum sed etiam ob voluptatem in bonis actionibus reperiendam; alias nondum adspiravimus ad istum virtutia gradum, quem, ut assequamur, remis velisque laborandum est. Hoc innuitur, quando justitia et virtus per se ipsa amore prosequenda docetur."

His consentiunt, ea quae Leibnitzius scribit apud Kortholtum, quaeque codem loco afferuntur.

" Tantum abest, ut que non spe aut metu superioris, sed propensione animi, recte agit, juste non agat, ut ipse potissimum juste agat, humana quadam divinze justitiae imitatione. Nam qui amore Dei aut proximi bene facit, in ipso recto facto invenit

G a

<sup>(1)</sup> Conf. §. 106. apud Luzac et ipse Wolf. Phil. Pract. Univ. part. I. §. 49, 55, 331; et Luzac, Betoog over de Zedekunde, §. 6, 7 et 8. in dissertationibus Moralibus Stolpianis, a. 1776. T. I. p. 91.

<sup>(2)</sup> Kortholt Disput, de philosophia Leibnitzii Christianae Religioni haud perniclosa. Invenitur ante Editionem Latinam Theod. pag. XXII.

<sup>(3)</sup> Leibnitzius in Causa Dei, S. 46 et 47.

voluptatem (ea enim amoris natura est) neque alio stimulo, aut jussu superforis indiget: ac de tali dictum est: legem justo positam non esse. Usque adeo abhorret a ratione, solam legem aut coactionem justum facere; tametsi fatendum sit, eos, quorum animus eo perfectionis non devenit, non nisi spe metuque obligari; et in divinae maxime vindictae exspectatione, quam nec morte effugere detur, necessitatem plenam, et in omnes valituram, servandi juris et aequi posse inveniri.

In opere Essais sur l'Entendement humain L. II. ch. XXI. §. 35. p. 146, consitium Leibnitzii invenitur, quod sine dubio maxime facere debet ad perfectionis illius, quae praecipuum locum in hoc systemate tenet, difficultates evincendas. Monet vera bona semper sectanda esse, sed quoniam fieri non potest, ut homines semper bonorum et malorum accuratam analogiam instituant, ut videant, utrum quid bonum sit necne, hanc legem nobis ipsis constituendam esse, ut semper sequamur rationis conclusiones, quas semel intelleximus, et quamquam non semper a nobis concessas, tamen semel ut optime nobis cognitas, ideoque sequendas. Sic vitii illecebris obsistemus, reputantes id quod bonum false videtur nos deludere, revera malum esse rationique contrarium, ideoque fugiendum, nisi concedimus rectae rationis sanaeque mentis monita a nobis stultis non esse audienda."

Ibidem S. 67 in fine et S. 68 ostendit scientiam virtutis et felicitatis non tantum neque laboris, neque ingenii requirere, quantum ex Philosophia, Moralibusque operibus conjiceretur. Etiam sine his felices et boni esse possumus. Ibi enim Deo gratias refert, quod in eo quod maxime interest in Summa rerum, felicitate scilicet et virtute, non tantum scientiae opus est neque auxilii solertiaeve, quantum in foro, in medicorum consultatione, in Theologiae Historiaeve controversiis, in Mathematica et Mechanica quaestione. Sed constantiam et consuetudinem acquiramus necesse est in gravi virtutis ac felicitatis Scientia, ita ut semper bona consilia capiamus et sequamur. Denique ad veram felicitatem non tantum Scientia, quantum bona voluntas facit; adeo at imbecillimus eo pervenire possit, eâdem facilitate quâ doctissimus et solertissimus.

CAPUT

### CAPUT SECUNDUM.

OBSERVATIONES QUAEDAM IN LEIBNITZIANA DOGMATA DE CON-JUNCTIONE VIRTUTAS ET FELICITATIS.

Multa magnaque vitia in Leibnitzianis dogmatibus ostendunt viri docti. Nonne tamen videretur eodem fere modo de Leibnitziana Philosophia judicandum esse, quo de principio morali indagando judicavit Cl. Cras (1): hanc sc. Philosophiam, ,, ad communis vitae usum satis aptam esse ac sufficere, sed ad doctrinae firmitatam ac praestantiam minime." Idque fortasse eruditi eo magis reprehendendum censuerunt, quo Schola Wolfiana ex Leibnitziana orta, praesertim scientificam illam et mathematicam philosophandi rationem quasi affectabat (2).

Non ea sum temeritate, ut de Leibnitzianae Scholae dogmatibus judicium feram, sed illud saltem observare licebit, magnam videri praestantiam conjunctionis, quam Leibnitziana Schola inter virtutem et felicitatem constituit, illam scilicet qua hominis felicitas pro ratione perfectionis augetur.

Si scientifica ratione hanc philosophiam sub examen revocatur, multum ei deësse dicitur et firmitatis et evidentiae quoque, sed ad communem vitam regundam multa eaque optima a Leibnitziana Schola doceri videntur.

Cum Epicuri Schola vulgari mediocritate contenta, et se in Tranquillitate sua atque Indolentia involvens, animi magnitudinem et nobilitatem, si non prorsus exstinguit, tamen nullum iis neque alimentum neque incitamentum praebet; cum Stoïci, quamquam de pulchritudine Virtutis ratiocinantes, humanam naturam fere oblivisci videntur, Leibnitziana philosophia praeclare in ipsa Perfectione felicitatem ponit.

Nonne homines semper in periculo versantur cum sistendi tum retrogradendi in Vir-

<sup>(1)</sup> Dissertatio de principiis doctrinae morum, p. 35 in vol. XXX. Societatis Harlemensis.

<sup>(2)</sup> Ut ex Wolfianis scriptis apparet: de hac philosophandi ratione ejusque vitiis diserte egit vir doctissimus Charles Villers in egregio et dilucido opere: Principes fondamentaux de la Philosophie Transcendentale, p. 35—41.

tutis via (1)? At Leibnitzius semper progredi nos jubet (2).

Verum sit perfectionem hominie saepe depietam esse coloribus quos nimia imaginandi vis suppeditavit. Verum sit totius generis humani semper progredientem perfectionem votis, minime re fieri posse; tamen singulorum hominum perfectio locum habere potest. Id docent tum alia multa tum puichra eorum exempla quae humano genere gloriae fuerunt. Jam vero si constat plures caeterisque incognitos felicitatis fontes iis fluere qui facultates perfecerunt, quam praeclarissime sibi prospicerent homines si indefesse conarentur exercere et perficere facultates illas quarum profecto praestantia non nisi a Deo oritur, et quibus felicitatem et naturae finem consequuntur. Sic magis magisque alte sentiemus de iis, quae homo efficere valet; cogitationes nobiliores efficiemus, proposita obligationesque extendemus. Quo magis perficiamur, eo magis animadvertemus, quanta nobis adhuc perficienda restant: sed simul augebitur conatuum ardor; felicitatem denique in perfectione inveniemus.

Quid inveniemus? Num ullus philosophus ex immensa philosophorum turba felicitatis claram et adaequatam definitionem dedit? Et num igitur hanc felicitatem tandem invenissemus?

Eo ipso quod perfectionis principium non plenam et accuratam dedit felicitatis definitionem fortasse conjicere licet, veram perfectam felicitatem non posse definiri (quoniam homo illam neque cognitam habet neque ea unquam fruitus est) nec certum aliquem statum comprehendere, sed semper augeri, semper accrescere.

De conjunctione ex Leibnitziana Schola inter Virtutem, et Felicitatem agentes omnino ope-

- (1) Ut eleganter exponit Ancillon: Toujours portés au relachement nous sommes prompts à nous applaudir de nos moindres démarches, et comme les pères indulgens tiennent compte de tout à leurs enfans, nous caressons notre coeur, des qu'il montre quelqu'énergie; pour peu que nous ayons fait un pas, il semble qu'il nous soit permis de nous arrêter, et qu'après avoir observé quelque tems les précaptes de la vertu, nous puissions nous délasser de nos peines, et passer à d'autres occupations.
- (2) Le dévéloppement de toutes nos forces est une des principales fins de notre existence. C'est à rendre notre sensibilité plus délicate, notre mémoire plus fidèle, notre attention plus soutenue, popre jugement plus rapide et plus sur, que doivent tendre tous nos soins. Or ce n'est qu'en exercant sans relâche ces facultés, que nous pouvons leur donner un haut dégré d'énergie. Observer son coeur avec une vigilance soutenue, prévenir les attaques de ses adversaires et lutter contre ceux qui se sont glissés dans son sein: tel est l'état de l'homme de bien, tels sont ses travaux toujours repaissans. Ancillon.

operae pretium erit, vitia animadvertere quae ostenderunt doctissimi viri in alterutra conjunctionis parte. Jam vero in moralibus Leibnitzianae Scholae dogmatibus multa vitia
inesse ostenderunt, atque observarunt virtutem qualem statuebat Leibnitziana Schola
stabili fundamento carere, et erroribus ansam praebere. Primum quidem quod occurrit
illud est quod principium ex quo Leibnitzius et Wolfius cum Virtutem tum Felicitatem deduxerunt, subtilius fortasse, obscurius ac subinde inconstantius possit videri (1).

Si principium ex quo officia deducuntur debet esse Verum, Evidens, Primum et Adaequatum (2) Leibnitzianae Scholae principium non omnibus numeris absolutum videtur (3). Est ambiguum et idcirco minus evidens. Scilicet quaeritur quaenam perfectio innuatur, an Physica sola an vero Moralis (4)? Si physica sola, principium non est adaequatum: non enim debemus nostrum tantum emolumentum cordi habere sed etiam consensum cum nostris relationibus. Praeterea hominum de Perfectione Physica ideae valde differunt.

Si vero Leibnitziana Schola non tantum Physicam sed et Moralem perfectionem spectandam esse censuit, tunc semper superest, quaenam sint illa, quae faciunt ad consensum cum relationibus nostris.

Porro principium non videtur primum. Nam aliunde ducenda est ratio cur debeamus nos perficere, et cur id nobis officii instar incumbat.

Obligationem moralem definivit Leibnitziana Schola, Connexionem cujusque momenti cum Actione (5); quae definitio reliquis dogmatibus philosophiae Leibnitzianae mirifice sane congruit. Causam quae ad Virtutem excolendam nos incitare debet, dicebant esse Felicitatis acquisitionem. Propterea autem obligatione morali tenemur, quoniam hic

- (1) Sic judicavit Cl. Cras Disput. cit. p. 49. Et Garve, Grondbeg. der Zedekunde, p. 190.
- (2) Cl. S. J. van de Wynpersse in Philosophiae moralis institutionibus, §. 187.
- (3) Ibidem §. 9.
- (4) Bona sunt vel *Physica* vel *Moralia*. Probe notandum est bonum *physicum* continere cum bonum *corporeum*, faciens ad perfectionem corporis; tum bonum *rationale* corporeo praestantius. Prae caeteris eminet bonum *morale*, quod pertinet ad consensum nostrum cum rebus extra nos positis. Conf. cl. van de Wynpersse, l. l. §. 69.

Bonum morale et physicum non satis a Leibnitziana Schola distinctum esse docet Dryfhout: Diss. de Moralitate actionum. §. 43, in Syntagmate Dissert. Moral. ed. a Cl. Tydeman, p. 170.

(5) Wolf. Phil. Pract. T. I. S. 118. et Ethica S. 20.

Digitized by Google

hic adest connexio cujusdam Momenti (felicitatis) cum Actione (virtute). Proprerea quoque in Dei regiminis Salubritate fundamentum posuit notestatia eius in homines (1).

Nam sic Deus, unice colendus foret inquitu emoiumenti (2). Praeterea ex huj amodi obligatione sequeretur. Deo jus non esse illa praescribendi, quae nostro, emolumento vel indifferentia essent, vel magis tenderent in commune, quam proprium emolumentum. Minor foret Dei auctoritas et potestas quam Parentum et Praeceptorum, quorum tamen auctoritas, non cessat cum aliquid minus litile, praecipium (3).

Moralitatem evertere dicuntur. Nam haec Schola docet: propterea, solumi internam Moralitatem bonitatem in actionibus inesse, quoniam per se ad hominis perfectionem aut felicitatem faciunt (4), et propter hanc rationem nos obligari nulla eviam Dei voluntatis ratione habita (5).

Jam vero, probarunt viri docti sie bonitatem physicam quidem Moralem vero neguaquam, constilui (6); neque etiam ex Leibnitziana Schola obligationem moralem ad
virtutem oriri.

Nam si propterea virtutis praecepta sequimur, ut felicitatem (uti praecipit Leibnitziana Schola) assequamur, felicitatem que nostram causam constituimus, et fontem obligaționis, hinc ostendi posset, vitium signum quidem esse stolidiratis et indignitatis, non tamen Moraliter malum esse; et ut recțe Kantius monuit, hoc pacto, doctrinam Virtutis converti in doctrinam astutiae, quae eo tendit ut nobis bene sit. Actiones autem eo tantum consilio peractae ut nobis bene sit, sunt quidem physice bonae, non vero moraliter, nisi legis divinae rationem habeamus (7).

Imo hoc eousque verum est, ut libenter concedamus, in bono actionum nostrarum physico, rationem esse, cur Deus alias vetuerit, alias, jusserit, nihilominus tamen haec

- (2) Conf. cl. v. d. Wanpersse 1. 1. §. 133.
- (3), Epicurum quodammodo olfacere videtur Leibnitziana Schola:" ait Dryfhout in Dissert. cit. S. 27, apud clar. Tydemannum, p. 161.
  - (1) Conf. Dryfhour in Diss. l. S. 15. apud cl. Tydemannum, p. 143.

generally first milker of war bearing to regently as the

- (2) Si actiones ad perfectionem nostram statusque nostri per se tendunt seu nos statumque nostrum perficiunt bonitatem intrinsecam habet et contra v. Wolf Phil. Pract. I. S. 103.
  - (3) Leibnitz in Ep. cens. Anon. §. 15. apud Puffendorf. de Off. Homin. cap. 2.
  - (4) Conf. omnino cl. v. d. Wynpersse, Diss. de bono et malo, §. 18. p. 47.
  - (1) Ibid. p. 48.

ratio bonum physicum constituit, sed sola lex Divina, non vero physicum ectionum bonum obligationem constituunt et moralem bonitatem (1).

In Philosophia vero Leibnitzii in cenaum non venit voluntas Dei, qua Supremi Domini, non dependentia absoluta ab illo, cujus idea in nobis excitatur, quoties de obligatione ex lege Divine orta sermo est: nihil horum hic consideratur (2).

Quod autem attinet ad communis vitae usum, hujus respectu cultui Dei et venerationi satis prospectum est a Leibnitziana Philosophia, v. g. in superioribus Leibnitzia. insertis locis, atque in universa Theodicas. Sic quoque Wolfius docet (3): housinem per ipsem essentiam atque naturam suam actiones suas emmes dirigere ad gloriae divinae manifestationem.

Praeterea philosophicis conclusionibus periculosum et peraiciosum videatur systema, quod docet Virtutem non nisi ad Feligitatem tendere. At profecto maxima hominum pars non perversas istas conclusiones format, sed multo magis Virtutem dilettam habebit et ad illius leges sese conformabit, cum sibi persuasum habet alia hominibus imperata esse ut his revers feliciorea fierent, alia contra vetita ne his corum bonum physicum et morale penitus everteretur.

Porro ostenderunt viri docți Leibnitzianam Scholam ejusmodi nezum inter Virtutem et Felicitatem constituisse, ex quo officia erga alios deduci nequeant seisnificis conclusionibus, quibus docți illi Viri unice utuntur (4).

Quamquam enim verba, quibus uti solent Philosophiae Leibnitzii addicti, subtlibus rationibus excusari posse videantur; ex illorum tamen principiis sequitur, propriam felicitatem nobis supremum bonum esse; ergo alios hanc solem ob causam esse aman-

the state of many control in a con-

<sup>(1)</sup> Ib. et §. 19. in nota D. Argumentis confirmatur et contra objectiones defenditur hace sententia §. 20—25. Cf. omnino Barbeyrac in notis ad Ep. cens. Anon. §. 15. p. 1008. ap. Puffend. de Off. hom. et civis.

<sup>(2)</sup> Drythout, l. i. sp. Cl. Tydem, p. 146.

<sup>(3)</sup> Wolf. Phil. Pr. I. p. 250.

<sup>(4)</sup> Sic judicavere Cl. Cras. in Diss. de Princ. Morum, p. 34. item Dryfhout in Diss, de Moralitate, S. 32. apud Cl. Tydem. p. 156, docet: "si felicitis nostra fons est officiorum, officia eiga proximos collapsura esse." Cf. nota in Garvii, Grondbeg. der Zedekunde, p. 193. et Ernestus, de Jure Nat. S. 28. in Init. Doctr. Sol. p. 421. ", qui attilitatem (sive ut il loquuntur qui metaphysico malunt, quam in morali doctrina usitato verbo uti perfectionem) in principii locum reponunt, torquent se vehementer in plerisque officiis, quae alils debentur neque se facile expediunt in lis, quae interna quadam honestate, sine respectu utilitatis, probantur."

dos, aliis benefaciendam et omnin nockru ergi ulios officia praestanda " ut (1) amori erga nos ipsos satisfaciamus h.e. mastras perfectioned promoveamus, et ex illis volupe tatem capiamus: quapropter cum hic finis unice obtineri possit perfectionibus, quae ab aliis comferuntur, manifestum est, justitium esse promitindinem aliis perfectiones largiendi, quatenus illis prapria amplificatus, sulcem non impeditur."

. Probandum adhuc esset num hojusmodi falsissima principia, vulgo hacc legente, tam pernicioso sint quam corum sequelac.

Praeterea horum principiorum perietutum minuitur per praecepta, quibus saepissime Leibnitziana Schola officia erga alion praecepit; v. e. Wolfius (2), unusquisque hominum ad perfectionem alterius statusque ipsius conferre obligatur per ipsam essentiam ac naturam auem, quantum conferre valet (3). Studium promovendi aliorum perfectionem pro virili, est lege naturali praeceptum.

., Siquenque ignobiles idene, quas Leibuleni Scholt de vitture, thunquist medio ad feligitatem consequendam tusqis, qosapenasutur spes diofusuoti praecepta:

"Virtus sibimet ipai praemium est (4): probus homo opus non habet praemiis, ut ad actiones legi naturae conformes committendas et ad actiones eidem desormes omitatendas impeliatur (3). Actio rects non est quae metu poenarum extorquetur, vel spe praemii tantammodo slicitur (6).

Quod autem attinet ad harmonico praestabilitao dogua hoc accurate sub examen revocare minus hujus loci est. Hoc quoque placitum, utpote libertatem hominum destruens a multis improbatum est. Videntur tamen ejus reprebensores magis attendisse et assidue oppugnasio vinia quae huic placito inesse censebant, quam ad argumenta quibas Leibnitzius hoc dogua defendit: quoniam hoc unice agunt ut systema oppugnent, et fere numquam loquuntur de Leibnitzii defensionibus ac responsionibus.

The section of the section of the section

Care to part to comment

PARS

<sup>(1)</sup> Sant ipen verbe Schuberti, gelühris Leibnitzinnie Schubertidiscipulie in Pull. Brutt. S. 24%

<sup>(2)</sup> Wolfius, Phil. Pract. I. S., 222. Cf. Luzagy Degiardante Manues et des Gens, \$, 44, 64, 134.

<sup>(3)</sup> Wolfius, S. 223. (4) Id. S. 353. Cf. S. 361 sqg.

<sup>(5)</sup> Ibid. S. 346., Cf. ompino ad hanc S. I. prime Wolf emplication

<sup>(6)</sup> Ibid- 5, 340.

to propositions, or extension of with a dimension of the same of the same of the PABS QUARTER BEFORITIO ET DIJUDICATIO DOGMARUM RANTEL MA GENJON CH-? THE PLANT OF THE PARTY OF THE STATE OF THE PARTY OF THE P and the state of the second state of the second with the street of the street WALLER TO A P. U. T. P. R. I. M. U. M. ZZPOSITIONE SURENBURA MUNICIPALITIES CONJUNCTIONE The state of the s A sadem pervenimus ad Kandum. Ne quis putet illius systems, in unum de muscis exponi et dijudicari posse. Non nisi haesiuntes et commeti in limite subsistimus gempli, quad: Kantius exseruxit, cum practeres stiosum et supervicangum uti de sicc imiliacie nes Kristii maguitudinem ailinine perspectum habere. Gratias tamum habemus wiels 'Alis, ' qui in hat 'questione proponenda, occasionem nobis prachagrant Kantii philiceophiae, Kantique sublinitath allquantum suspicere. Teatemus igiput Kantiqui edimpli. non omnia sacra, sed ea tantummodo verecunde et considerate aspicere, quae ad nostrum propositum pertinere arbitramur. Systemata, "quiblis adiluc laborem" impendimus, quantumvis inter se diversa, tamen in eo similia erant: quod afetam conjunctionem inter Virturem er Fellefratem statuebant. Kantius autem Vintutem omene a Belieftete separeillem censuit. "Diffriette dictripac felicitatis et docurinae morum, que prorans libera est ab ejus principils, praeci-The state of the s (1) Hier. de Bosch in Ethica Philes. Criticae (quod poema inventur in Magaz. voor de Critische Wysgeerte, II. p. 272.) ile shit: Non sic Hugenii memorent inventa Batavi, "Non sic Newtont veneretur et Anglia nomen, Lavoisierii referat nec Gallia, laudes, Doctrimm quam tota tuam Germania, Kanti! Cf. Mad. de Stael, de l'Allemagne III. 66 seq. Horas Care State Service Contraction

quam rem suam geometra dehet tracter, fant noutre missentie chrache indigetie iquette and punting grant outre proposition of the contraction of th

Quoniam igitur moralia dogmata in Kantiana Schola separatim a felicitate traduntur, omnino ad hanc ethicam attendendum est.

Nihil in homine praestantius nihil altius inest, quam Ratio (2). Quee ratio quamo man seas est, unitatemente apectat, tamen, pro duplice usus pro duplicibus cognitionis generibus in rationem theoreticam et rationem praesicam dissipacifur (2).

Ratio theoretica contemplatur res, quae in mundo sensibili, dantur, Rationi, theoreticae hoc propositum est ut veritatem inveniat, cognitionesque, augest (4).

A ratione theoretica prorsus differt ratio practica. Haec enim versatur in hominis libera voluntate determinanda et reguada, adque mulla ratione habita sensibilium rerum cupiditatum, inclinationum (5), nullo, ut Kantius ait, interveniente quodam jucundi et injucundi sensu (6). [10]

Hace ratio practica ex de, ex de sola a ex ana natura leges dat. Ex sua natura, inquam. Intellectus noster (7) formas, (i. e. dispositiones quasdam) habet, quae formae ipsam intellectus naturam constituint, sine quibus formis intellectus noster non intellectus esect. Has intellectus formas non ab experientia accepimus, sed ex ipso animi sinu expromissus. Has formas Kentius Categories vocas (ab Aristotelis tamen categoriis nii nisi nomen habentes). Omnia quae cogitamus formis illis adatricta sunt. Omnia enim cogitamus sub forma aut 1º quantitatis, aut 2º qualitatis, aut 3º qualitatis, aut 3º qualitatis et semper

Philosophie transcendentale. Metz. 1801. 7 17

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Kant, Critica ration, practicaé ex versione Bornii, III. 13. 74. p. 90, 113. Cf. p. 233. II. 288, 280 et 320. et v. Hemert, Mag. v. d. Crit. Wysg. I. 154—159, 184, 197, 279, 57, 137, 141, 195, 207. IV. 142

<sup>\*\*(&#</sup>x27;2') Garve', Cordeelkund. Beschouw. v. d. Sreisels v. Zedekunde sec. vernaculum ex Gerna verd sioneni, p. 232. Kant, II. 93, 206 et 292. v. Hem. V. p. 258. Hec. Labet : hooger gezég dikt enze-eigene rede kan geen sterveling neemen. Cf. 111, 77. et V. 223.

<sup>(4)</sup> Ibid.

Con thick as the Less of attam Kang Cric. ration. practicae a in thick which the contract that

<sup>(7)</sup> Breviter in Kantii metaphysica mibi immorandum est. Garve animadvertit (Zedek. p. 197) ethicam Kantii recte perspici non posse ab illo qui in Kantiana metaphysica plane hospes est. Cf. Mad. de Stael, de l'Aliemagne III. I et seq. Caeterum lucidissima hujus metaphysicae expositio en mibi videtur, quam dedit Gallus Ch. Villers in praeclarissimo opere, Principes fondamentaux de la

| sine was plurished taregorie similar. Plac sunt mitchecras nostre quartior praecipuse te  | •  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tegoriae, quarum quaeque tres modificationes in se continici.                             | 1  |
| Quoman inion moralia dogmata in Kantiena Schola secutebilina in iniogenta ali             |    |
| 1°. unitatis sive generalitatis: omnia animantia sensum habent.                           |    |
| 20. pluralitatis sive parsicularisutis: multa officia difficilia, quiedam facilia sime    |    |
| 3. emnitudinir sive linguluritusir i nuilli homines volute possunt: flomerus mug-         |    |
| is generally in theorem theoreticam et rationem practican into de tieff and se            | į  |
| Katio theorettea concemplatur res, quae in mundo sensibilituntum afidgara) meta-          |    |
| 10. aftermationis aut realitatis : aurum est metallum.                                    | ţ  |
| negationis aut privationis: lapis non sentit.                                             |    |
| de comitationis aux infinisais: hace res ab illa differt. Animus' ad immortali            |    |
| . III. Categoria relationis.                                                              | 7  |
| ant erusigabilantiae unt acoldenissen homo fiabet faitonem. Hic homo est substantia       | _  |
| habet ruttonem est accidens.                                                              | ;  |
| 2º. causus aut effectuum: ignis (causa) ferrum lenit. (lenis est effectus).               | ۲  |
| 's communionis l. e. actionis et reactionis: si corpus percutit, unum ab altero           | )  |
| 'repellitur's actio et reactio adest.                                                     |    |
| En W. Categoria modalitaiss.                                                              | j  |
| 12 5 10 hatilbellenete auf imbacibiliente illofira en or anontrala candrala Manthitta auf |    |
| Ratio practica falli nequit.                                                              |    |
| 20. esse aut non esse: arbor, quam video, est. Homo cum 100 manibus pen est.              |    |
| 30. necessitatis aut censingentiae. Si sol lucet, lux necessaria esta. Hodje non          | ı. |
| necessarie pluet: id rantummodo contingens est.                                           |    |
| Hae formae non ab objectis in animo oriuntur, sed a priori jam in animo aderant,          |    |
| Absque illis nullo modo cogitage, gospumus e semper, his formis cogitationes nostrae      |    |
| eqetringuetur, et dueniam conurre de repus non possumus sins respectu catenorialum.       |    |
| sponte consequens est, resgarnobis cognusci, non uti pur sur sunt (iBirmiquene),          | 2  |
| led vei ab intellectus formis nobis traduatur acque apparent (quadquese )                 |    |
| Jam: vero sunt et rationi practicaes formes (:2-). Diume des forme legislatorie agantua.  |    |
| Haec forma legislatoria nihil aliud est, quam quod ratio practica per se, per se solam,   |    |
| ser suam naturam apta sit ad legos generales liecessarias que dandas ( ): 1 19 ( 7 )      |    |
| Probe notandum est, ut ipse Kantius ait, "hanc legumdationem nullum esse factum           | 7  |
| em-                                                                                       | •  |
| (1) Crit. Meg. III. p. 75 eqqe (2) Ibid. L. p. 1517 att at the part of the                |    |

empisseum, sed factum rationis purae (1. e. ab timplismoe Morre ); signal toorie sedinarie legislatoriam déclarat. Rolio plus per se practical est Régentique universalem fort homini, quam lègem morum appellemus (11).

Sequentia quoque en Kantiana Schola dicia milit videatur.

Ratio practica ut leges edat generales, immutabiles et quibus omala cuita vacionalia obediant, neque rationem habere debet opinionum, desiderii, propositi, capiditatis bominis cui imperat, sed omnia ista removere. Nam si harum rerum varioticui liabereti, ratio practica solum illud vou evor quod cognoscamus, tion pura maneret, empirisato se contaminaret, subjiceret leges suas formis humanae ifaturae, quas contaminaret, subjiceret leges suas formis humanae ifaturae, quas contaminaret debet; tunc denique ratio practica non absolutam sed conditionilem obedientiam exigere posser, tunc variaretur cunt hominis et inclinationilem existi proponentum putant.

Variant et de eo in quo felicitatem ponunt (2). Quid? Num igitur attio practica legem moralem manater secundum huminem quem regere debet? Num isax ratifals practicas leges finem in se ipsis ponunt. Ratio practica non leges thit tanquem se aliquo proposito pendentes, sed ex se ipsa habet et anictoritatem et incintagium. Ratio practica est voluevor. Itaque si illam considerare, si illi obtemperare voluevor, multa frominis inclinationum ratione habita, mon notice describinationum est incintagium est incintagium. Ratio particulares (non in omnes homines vim habeates), manes fortuse raint. Ratio practica per se legislatoria casè deben. Varieur homo, varientur hominum et opiniones et proposita, semper in ratione practica certam, rigidam, impunishilem inveniet legem.

<sup>(1)</sup> Kant Crit. rat. pract. III. p. 20 et 21.

<sup>(</sup>a) Crit. Mag. I. 142. cf. Kant metaphys. morum and et 203. Crit. rat. pract. p. 13. 37. 4

<sup>(3)</sup> Crit. Mag. III. 75. (4) Ibid I. 147.
(5) Quod praeclare indicat ancillon, vir indus anctoritatis in Kantiana philosophia; 3 A crité

siege practics practics practics, case. Hoc negati non potent, et eo ipso ratio se apud omnes homines declarat tamquam suprema legislatrix, obedientiamque absolutam exigit. Experientia enim docet omnes homines, in judicandis aliorum actionibus, hujus legis conscios esse. Ens quod hujus legis conscium non est, est ens irrationale (1).

In immense illa, "sic loquitur Kantius (2), " observantia legis moralis purae, ab omni utilitate vacuae, quoddam inest peculiare, prout cam ratio practica servandam propositi, cuijus voz audacisaimo malefico tremorem incutit, eumque cogit, ut ejus adspectum fagiat: iza ut hand mirum sit, banc contagionem ideae solum intellectualis cum sactu, rationi contemplativae immutabilem videri; in coque nos adquiescere oportere, quod ex anticipatione tantum tamen possimus perspicere, ejusmodi tactum necessario cum repraesentatione legis moralis in quaque natura rationali finita conjunctum esse."

Antequem progreciamur hic locus est altud quoddam dogma Kantianae Scholae atalogandis quod in chus morali avstemate magni, momenti est: libertatem scilicet hominis.

Conceptus libertatis est lapis quasi quidam angularis in systemate rationis purae (3). Homo liber est in voluntate sua. Etenim si homo liber non esset, num ratio pracetica ei quidquam praescribere posset (4)? Respectu practico trames libertatis unus sui soluaque, quo fieri possit, ut in agendo omittendoque ratione utaris; quamobrem estre subtilissimam philosophiam fieri aeque minus poterit, ac per rationem humanam communem, ut argutando libertas tollatur (5). Homo sentit se liberum esse. Sentít se libertatem habere obediendi voci legislatricis rationis aut voci sensualitatis (6). Do-

des lois que le conscience nous donne dorment dans notre coeur des penchans que ces loix condamment. Des que ces penchans s'éveillent et acquièrent une acti, ité redoutable, il s'élève une voix secrete qui nous ordonne de les assujetir aux principes de la raison. Alors s'engage un combat éntre la raison et le devoir. L'attrait du plaisir plaide fortement en faveur de la passion; le devoir nous demande si nous osons douter de ses droits, et nous sommes forcés de reconnaître sa voix. Cependant notre volonté indécise flotte entre les deux partis; mille mouvemens inquiets partagent notre coeur et semblent diviser notre être; enfin le devoir triomphe, et la passion se retire en numurant. Cf. Kant Metaph, mor, p. 277.

- (1) Crit. Mag. I. 147. (2) Crit. rat. pract. p. 77. cf. Metaph. mor. p. 334.
- (3) Kant praef. ad crit. rat. pr. p. VI sqq. (4) Crit. Mag. I. 148.
- (5) Kant Metaph, mor. p. 236,
- (6) Kant crit. rat. pr. p. 18 et 19. Crit. Mag. V. 268. De Degmate quo docetur hominem non solum ad sensibilem, sed et ad intelligibilem mundum pertinere, non hic nobis est agendum, quamquam

ler ob delictum, pudor, sul ipsius condemnatio, omnia demum, quae animo incorrupto accidunt, explicari non possent, nisi libertatem haberemus (1).

Libertas est igitur legis, quam novimus, meralis conditio (2): et quoniam necessario postulatur, libertas dicitur in Kantiana Schola postulatum rationia practicae. Porto lipertas absolutaque lex practica mutuo se invicem demonstrant (3); adeo ut neque lex moralis sine libertate assumi possit, neque libertas sine lege morali (4).

Jam de ipsarum rationis practicae legum natura videndum est.

Quoniam ratio practics, nulla externorum ratione, habita, voluntatem nostram regita ex se ipsa legem depromit (5). Homo igitur qua ens rationale, qua ratione practica praeditus sibi ipse legislator est (6). (Id Kantius autonomum et autonomism vocat), Haec autonomia est fundamentum dignitatis et humanae cujusque naturae rationies que (7). Autonomia voluntatis unum est principium omnium legum moralium officiorumque ils convenientium: contra universa haecronomia (i. e. externa, ab alio quam a se ipso accepta legislatio) arbitrii nullam prorsus obligationem constituit, sed por tius contraria est principio illius, moralitatique voluntatis (8). In independentia scilicet ab omni legis materia (nempe objectà re desideratà) et simul in determinatione arbitrii per solam formam legislatoriam universalem, cui lex subjectiva apta esse debet, unum principium positum est moralitatis (9). Quoniam porro ratio praerica autonomios est, non ab extermis, materialibus aut empiricis principiis, sed a sola ani forma pendet (10).

quam et per illud manifestius etiam hominis libertas demonstratur. De mundis illis v. Kant met. mor. p. 330 et 382. cf. Crit. Mag. V. 267 sqq.

المعاراتي الإنجازية والمعارية والمواد المتعارفية

<sup>(1)</sup> Crit. Mag. V. 271 - 275. (2) Kunt praef. ad crit. rat. pr. p. VI.

<sup>(3)</sup> Criti rate pre pe 18. et w. Hem. crit. ineg. V. 171.

<sup>(4)</sup> De quo etism presclese Ancison s quant vous cédes à l'empire des passions, le desordre de votre coeur ne vous dit il pas qu'elles ont usurpé le pouvoir de la raison, et qu'elles vous tiennent dans les chaînes? Le remords qui vous agite ne vous apprend-il pas avec force que vous avez violé l'ordre et que vous êtes un êure d'énaturé? Non', l'homme û'est vraiment libre que lorsqu'il exécute, fût ce en frémissant, les arrêts de la conscience, et il n'est plus qu'un vil esclave des qu'il suit d'autres impulsions, courrût-il au devant des fers avec tous les signes du plaisir.

<sup>(5)</sup> Cris. mag: L 151 et 179. Kant crit; est pr. p. sc.

<sup>(6)</sup> Crit, mag. I. 131, 137, 259, V. 235, 255, (7) Kant met. mor. 313.

<sup>(8)</sup> Cf. met. mor. p. 319 ibi de heseronomia agit ut fonte omnum spuriorum moralitatis principiorum. (9) Kant Crit. rat. pr. p. 22 et 23. (10) Crit. mag. L. 152.

Forma rationis practicae consistit in en aptieudine, qua absolute obstringens et generalis ait lez omnibus rationalibus entibus. Hanc formam habent omnes leges puracipracticae, et eo ipoo different ab empiricis legibus, quae nunquam generalitatem absolutam habere possent. Nam quomodo lex generaliter omnia entia rationalia obstringere posset, cum in alia quadam re quam in ratione, omnibus illis entibus communi, pringipium habet, dum ex inclinationibus et accidentibus pendet (1)?

De his sic Kantius (2): materia principii practici est res voluntati proposita. Hacc yero materia aut est ratio voluntatem determinans, aut non. Si est ratio voluntatem determinans, regulà voluntatis conditioni empiricae (affectioni repraesentationis jucundi et injucundi determinantis ad factum) subjecta foret, proinde nulla lex practica esset. Atqui, omni separata materia, I. e. quaque re voluntati proposità (qua ratione determinante) nihil quidquam de lege relinquitur, quam sola forma legislationis universalis.

Quoniem igitur universalitas tamquam diacritica quaedam nota est legum practicarum (2), hinc sequitur haec practica lex:

Sic age, ut lex subjectiva voluntatis tuae semper possit simul qua principium valere legislationis universalis (4). Quam legem et aic enunciat Kantius (5):

Nunquam aliter agere debee, nisi ita ut etiam velle possim ut regula mea lez universalis constituatur.

Clarius etiam sic enuntissi potest (6) sic age ut velle debeas omne sus rationale, in codem casu que su, codem mode agere que su agis,

Igitur si norma actionum nostrarum formem universalitatis habet, convenit cum forman legis practicas, sive cum ipsa morali lege. Juxta hanc legem moralem voluntas normam liberam suam explorat, et si hasc norma cum lege morali convenit, tunc voluntas normam agnoscit ut suam, ut universalem, quamque libera aequeter (2).

Jam vero hoc postremum locum habene , maquis in principile materialibus; in his enim non ratio practica per libertamen; and materia ipes legem offe: tune ratio practi-

<sup>(1)</sup> Ibid, et Kant Crit. rat. pr. p. l. press. nd mot. mor. p. ags. met. mos. p. ags., ago.

<sup>. (3)</sup> Crity rate pro Sado Polifo

<sup>(3)</sup> Crit. mag. I. 150.

<sup>(4)</sup> Kant crit. rat. pr. \$6.70 p. 190. Met. mor. p. 1899, 3140 ef. crit. mag. L. 188 sep. V. 236, 257, 2610.

(5) Met. mor. p. 273.

<sup>... (6)</sup> Crit. mag. IV., 158. Hans regulam ad example quesdom applicas Kant. met. mon. p. 296 sqq.

<sup>(7)</sup> Crit. mag. I. 155. Kant crit. rat. pr. p. 48.

Quoniam forme antionis practicus bimiquem moralem constituitquanos sufficit actiones cum lege morali convenire, sedi-necesse miam est ut factat sint propter illam legem: alias convenientia illa admodum fortuita erit et dubia (3). Sic quoque actiones quae ex misericordis et compassione, orienture exampurita vionte meroligiosparent; (4).

Principium igitur moralitatis siatus) est sinv punta et solo operfunctione degio reationis practice (%) identica quae accusidente est operatione est operatione retionibus est inclinatione decidente est in mecessitate augusplans accionis propter sostimationem legio (7). Pretium morale non in fine, sed in principio voluntatio incet (8). Aestonio propter officium morale pretium band in fine ducet acopoque, quem debes sonocquis propter officium morale pretium band in fine ducet acopoque, quem depetate sonocquis regula subjectura, morale pretium band in fine ducet acopoque, quem depetate sonocquis regula subjectura, morale sed morale ducet acopoque, quem depetate est subjecturalistica propositatione propositatione propositatione actio facta videtur (9).

Fine: patet maionis praesiase finem resse in .constituenda voluntate bona (.10): voluntatem soluni bonum esse, bonum tesse per 180. (21.9); ethicam esse scientiam leguma libertatia (12.9); 'a mara no una praesia no constituente constituente (.12.9); ethicam esse scientiam leguma libertatia (.12.9); 'a mara no una praesia no constituente (.12.9); ethicam esse scientiam leguma libertatia (.12.9); 'a mara no una praesia no constituente voluntate bona (.10.): voluntate de la constituente de la constituente

(1) Crit. maga. I. 156. (2) Ibid. IV. 159.
(3) Kant. praef. ad met. mor. p. 258. cf. nota ad p. 286. ejusd. vol et crit. rat. pr. p. 68, 78.

(4) Crit. rat. pr. 79; 120. Met. mor. 268, 269. Crit. mag. I. 63. V. 132.

(5) Kant. cr. rat. pr. III. 68, 69 sqq. Crit. mag. 2 263 sqq. W. 232. Met. mer. 273. Mr. hu. tae 290, 311, 316 sqq. (6) Kant. cr. rat. pr. III. 78.

(7) Id. wet, mot. alt, 271.

(d) Borts .q . [p) Ib. cf. Gange Zodek, p. 804.

(10) Met. mor. p. 267.

(11) Init. met. mor. Operae pretium est hic confiere totum illud initium de voluntate; caetérum est ejusd. vol. p. 275, 286.

(12) Precs. ad met. mor. p. 25.

Phylulium often himorodus is imperativis illis scategoricis come insignous locum in Wintiman Withican Selvipping, a Replacein rettor principie in uinedama, abjectivi a gyptenus vor Inntatem Coffic i preceptum varionis mocatar por acceptione formula nigographous 6 1 2 m Ombei imperativi aut Arpoi kenderidm perant "Aute cardgoriam. Ilias mocessitas, meactica rentusdam actionis, quae fieri riotsir; un adjumentum ad quidiniam alind, quod appetimus, adioiscendum (vel certe-qued, ur mustamus fieri possit 1 proponitur. Imperatiwas vero categoricus is erit, qui actionem ut per se ipsam, sine respectu alius ouius-vim potestatemque et veram-ilegislationiem autionum nostrasum neontinese debeata soluen in imperativis categoriuls continue mulicumodus incharacionisticis i contrati poteris. (2).................... · Imperativia entogosicis mon popus essuad escatentiere quae fous, sed ad es quae fieri Albert Gague in a go and in the state of marine a marine anidaying audigeite in indication coringidon c. sould uras annivarion dante mire indication anida a Prince of the effect mora tetre sufire) concide the wast Wistoria friendschie interestriction of the Deter utilen einigelieben strieben erreiben enegetier sprucipienen paro sechesel posset aprobail sed fieri porest sodicatio eb omni invinumento in voludate propter officium (6). Dixit porro Kantius (\*) hominem acque omnino quamque naturam rationemque ut finem over-se ipsum existere .. non vero solum ut instrumentum ad usum huius illiusve voluntaels atbiffestom 4 vorum necesso esse est homo in universis actionibus quae spectant, cum Modifilem ibiorio a film allas i mattrato ratione praeditas Latenquam ifinia iconsideretur (.8 ). -- Quabribitet st sumitim quoditm pribripina practicum: sespectuque polunties lbgmanae, imperativus categoricus esse debeat, tale sit necesse est, amod ex repraesentarefione elus, quod necessario eulque pro fine est. (quonium finis per se ipse est). oriacipium voluntaria objectivum cificiat i proinde dezi possit esse practicae universali i ita ratio quidem hujusce principii haec est: natura ratioque exitat ut finis per re inia. Sic necessario cogitat homo existentiam suam atque eatenus principium est subjectivum actionum humanarum. Verum sic quoque cogitat alia quaeque natura ratioque existentiam suam, propter eandem rationem, quae ad me quoque valet; ergo iliud simul eat principium objectiyum, ex quo, tamquam ex ratione practica suprema, necesse est ut omnes voluntatis leges possint derivari. Igitur imperativus practicus hic erit: 76) Kill er, rat. pr. III. 79. 216 500

```
(1) Met mor. p. 286. (2) Ib. p. 287 et 250. (3) Ib. p. 308. (1) (4) Met. mor. p. 308, 335. cf. omnino Garve Zedek. p. 236.
```

<sup>(5)</sup> Crit. rat. pr. p. d. et met. mor. p. 334. (6) Met. mor. p, 308.

<sup>(7)</sup> Ib. p. 303. cr. rat. pr. p. 85. (8) Met. mor. p. 304.

Sie age ist hundruch industri mitt mitt mitt mittig in to age of the continuation of the age of the continuation of the contin

Ideireo quoque doctrina "Moldin "Mad i proprie inscrina o est proprie in intereste estatori intereste in estatori intereste intereste estatori esta

Effectio summi boni in mundo res cit necessition sabjette votantis per infermanoralem determinabili. In hac autem convenientia consiliorum cum lege morali perfecta, aita est auprema conditio aumma boni.

Sed perfecta voluntaris cum lege morali convenenta sanctitar est r cujus quidem laudis nulla natura ratioque mundi sensibilis, in nulla periodo existentiae suse capax videtur. Interimi gum jes (panetitas pihilomique out praetica necessaria postulatur, non potest es, nisi in progressu in infinitum tendente ad perfectam convenientiam deprehendi, et ex principiis rationis purae practicat, necessarium videtur, ut ejusmodi progressus sus praeticus, qua res realis voluntari nostrae proposita sumatur (6). Sed progressus is infinitus fieri poterit tantummodo sumta existentia ejusdem naturae rationisque im infinitum perdurante (quam immortalitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant). Ergo esse potest auminimi bonum praetica siolitis infinitatem animae appellant (12) in estatum destatum banda nempe. Auditam destatus moralitati illi consentaneae (8).

(4) Crit. rat. pr. p. 133. crit. rat. purae p. 553.

(5) Crit. rat. pur. p. 555. crit. rat. pr. 132. crit. meg. I. 142, 160. V. 228.

(6) Crit. rat. pr. p. 124. (7) Ibid. (8) Crit. rat. pr. p. 124.

6

Pelemus summo, hono d'auod proinde, etjam meri passe necesse est), promovendo operami deles a Engo, etiami perfulciur esistentia cause a nue sum universa e nature que e nature diversa ait, quaeque comineat rationem conjunctionis felicitatia enu monificate Engo summum bonnum tentummodo esse poterit, quaterno natura auprema naturae, quaterno habeate, cum consilio apprali congruam sumature. Cause suprema naturae, quaterno ad summum bonnum sumendo ridetur, natura est, quae per
intelligentiano acomologiamento estantiam cause mento apprali congruanto per propositio apprali congruento con patura est, quae per
intelligentiano acomologiamento estantiam cause mento apprali congruento con portuna postulale en postulatura possibilitatis necesar anti-periodi patura e renum postulale en postulatura possibilitatis necesar anti-periodi patura contini della contini d

continue of the street of the

dogmatibus: licat manumponou quandura addera, altavera doctorum girprim sententias, referre.

Et primo quidem quod ad universum systems attinet qui Kantianae Ethicae, partiuss studio non occupatus, studuit, illi, ut mibi videtur, nil aliud accidere potuit nisi ut hujus systematis, etiamsi nondum pentus pe

And the second of the second o

(1) Ib. 126-128. cf. crit. mag. I. 174-177. Willers 1, 1. 394-3999

Kantil Schola nobilitatem humanae naturae egregie ostenilit. Ostendit animum virtuit atque immorfalitati creatum esse, adeo ut si unquami certe ex Kantif Schola discimus talem Naturam, qualis est Natura animi, non nist a summor perfectissio moque Ente, a Deo, originem sumere potuisse. Et homo, qui eximias illas dôtes accepit, num ad illum ingratum animum abjectionemque decideret, ut rjusmodi facultates perverteret? Num animum illum ad nobiles operationes cogitationesque matum restringeret ad inanium, puerillum seque indignarum rerum limites? Nonne potius samu ma cum cura animum ab omnibus istis defendet, quae facultatum illarum priesalumae vel paululum periculosa essent, et contra facultatibus illis eo fine utettira alevangua magisque perfectionem istam adipiscatur quam fert ejus natura?

et nobiliores reddit systema Kantii, ab altera parte saepissime humaniam supervandule primit et submissius de se cogitare facit, quum nobis tot tamque ittonditip egoismi semina et principia detegat. Homo, homo the qui incompand altos see a cogitare facit, in Kantii Schola inscit hujusinod platides parcius prudentiusque adhibere. Agnoscere debet in optimis actionibus multos naevos saepissime inesse, a nobis ipsis vel dissimulatos vel prorsus ignoratos. Exinde per spiciet quantum adhuc faciendum supersit, ut ad Ethicae puritatem pervenist.

Sed Kantii Schola non me laudatore eget. Quare ad eathillic vernagina prioritale obedire ac bed't clause obed't clau

Si speciatim de dogmatibus Kantii ad conjunctionem V. et T. pertinentibus videamas, non tam, ut in superioribus, dogmata de Pelicitate, sed ipsa Ethica sub ckamen sevo-canda est, quippe quae felicitatis nullam rationem habens, neque conjunctionem constituens, unice hic spectanda est.

Totam stam Ethicam ex Rutione Practica deduxit Rantius. Est hie tuniquais egrab totius Ethicae. At hie sponte quaestio britus qualit a Docto viro agitalim vides (195 Rations Practicae, summi principit quaestio test delinitio?

Philosophus modo laudatus observat; quod uti antea multi de sensu morali locatei sunt, neque tamen ideireo Hutchesoni de sensu morali sententiam aut intellezerunt aut secuti sunt; sie et nune scriptores rationis practicae formulam iterum iterum que repetere, qui tamen, Kantianam, hac de re sententiam maque probe, intelligunt neque de ea consentiant. Observat practices Practicam Rationem anno aeternam illam inter hongum

(1) Eclecticus Bespieg, der Kentische Wijsg, p. 94 sqq,

Digitized by Google

et malum morale distinctionem case (1); hanc enim oriri ex legis notione a superiore datae, quod non idem fit in Kantiana Ratione Practica. Practerez distinctionem quidem illam non demonstratione ad nobis persuadendum egere; demonstrationi tamen et ex verritatibus theoreticis deductioni aptam esse (2).

Ratio Practica, quae demonstrari nequit, quaeque per se sine conditione et existit et imperat, est castellum in aëre tantummodo aedificatum, est palus inflexibilis, sed qui in nihilo fundatus, non firmus, manere potest, coque minus quum palo suspenduntur postulara illa demonstrationi sex Kantii quidem opinione) nequaquam apta gravissimatum veritatum, de Dei scilicet existentia, de humana Libertate, de Vita futura.

Porro bona morum regula non nobis igais tantummodo actionum committendarum aut omittendarum principium esas debet, sed et nos regere in aliorum actionibus aeque dijudicandis: imprimis per hoc principium alios officium docere posse debemus; idque fieri nequis, quum de bono aut maio ratio reddi non potest, et quum quisque proprio, suo imperativo relinquendus est (2).

Si ad Kantii dogmata de Virtute attendiquia, omnino quoque hujus Ethicae firmitas apectanda videtur. Sed tune quaestio quaedam oritur, in Kantii quidem schola reprobata, quaeque etiam supervacanes esset si in Eshica unice ad boni moralis altam nobis înfixam vocem attendendum esset, et nulla ratio habenda firmitatis systematis cujus principia, stabilia case debent asque, certo fundamento infixa. Quaestio haec est: Cur Rationi Practicae obedire debeo? Clamant Kantiani, hujusmodi quaestionem absurdam, ignobilem, homine rationali indignam esse. Optima same responsio, ai omnes homines et generia nobilitatem et suae naturae attionalia sublimitatem sentirent. Sed ejusmodi Systema, quod ad Generalitatem apectat, quod Universas humanae naturae ae leges ferre profitetur, num tantummodo rationem haberet optimorum hominum, corumque qui sentiunt quam indignum ait Rationem violare? Sed noune etiam vulgus, maxima hominum para spectanda? Vulgus, quod conscientiae vocem nunquam plane non audit, sed tamen tam facile obtundere potest et dimovere. Vulgus pulchra ratiocinia fortasse intelligit et admiratur, sed prorsus obliviscitur, quum compoda, affectus, cupiditates loquuntur. Profecto egent homines fortioribus evidentioribusque ad Virtutem incita-

<sup>(1)</sup> Kantius sensum moralem principium moralitatis constituere verat. Altamen sibl' non constare videtur, dum sensum hunc moralem et Conselentiam sidees asse afficientations Practices (Kant Met. Morum p. 334, 335, 342. V. Hemert Crit. Mag. I. 150.). Num enim magna est differentia inter Rationem Practicam et Rationis Practicae vocem?

<sup>(2)</sup> Ecl. p. 95. (3) Haec sunt verba Ecl. p. 96 et 99.

mentis. Nunquam hominom fingemus pejorem quam revera est. Sed neque etiam adea philosophiam relinquamus, ut hominem talem putemus, qualis esse deberet, atque humanam naturam nostris systematibus, systemata vero non humanae naturae accomamodemus.

Omnis de Felicitate cogitatio in Virtute excludi debet. Sed cur igitur Virtutem sequi, cur Rationi Practicae obedire debeo? Hoc Kantius dicit problema qued solvi neequit (1): provocat ad Rationem, ad Rationem quae rogat, provocat ad Judicem cujus auctoritatem probari cupio.

Si jam ad illius Rationis Practicae leges et praecepta attendimus, in quibusdam Kantius sibi non constare, in quibusdam errasse videtur.

Prima lex quae occurrit haec est: Age socundum eam normam, quam velle posses legem universalem omnibus hominibus esse.

At hic Kaptiana Ethica sibi constare non videtur. Nam primo Kantius sibi non objective demonstratam habet hominum sive existentiam sive universalitatem: quod est fundamentum hujus legis. Praeterea dicit legem moralem rationemque practicam nullam neque damni neque emolumenti rationem habere debere. Jam quomodo quid optare possum, uti hic optare quid debeo (legislationem sc. universalem), nisi utilitatis aut propriae aut communis ratione habita? Misere sine dubio cum hominibus actum foret si mendacium, furtum etc. leges essent universales. Igitur haec delicta committi non debent. Sed sic in Kantii Systemate Ratio Practica hic pura non manet, hic attendit ad es quae fiunt; hic leges suss non edit sine respectu externorum et ad solum bonum attendens; sed hic revera rationem habet ipsorum effectuum Virtutis et Vitii.

Quodsi dicatur secundum hanc legem, non tam optandum esse bonnm physicum sive utilitatem, quam bonum morale, hacc lex nullum fere usum habere videtur. Scilicet bonum morale illud est quod ad perfectionem moralem facit. Si nunc rogo: quodnam bonum morale facere debeo? per quod ad perfectionem moralem tendo? regula respondet: per id quod ad perfectionem moralem tendit (2).

Quaedam quoque observanda videntur in hancce Regulam: Humana natura cum in te tum in aliis non ut medio sed ut fine utere.

Sine dubio irrationaliter is ageret qui se utendum traderet eo solo proposito, ut medium esset, quo aliorum utilitas aut felicitas constitueretur. Perverse quoque is ageret qui

<sup>(1)</sup> Kant. Metaph. Morum p. 341 et 342 et imprimis 343. Incomprehensibilem hanc obedientiam dicit in fine Metaph. Mor. Cf. v. Hemeri I. 166 et 187.

<sup>(2)</sup> Cf. Ecl. p. 108, 109. Garve Zedekunde p. 385 sqq. ibiq. nots.

Titll Caelelle Bichlendens ereiteter ut medite all suem ertifesten innt felicitatem ; fittila m. done habbis filisharia eseccorum. Attamen or Regula generalis et universalis a mullis "restrictionibits bubiceta nequaquam revipi potest: nam secundain com non liceret famu-"This Christian of history alleges date, mothern advictive this enim man tun inecterorum hominum, quam unius privata utilitas spectatur (1).

Ad conjunctionen inter V. et F. omnino pertinet hoc principium: Non felicitatom spectandam este, sed se felicitate dignum reddendum este. Prima fronte omnino commendandum videture ged Kantins in hoc effeto, sibi- spac iterum minus constare videtur. Etenisa al vitam co modo instituere debeo, ut felicitate dignus fiam, necesse est ut - deliebeneik nicht wernennen ur proposition et finem: stique en diagretra Kantiana syste-. aniti souvilente est (2). Enlicitatis, et amolumenti ppillam, astignem habendam esse in--inamientilibus miinidenis njubėt. Canal manimi tanvi tara ir ir manija i aras manimi vari ... ! Bat stiam hajas loci motare. Kanzium hominum de felicitate dissensum nimis exaggesease. Oscendit Garvius (3) non ita dissentire homines de folicitatis principiis quam qui--"Thei de bienem une ticuliènes : Empin esi chantines securatives in engy sententies inquizment, sala de divendens index politantiuri, apque menipicerent se quipod ad principium, fere gunas una -usanstrigramene sigimirilpilineigiam rikrikriettin; stuping, vasillans et negusquam universale. ticRaitogen vero:Prantainh universaltus en cartissimem-in Kantij Schola receptam esse. Captem lucire: oppisiele de japan : Kanting intel Pelicitatem et Virtutem constituit num

-mane passistent ? Profecto lest in homine, practer felicitatis desiderium etiam Virtutis - apsthamiles quaetham qua Felicitation principio diversa. Ket appddem perfectionis moralis eichelbeiten "verum et ex mon let spei tantum veithezet metu. verum et ex Wir--itusto accommittone. illudusi momitme et efelicitas inter as glistingae, spat, pum altera entitations entitadesi debath isi obligatio moralise non unice fundatur ita Virtutis, utilitate . Claudine authorise verien. Beliebutis in Behien legionem habers?

Oui Virtutem wellt verse Felicitatis sensu afficitur. Monne igique liceret hujus senaimas Tradicator Iniberet, quum Victus ipraecipitut/? : Quidia sir Kantinna Seboia amasgit fewate in the ideal desirate . So in the interior in the interior of the interio -- Wiel-obtentio intentiani incumiate i incure uit manumi imperfectionem get miseriem, depri--MARC - bad startint desiderium titude non ulimnobb. hausam komini tamper adgage prisi jut or in the control of caira ala de la info (2) Cf. Ecl. p. 110. Garve p. 178.

(3) In op. l. p. 361 sqq. ibi quoque animadvertit principi subditorum felicitatem constituenti e monimourustem esse no subditi propier diversus cententies, id quod princeps ils prepet, prorque selicitati contrarium centente siva ingrato animo in principem affecti sint.

Digitized by GO

ingerentiele existe il isore mericiele elementare meinene amplie etenge ibelegantene ingeneration mentele estate institution de particulare estate institution elementare particulare estate institution de particulare elementare elem

Universe philosophorum placitorum studii haec esse ratio videtur, un quiden leguotium assensum facile aibi concilient et ad animque exsolendum egregie compensa esse
videilitit? Art il durin doguata de confinctione virunis de Peliticalis sine partium equdio perpendimits, udilile confidenti mecèsse est aitheritaie udilutum becum esse si mu
alist ex philosophistum placins Virunis Peliticalis des confidenti industri haurionia esset?
Si vide huministique distine distine distinatione este des philosophis de mobis supressotilit bive first inguint, asse quismo por este este distinuir difficultum patium estimateure
tilit sive first inguint, asse quismo por este destribus difficultum dellectum estimateure
tilit sive first inguint, asse quismo por este distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir qui distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir qui distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir este distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir este distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir este distinuir dellectum estimateure
tilit sive first inguint este distinuir este distinuir dellectum este distinuir este distinui

Quoditi igitut opiniones nostrae de Virtue et Feliciere non nist im nosaria preggis ratiociniis filindates essent, factilime, cas labelactaret cum infelicitatis sobhamuia, tum dubiofum imperus f et subito reciderames in incertitudinem illam atque ignirentiam qui jus tenebras per philosophorum meditationes remoras esse, nimis creduli arbitrabamur. Sed cum conjunctio Virtutis et Felicitatis nullo plane pacto constitui possit nisi animi immortalitate non adjumenti sed fundamenti loco posita, cumque una Religio (1) hancim-

<sup>(1)</sup> Mais à ces mots j'entends s'élèver les climeurs des prétendus segen. Erroup du l'animon, méjugés de l'aducation, s'étrient ils tons de concert. Rousseau Emile p. 263,

musopulakiede itilied industrikisisis dagen, daabhan ahn komunani maana subsaniik alaas. desperation praesteitilido chianesi sidde stallainione "capitalle, rateite tonge ituistantione **enne ya nib<sup>o</sup>tano** in**i mimaliki na** maan dican gasamu) adari atati alio kaliwani midikia. Ovania ma docati chountelene, ventimunus Religios ale anitario, securidocto necurpartium curativo como occupatis (ut in caeteris disciplinis, sie et ble ignorantium contemus nu affeit) arts detur a levibus (foci non argumenta sunt), in ea Religione et Virtuti adest firmum fundamentum, et Felicitati est spes et inselicitati est solatium. Nam non unice so Quodaj et hujuşmodi felicitatis spe virtutem conhanc vitam cogitationes restaingis taminari arbitrentur nonnulli , caveant ne felicitati objectivas , quam sperare possumus pinibanasandili ciantitana dalahatanandang saata saata ambanasanda masilanga tanan dalahati pinibanasandili ci -gulitotivan-jaca-cabiisianauzu-can oministro istai can istai uzu uzu uzu uzu uzu uzu istai oministro istai uzu ad Virtutem et ad finem bantanae vitae magnetum? Num nobis ostendransbeidets escarotadis er jaii job cepengizilen tottenuju enem organisist da ideciseas somislafantini tikehearque solatium in vitae malis? conoque inimames sient cool ilodmye sup, sumue Universe philosophorum placitorum studii haec esse entio videtur, ut quidem legentium assensum facile sible correll o et al egir um escolio fran egengie comparata esse and control of Granamo Girla nous mile Address de leut at est carant population de in personal in the commentation of the comment angregriffingschilligen placitis ikinkiskelatigis gaeren ich kommitmanicula esset? est strageministrated up frechae recently notives; phistogene repraesen-#Harunde instrugungen guit aster husingrobierelle est itobiereun ieginiamus, animadverte-San turing thirte tame seave. Cauteur perdanting cherches a commental faut Refre sies. was the sing appropriate nous ide stands artipolit à inition plussifique de vains spa ceture, une niei praeceprie et doctrinis major quam que d'ubificiamem pour rencourres alsit, ipsa rajiqcinjaguro gramquam semel a nob s probuta, vix ac ne vix quidem vim suum retineant, ut sive vitil illecebris sive infilication in infinibus resistamus. Opedei igicar opiniones nostrae de Victore et l'elicitore non nisi in nestris proville ting and tree to be the time ees only the town independent with any or the town

e for instance of the second of the contract o

promise of the control of the contro

eurogia (grafia de la composition de l En la grafia de la composition de la c

## JANI RUDOLPHI VAN MAANEN,

HARDEROVICENSIS,

MEDICINAE IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA CANDIDATI.

## COMMENTATIO

M E

QUAESTIONEM AB ORDINE MEDICORUM, ACADEMIAE LUGDUNO-BATAVAE, A. MDCCCXXI. PROPOSITAM:

Quaeritur Anatomico-Physiologica consideratio Hepatis, nec non demonstratto, in quantum ex observationibus Anatomico-Pathologicis, hujus organi functio sana explicari possit.

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT D. vni. MENSIS FEBRUARII

n de la composition La composition de la

Compared the first many control of the control of the stage

more and also directly on the more results.

## sure a layery COMMENTATIO

### E N

### QUAESTIONEM MEDICAM.

### EXORDAUU.M.

ollocatum est, in abdominis cavo systema sanguinis venosi, quod a generali venose evstemate non dependet, quamquam eodem modo ac hoc dispositum, si excipies minorem illius trajectum; vimque impulsivam, qua destitutum est.

Uti pulmones sanguinis systematis generalis venosi exsistunt receptacula, sic omnis sanguis systematis abdominalis ad hepar terminatur et inde hoc viscus prae caeteris orgapis secretoriis majoris fit momenti.

Licet medici ab cumi tempore vises intenderint, ad hujus fischris fabricam et functionem perscrutandum nec non explicandum multa tamen adhuc dubia multaque uiteriori inquisitione dignissima remanserunt.

Quum ordinis medicorum Professores sac in Academia Lugduno-Batava sequentem proponendo quaestionem.

Quaeritur Anatomico-physiologica consideratio Hepatis, nec non demonstratio, in quantum ex observationibus Anatomico-Pathologicis hujus organi functio sana explicari possit iis. qui certamen inire vellent, occasionem praebuerint, perplures auctores, qui hac de materia scripserunt, perlegendi, illorumque varias opiniones considerandi, ego, minime wiribus fretus, sed, a parentibus optimis, et studii amore incitatus, quid ferre recusent, quid valeant humeri, tentare constitui.

Diu dubius haesi, quamnam divisionem sequerer, tandem optimam duxi, anatomiam, in quantum fieri valeret, a Physiologia, et bane ab illa separatam, considerare, atque arramque observationibus Anatomico Pathologicis illustrare.

Mul -

## JANI RUDOLPHI VAN MAANEN.

Mbitas difficultates mihi in conscribenda hacce commentatione obviam venisse, verum etiam haud parum utilitatis exinde in me redundasse lubenter confiteor.

Juvenilem hunoce laborem Praecepteribus Cliz non prorsus ingratum fore, optans, ad propositam quaestionem solvendam accedo.

v. 1

# AN ATOM FA HEPATIST

## SECTION PRIM A

# CAPUT PRIMUM

S.: In omnibus animalibus; corde et circulatione praeditis, adest Hepar. (4) ubi-defice cere observatum est; cor etiam defuit, et hoc tantum in monstris (4).

## CAPUT' SECUNDUM.

SEI T. U S.

5.2. Occupat Hepar totum hypochondrium dextrum et parte exigue regionem epigastricam: A superiore parte limitatur inferiore disphragmatis superficie, vel porius superiore
pars Hepatis inferiori disphragmatis superficiei contigua est. Interior Hepatis superficies; parti superiori renis sui lateria, flexurae intestini coli dextrae, parti horizontali intestini duodeni et ventriculi parti, pylora saltem, accumbit. Retrorsum limitatur co-

(a) Cf. Preichatha ; Phys.; pi: 410. .. Hillabband", Librb; der: An. B. 3. pi 498. S. 2018.

<sup>(</sup>b) Bredie in Reils and Auteur, Archiv fur die Phis. D 14. 8-theft, pr 398 et p. 40%

- Iumna vetebrarum, costis et diaphragmate. Anterior, basi pectoris vicina est.

Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 3. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 71. Rosenmuller, Comp. Anat. p. 283. Hempel, Grondbeg. der Ontl. D. 2. p. 386. Pierer una Choulant, Anat. Phys. Realworterbuch, B. 4. p. 727.

- S. 3. Organon hoc in foetu, quinque, quatuor vel et trium mensium jam quam maxme conspicuum, (a) transversim praesertim sese extendendo, regionem occupat epigastricam, Hypochondrium dextrum et sinistrum: a costis spuriis uti in adulto, non tegitur,
  ob situm diaphragmatis hoc tempore adhuc parum convexum, et ob insigne Hepatis volumen, verum ad molles abdominis parietes invenitur.
- S. 4. Mutatur aliquantisper in statu sedentario vel in inspiratione, quando Hepar deorsum premitur; hinc suadent fortiter inspirare, ut hujus visceris alterationes tactu explorentur; (b) mutatio autem hace admodum necessaria videtur, ad Hepatis concretionem cum vicinis partibus impediendam.

Sie in cadavere cujusdam vetulae, quae doloribus intolerabilibus in hypochondrio dextro vexata fuerat, omnia Hepatis ligamenta destructa diaphragma depressum, hepar in regione epigastrica cum intestinis concretum, vesicula fellis inanis, ductus Herpaticus et Choledochus deleti, aliaeque abnormitates partium observabantur, quae omnes ortum duxerant a thoracibus nimis strictis, quas illa foemina a juventute gesserat, quaeque dum profundam inspirationem impediunt, etiam liberum diaphragmatis cum annexo Hepate, motum prohibuerant, Hepatisque functioni praecipue obstiterant. (c) Longa tamen abest, ut illae adhaesiones, nullam aliquando praestent utilitatem. In illis casibus, ubi abscessus in hepate extrorsum disrumpitur, impediunt ne pus in abdominis cavum effundatur, vero efficiunt, ut effuxus extrorsum liber maneat.

Licet autem pluribus ligamentis, ut dein visuri sumus, Hepar gaudeat, et ab aliis partibus in situ servetur, tamen a vehementi lapsu, vel corporis concussione, e situ suo dimoveri valet, (d) et in genere causae hujus Hepatis mutationis, vel in viscere ipsovel in partibus vicinis quaerendae sunt. (e) Sic refert Michaelis casum hominis, qui vehementi inflammatione pulmonum et Hepatis laborare credebatur. Post mortem vero patuit ex cadaveris sectione, pulmones tantum vitio laborasse, qui vehementer inflammati atque indurati, Hepar magnum, sed sanum depresserant, quique tali modo ex

<sup>(</sup>a) Cf. Hildebrand, Lehrbuch der An. B. 3. p. 498. S. 2089. Bichat, An. Descript. T. 5. p. 490.

<sup>(</sup>b) Cf. Pertal, Anat. Medicale, T. 5. p. 291.

<sup>(</sup>v) Cf. Voigtel, Handb, der Path, Anat, Th. 3, pog. ex Lembard, Chir. Beab.

<sup>(</sup>d) Cf. Pertal, Lib. cit. T. 5. p. \$130

<sup>(</sup>a) Cf. Merat, Dict. der Scienc, Med. T. 16. p. 116.

hypochondrium autem dextrum dolorificum reddiderant. (a) Aliquando observarunt situm inversum, ita ut lien dextrorsum dispositus, hepar vero sinistrorsum collocatum erat. Scribit enim Rohault, visum est a nobis cadaver, in quo partium illarum collocatio, alia omnino erat: quandoquidem Hepar hypochondrium sinistrum occupabat, splen vero dextrum. Res adeo rara, ut hactenus numquam animadversa sit (b). Et Gamage casum refert Puellae decimo quinto hebdomade post partum mortuae, in cujus cadavere omnia fere thoracis et abdominis viscera, situ mutata, observabantur, (c) sic wentriculus et lien cum Hepate situm mutaverant; aliquando hepar in herniis observatum est, et Vogtel ipsum in thorace invenit (d).

## CAPUT TERTIUM

#### FOLUMEN

5.5. ure dicitur Hepar ponderosissimum hominis viscus ob insignem sanguinis quantitatem, qua gaudet (e). Differt tamen pondus pro varia hominis aetate, vitae genere, cet, majus inveniri solet in hominibus laute pastis, vitae sedentariae, quieti assuetis, in frigidioris temperiei corporibus, in timidis, macilentis, pueris et in iis, qui morbis chronicis vexati fuerunt (f), medium hujus visceris pondus aestimatur 45 uncias, minimum 26 (g). Soemmering hepatis pondus existimat in homine adulto a 8 ij ad v. In enormem molem, nec non in insigne pondus hoc viscus aliquando excrescere posse, garia a variis auctoribus allata exempla probant.

Sic Lieutaud hepar vidit 15 23, et alia occasione 18 23. Desmet casum refert hepatie

<sup>(4)</sup> Cf. Polgiel, Lib. cit. Th. 3. p. 4. ex Hufel. Journ. B. 6. st, I. p. 218.

<sup>(5)</sup> Cf. Rohault, Tract. de jécors, Cap. 2. p. 4.

<sup>(#)</sup> Qf. Horns , Archiv. 2848. p. 552.

<sup>(</sup>d) C& Vaigiel , Lib. Cit, Th. e. p. 189. et 194.

<sup>(</sup>e) Cf. Bichat, Anat, Generale, T. 1. p. 623.

<sup>(</sup>f) Holler, Elem, Phys., T. 6, L. 28, S. 1. S. L.

<sup>(3)</sup> C's Haller, loss citates

- 93 & (a). Sicuti insigniter a variis causis increscere potest hepar, etiam volumine diminui valet, quae diminutio, licet minus frequenter quam incrementum observetur, tameur non raro, in Ictericis, in iis, qui colica hepatica laborarunt, et in scrophulosis obtinet. In postremis his vasa simul obstruuntur, ut vix circulatio adesse possit, et haud raro adeo darum fit, ut eultro anatomico resistat (b) aut sub illo strideat (c):
- 5. 6. Ex situ quem hepar in foetu servat, jam ad ejus volumen concludere licet. Ex revera quo propier foetus suae origini, eo major relativa hepatis magnitudo, quae increscentibus annis, sensim diminuitur (d). Majus hujus visceris volumen in foetu tribuendum est Carbonio et Hydrogenio, maxima copia in hepate praesentibus, quaeque principia ex sanguine praeparat, qui a placenta et systemate venae Portarum illi adducitur (a). Nullum fortasse viscus majorem patitur mutationem post partum, et primos vitae annos, quam Hepar; non solumienim, minuitur ipsius volumen, sed et ejus actio augetur, quod copiosior bilis secretio probat. Voluminis autem decrementum pendet ab imminuto sanguinis affluxu, qui in nato homino tantum per ramos venae Portarum ad: Mepar defertur (f) quodque decrementum imprimis in hepatis sinistro lobo conspicuum est, qui in foetu fere ejusdem magnitudinis stane crassitiei est ac dexter lobus (g).

## CAPUT QUARTUM.

#### COLOR BT FIGURA.

§, 7. Repatis color in vario homine, aliquantum diversus pro setate variare videtur; sie in adulto e bruneo-rubellus, in provectiore aetate fuscior et in senio fusco-rubeo-coe-

- (a) Cf. Portal, Assa; Med. T. 5.- pr 321; Ch Polgtel, Hands, der P. A. Th. 36 p. 16-
- (b) Cf. Pertal, Lib. Cit. p. 322.
- (c) Ch Mirgogue, Epist. An. Med. 38. arti 52.
- (d) Cf. Blemenbach, Inst. Phys. S. 269. Hildebrand, Lehrb. B. 3. S. 2091.
- ( e ) Cf. Richerand , Newy, El. de Phys. T. 2. p. 442.
- (f.) Cf. Portal, Anne, Med. T. 5. p. 228. Haller, Elew. Phys. T. & L. 29. S. 8. S. 12.
- (g) Cf. Bienland, Iden, Hop. Post. Stim. Bienas, Anaty. Dete, T. 9, p. 422; Geldeln, none vertnelle der Myr. der Galle, p. 27....

pen est ex bruneo-rubellus, tantillum ad flavum accedens. Diversitas coloris quae observatur non a sanguine dependere videtur, quoniam mopente Hallero, tot diversi jecotis, in classe animalium vertebratorum dentur colores; etiam in iis, quae similem omnino sanguinem habent (b). In foetu color ejus intense rubet.

Ipsius figura fere quadrangularis (c) vel potius irregulariter quadrilateris est a superiore convexa, ab inferiore inaequaliter concava, dextrorsum et postrorsum admodum crassquae tamen crassities sinistrorsum et antrorsum sensimque extenuatur (d).

## CAPUT QUINTUM.

# DIVISIO

- S. 8. Distinguuntur in Hepate superficies, margines, incisiones, lobuli, fossac et li-
- S. 9. Duas habet superficies, alteram concavam, alteram convexam. Superior convexa, glaberrima, inferiori diaphragmatis superficiel vicina est; inferior, concava, inacqualis, ab eminentiis, depressionibus et incisionibus interrupta, pariis, nti vidimus, incumbit partibus.

Margines habet alterum posteriorem, în deztro latere, obtusum, alterum anteriorem in sinistro latere, acutum, in quo distinguuntur incisura pro vesicula fellea, et incisura umbilicalis, priore profundior, ita dicta, a pristino decursu venae hujus nominis.

S. 11. Fossae reperiuntur omnes in superficie ejus inferiore; ab incisura umbilicati fossa decurrit, longitudinalis sinistra dicta, per cujus anteriorem partem decurrit vena umbilicalis; posterior pars ductum venosum Arantii admittit, unde nomen fossae ductus venosi.

In lobo Hepatis dextro, altera adest fossa, fossa longitudinalis dextra, vesiculam fellis

<sup>(</sup>a) Cf. Pierer, Med. Realmerterbuch, B. 4. p. 729.

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 83. S. 1. S. 2.

<sup>(</sup>a) Cl. Bichat , Anat. Descr. T. g. p. 72. Cf. Hempel , Grondb. der Gntl. D. g. p. 386.

<sup>(</sup>d) Cf. Winslow, Expos. Angs. T. 4. p. 68. Cf. Goldwiz, none vers. der Phys. der Calle, p. 97.

recipiens; cum dextra illa longitudinali fossa, alia adhuc conspicitur fossa, eandem directionem ac prior servans, ab anteriore nempe, posteriorem hepatis marginem petens, per quam vena cava inferior sive adscendens decurrit. A dextra illa fossa, alia, transversa dicta, versus fossam longitudinalem sinistram tendens, venam portarum, arteriam hepaticam et nervos accipit; ex illa vero exeunt, vasa lymphatica et ductus hepaticus; ob varias partes, quae per hanc fossam decurrunt, nomen etiam habet Portae hepatis (a).

S. 12. Memoratae incisurae hepar in lobos dividunt, quorum duo majores ac totidem minores distinguuntur (b).

Quorum priorum is, qui dextro in hypochondrio situs est major, a sinistro minore, arctiore, et acutiore per fossam longitudinalem sinistram, separatus est.

In anteriore parte, inter utrumque lobum majorem, conspicitur lobus quadratus, ab utraque longitudinali et a transversa fossa formatus; in posteriore parte eminentia adest triangularis sive pyramidalis, prope magnam scissuram sita, lobulus Spigelii sive lobulus hepatis dicta, subrotundus, parvus, crassus, inaequalis. Spigelius accuratam, non tamen primus, ejus descriptionem dedit, Eustachius delineationem jam dederat (c). Vesalius locutus erat de subere quodam prominente (d), et Hippocrati jam fuerit notus (e).

Distinguitur in bujus lobuli latere sinistro, tuberculum obtusum papillare, quod dextrorsum acute excurrens, tuberculum caudatum audit, cum tali modo formatus augulus, lobuli radix a *Winslow* appellatur (f).

5. 13. Hepar humanum lobos proprie dictos non habet, sed veteres hanc distinctionem fecisse videntur, cum illut viscua in animalibus revera in lobos, et quidem saepe perplures, divisum est; divisio quae secundum Vink (g) et Tiedemann (h) ob variam animalium configurationem instituta, vel in systematis motorii gratiam facta, videtur; quod inter alia probare viderentur hepata animalium, saltatorum motum peragentium, et ad-

<sup>(</sup>a) Cf. Hildebrand, Lehrb. der An. B. 3. S. 2093.

<sup>(</sup>b) Cf. Bianchi, Hist. Hop. T. 1. p. 17. Hallor, El. Phys. T. 6. L. 33. S. 1. S. 3. Seemmering, de C. H. fubrica, T. 6. S. 38-64.

<sup>(</sup>c) Cf. Eustathius, Tab. XI. fig. 4.

<sup>(</sup>d) Cf. Vesalius, de C. H. fabrica, v. c. 7.

<sup>(</sup> e ) Cf. Houtman, Diss. Med. Anat. de Hep. 1777. p. 7.

<sup>(</sup>f) Cf. Winslow, Exp. Anat. T. 4. p. 69.

<sup>(</sup>g) Cf. P. Vink , Diss. Anat. Med. de Hep. 1785. p. 8 et ge

<sup>(</sup>h) Tiedemann , Zoel. B. 1. p. 260.

admodum in dorso flexibilium (a). Quidquid sit, divisio illa hepatis lobata certe non facta videtur in gratiam viscerum adjacentium, ut hepar tali modo se ad illorum intervalla conformet, quoniam hepar prius, quam illa formatum invenitur (b).

S. 14. Variis ligamentis hepar in situ suo retinetur; communiter tria ligamenta, non nisi peritonei, diaphragma cingentis, continuationes, convexam hujus visceris partem diaphragmati adfigunt, dextrum, medium et sinistrum dicta, quorum notandum imprimis venit medium seu ligamentum hepatis suspensorium, peritonei duplicatura, figurae falci formis, antrorsum longius quam retrorsum, situm inter superficiem inferiorem diaphragmatis et convexam hepatis; sese extendens ab incisura, ab interiore retrorsum, ad venam cavam usque decurrit, et hepar in lobum dextrum et sinistrum distinguit: continus. tur hoc ligamentum dextrorsum sese extendens, et obtusum hepatis partem diaphragmati nectens, ligamentum constituit breve, laterale dextrum. Sequens ligamentum, laterale sinistrum. seu triangulare, aeque ac prius continuatio est ligamenti suspensorii, ad sinis strum latus, sinistram hepatis partem diaphragmati jungit. Aliud adhuc ligamentum, teres seu rotundum vocatum, inter margines anteriores lamellarum ligamenti suspensorii decurrens, eundem decursum ac illud servat. Posterius hocce peritones non est continuatio sed est collapsa, concreta et in ligamentum mutata vena umbilicalis, in foetu, maximae utilitatis. Nectitur porro hepar cum ventriculo omenti minoris ope; cum diaphragmate, per venam cavam adecendentem; cum duodeno, per ligamentum duodeno. hepaticum; cum colo, per ligamentum colo-hepaticum; cum colo et pancreate, mesocoli ope, cet.

Olim quoque meminerunt cujusdam ligamenti coronarii, improprie tamen, cum nii aliud sit, nisi nexus superioris et posterioris hepatis partis cum diaphragmate telae ope cellulosae (c).

\$. 15. Enumerata ligamenta ad hepatis volumen firmandum atque in situ retinendum ne huc illucve agitetur inservire videntur. Nonnulli physiologi censuerunt rotundum ligamentum nullius esse utilitatis (d); alii vero volunt, ejus usum insignem esse, et recte hi agere mihi videntur, nam si hoc ligamentum secetur, hepar sursum trahatur, et auxietates ex ejus lapsu posteriora versus et ex impedito libero diaphragmatis motu, oriantur necesse est (e). Ad sustentandum hoc viscus repletus ventriculus etiam aliquid confere

<sup>(</sup>a) Cf. Mulder, Dist, de Funct, Hep. 1818. p. 62, seg.

<sup>(</sup>b) Cf. H. D. G. Encyclopedie, T. 19. p. 652.

<sup>(</sup>c) Cf. Houtman, Dirt. Med. Anat, de Hop. p. 6, Hildebrand, Lehrb. B. 3. \$, 2101. Demas, Princ. de Phys. T. 4. p. 575.

<sup>(</sup>d) Cf. Pierer, Med. Realwerterb. B. 4. p. 727.

<sup>(</sup>a) Cf. Vink, Diss, de Hep. S. 12,

ferre videtur, quemadmodum, ille si vacuus est, hepar ob ligamenti suspensorii ductilitatem, descendere valet; non tamen adeo magna hujus ligamenti ductilitas est, quamquam Winslow allique non veriti sunt, inter causas famis proferre pressionem hepatis superficiei inferioris in collapsis ventriculi parietibus (a). Huic tamen opinioni Portal aliquantum favere videtur; dicens: non tamen negandum est; quod levis observatur tractio in regione epigastrica, vacuo ventriculo, quae, si impletur stomachus, mox cessat (b). Dumas vero hancee conjecturam vel machanicam explicationem inter miseras refert (c). et, praeter ipsius allata argumenta observatio anatomico-pathologica insuper probare videtur, hepatis pressionem in ventriculi parietibus, dolorem excitare; et cum sensus ingratus famis, longe differt a sensatione, quam dolorem vocamus, eius actio in ventriculum hoc respectu nulla videtur. Sic observavit Portal in puella, quae diu de doloribus in regione hypochondriaca sinistra quaesita fuit, et tandem emaciata diem oblit supremum, hepar magnum sanum, ponderosum, ventriculum comprimens; ventriculum vero ut et reliqua viscera secundum naturam, et sana (d). Platner (e), Winslowii sententiam , quod hepar a visceribus subjacentibus sustentatur (f), ingeniosam dicit, et vult illius opinioni non parum favere observationem a Gunz factam; cui seilicet observare licuit hepar in foetu mortuo nato ligamento lato destitutum, viscus ipsum non detractum, sed naturaliter locatum (g); quae observatio tamen nobis parum probare videtur, dum quaestio remanet, an idem observatum fuisset, si infans per aliquot tempus supervixisset.

Memorata cum iis quae in hepate foetus observantur satis conveniunt, iis exceptis, quae ligamentum teres spectant, quod in foetu vena exsistit umbilicalis, de qua suo loce amplius dicendum est.

- (a) Cl. Winslew, Exp. Anat. T. 4. p. 79. 5. 269.
- (b) Cf. Portal , Anal. Med. T. 5. p. 272.
- (c) Cf. Dames, Lib. Cit. T. 4. p. 83 et 65. sq.
- (d) Cf. Veigtel, Handb. der Path. An. Th. 8. p. 15.
- (a) Cf. Platner, Brieven ever het Mentch, Ligeh, br. 51. p. 228.
- (f) Cf. Winslow, Lib. Cit. T. 4. p. 73. S. 268.
- (2) Cf. J. E. Sandifort, Geneeik. Verh. der Zweed, Acad, D. L. p. 350.



1.

#### CAPUT SEXTUM.

#### FABRICA.

5. 16. Absconditam et explicatu difficillimam hepatis internam structuram veteribus anatomicis exstitisse, procul dubio videtur.

Galenus illud viscus, cum sanguine coagulato comparat. Erasistratus ejusque sectatores hepar dixerunt conflatum esse ex vasis et sanguine circa vasa concreto, et hine παρεγχύμα circumfusum dixerunt. In genere inter parenchymata, viscera collocabant, quae aliquid elaborant, usui communi totius corporis inserviens. Glisson hujus substantiae friabilitatem docuit esse tantam, ut ablata investiente tunica, facile effluere possit. Malpighius tam nudis quam armatis oculis, hepatis parenchyma indagavit idque constare dixit, maxima ex parte e vasis, caeterum e corpusculis, quae acinos vel folliculos suos glandulosos vocavit, figuram habentes hexagonam vel plurium laterum, sibi invicem accumbentes, ac fobulos, conicae plerumque figurae, propria membrana investitos, efficientes.

Diligentissimus indagator Ruysch postquam artem invenerat partium animalium ceracea materia implendarum et praeparandarum, totam hepatis molem ex acinis quidem, quos tamen glandulosos folliculos esse negavit, conflatam esse dixit, constantibus ex vasculis minimis, motui, nutritioni, secretioni et reductioni destinatia, arcte inter se cohaerentibus et ubivis anastomoses formantibus (a).

Recentiores satis probasse videntur, ejus fabricam, maximam partem ex tenerrimis diversi generis vasculis principiis hydrocarbonaceis onustis, cellulosae ope secum invicem nexis, constare.

\$. 17. Inter glandulas a nonnullis numeratur hepar, per glandulas intelligendo organa, e quibus uno pluribusve ductibus excretoriis secretus liquor, quem organa e sanguine, a vasis ad illa tendentibus accepto, separant, fluit. Dissentiunt viri docti num ad characterem glandulae essentialem, ductus excretorius pertineat, qui liquorem in illius sub-

(a) Cf. Ruyich, Th. An. IL asser. 3. N. I. Th. Max. N. 94.

Digitized by Google

stantia secretum ad loca destinata devehit. Sed quidquid sir, hepar hoc intuitu certe glandulis adnumerandum erit, ut pote haud parvo ductuum apparatu instructum (a). Pertinet inter glandulas profunde sitas, impares; si membranae ab hepate separantur, vel si viscus dilaceratur, superficies vel pars dilacerata inaequalis, granulata observatur (b). Dilaceratio in hoc viscere facilius institui potest, quam in aliis ad klandulosum systema pertinentibus, quoniam in horum structura major et compactior cellulosae quantitas abundat: cellulosae hepatis substantiae quantitas, contra structuram offert aequalem tenuem, vi leviori facile cedentem, nullasque ostendentem divisiones lobatas, ut in aliis glandulis; v. gr. in salivalibus, in pancreate cet, neque accumulata pinguedo in eius parenchymate observatur, uti locum habet in glandulis parotidibus et mammis, quapropter hepar ab his etiam distinguendum est (c). Parenchymatosa hepatis portio si siccetur, colore mutatur, atro fuscior fit, ob sanguinis quantitatem qua abundat: aëri atmosphaerico exposita, cito in putredinem abit, odorem intolerabilem ammoniacalem exhalans. Si coquatur hepar, illud commune habet cum caeteris gfandulosis corporibus, quod aquam particulis griseis coloratis turbet, et insignis spumae quantitas evolvatur. Si diuturnae coctioni subjicitur, durior et indigestibilior fit, quam aliae glandulae aeque diu coctae; macerationi expositum per longum tempus densitatem. qua insigni gaudet (d) et formam servat, dum cito tamen rubellus color in bruneo-coeru-) 1 1 1 House the second section lescentem mutatur.

Acidum sulphuricum, aliaque acida pro earum virtutis gradu diverso, citius vel tardius hepar in pulposam atram massam vertum (\*).

<sup>(4)</sup> Cf. Bichat , Anat. Gen, Syrt, Gland. T. 1. p. 609. et seg.



CAPUT

<sup>(</sup>a) Cf. Mockel, Mentchi Anat. B. 1. p. 626. Walther, Phys. B. 2. p. 209. 5. 94.

<sup>(</sup>b) Cf. Sabatier, Splancha. T. 2. p. \$40.

<sup>.(</sup>c) Cf. Bichat, Anat, Gen, Syst, Glandul, p. 619.

<sup>(</sup>d) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 98.

#### CAPUT SEPTIMUM.

#### MEMBRANAE ET CAPSULA GLISSONII.

\$. 18. Hepatis substantia duplici circumdatur membrana, serosa nimirum et cellulosa sive propria. Plures anatomici unam tantum membranam ipai concedunt, nempe serosam, peritonei continuationem, tenuem et glabram, a qua hepatis substantia non tota quanta cingitur, cum pars posterior, utraque incisura inferioris faciei, canalis pro vena cava inferiore nec non fossa pro vesicula fellis, ab ea destituta reperiuntur; quae tamen memoratae partes ut et reliquae hujus visceris propria cellulosa membrana includuntur, densa, tenui, cum ipsa substantia intime unita (a).

S. 19. Est autem eadem haecce membrana, quae confert ad capsulam formandam a. Glissania denominatam (k). Quamquam ante cum, Pesqueso cognitam et a Walaco descriptam (c). Secundum nonnullos formatur a membrana hepatis exteriore; alii vero volunt propaginem esse telae cellularis, venam portarum ventralem eircumdantis. — Constat ex tela cellulosa compactiore et venam portarum, arteriam hepaticam, nervos et ductus biliferos circumdat. Summus Boerhave, Pozzi aliique naturam muscularem et vim contractilem capsulae adscripserunt. (d), et pulaandi facultatem illi tribuerunt; hinc nonnulli credentes repetitam contractionem et relaxationem in illa, nti in corde locum habere, cor abdominale crearunt et circulationem sanguinis per venam portarum exinde explicare tentarunt; sed immobilis est in se, quamquam a subjacentibus arteriis sublevari potest; neque ulla gaudet vi contractili, cum nullis fibris muscularibus polleat; fibrae illae, de quibus nonnulli mentionem faciunt nil aliud videntur fuisse, nisi exigua vascula rubra per substantiam capsulae reptantia (e). Capsula illa exclusive pertinet neque ad arteriam hepaticam, neque ad venam portarum, et cum motus sanguinis venae

<sup>(</sup>a) Cf. Seemmering, Eingeweidslehre, p. 178, §. 64. Bichat, Traini des Membranes, art. III. §. 3.

<sup>(</sup>b), Cf. Glisson, Anat. Hep. p. 70. S. 15.

<sup>(</sup>c) Cf. Haller , Elem. Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 15.

<sup>(</sup>d) Cf. Vink, Dirs, de Hop. p. 14. Cf. Houtman, Dirs, de Hop. p. 10,

<sup>(</sup>e) Cf. Portal, Anat. Med. T. 5. p. 274.

portarum fiat per inpulsionem, quam sanguis a circulatione capillari accipit, cellulosae hujus prolongationis usus latere videtur (a).

Distribuitur per hepatis substantiam systema particulare venosum, systema venae portarum dictum, praeter quod, ramificationes arteriae hepaticae, venarum hepaticarum, nervorum, ductuum bilariorum et vasorum lymphaticorum in eadem adhuc observantur; ad diversas has partes hepatis parenchyma perreptantes, considerandas, nunc accedimus.

## CAPUT OCTAVUM

#### NERVI.

S. 20. Ratione visceris voluminis parva (b) nervorum quantitas in illo observatur. Oriuntur vel a nervo vago, sed praecipue a plexu coeliaco; plexum formant hepaticum et divisiones arteriae hepaticae concomitantur (c), quas uti illas venae portarum molli reticulo circumvelant (d). Dividuntur ab Hallero in anteriores, sinistros et posteriores: anteriores cum arteria hepatica fossam umbilicalem, lobum dextrum et vesiculam felleam petunt; posteriores retro et ante venam portarum, sulcum transversum, lobulum Spigelii et anonymum adeunt; sinistri lobum sinistrum prospiciunt (e). Ab his nervis insignis illa actio sensorii communis in bilificatione dependet (f); et in affectionibus ex iracundia vel in ejectionibus bilis, emetici ope, luculenter apparet influxus, quem nervi in secretione bilis excercent (g).

Cum hepar ramos nervorum accipit a plexu coeliaco explicari potest singulare illud symptoma, quod aliquando in hepatitide acuta observari licet, dolor nempe in humero vel in collo (h). Nervus phrenicus autem ramum phrenico-abdominalem emittit, qui sese

(a) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 88.

- (b) Cf. Seemmering de C. H. fabrice, T. 6. p. 176. et T. 4. S. 331.
- (c) Cf. Bichat , Anat. Descript. T. 5. p. 91.
- (d) Cf. Sprangel, Inst. Phys. T. 1. p. 349. \$ 136.
- (\*) Cf. Haller , Elem, Phys. T. 6. L. 23. S. 22.
- (f) Cf. Hildebrand , Lehrb. der An. T. 2. S. 2115.
- (g) Cf. Grnichnisen, Organozoonemie, S. 114. Cf. Coopman, Menrologia, S. 312.
- (b) Cf. Merat, Diet, det Seiene, Med. T. S. p. 97.

conjungit cum piexu hepatico, e piexu coeliaco originem ducente (a). Farre historiam morbi retulit foeminae, ab insigni voluminis incremento hepatis, tuberculis diffusis insuper obsessi, mortuae; praeter varia symptomata ex tali alteratione enata, aegrota dolorem admodum molestum ad humeros durante toto morbo percepit. — Ex hac observatione patere videtur, dictum dolorem etiam in aliis hepatis morbis locum habere posse (b).

# CAPUT NONUM.

DE VASIS, SANGUINEM AFFERENTIBUS.

#### ARTERIA HEPATICA.

5. 21. Ramus est arteriae coeliacae, ex aorta descendente provenientis, plerumque una cum coronaria arteria ventriculi et arteria splenica ex hoc coeliacae trunco oriens, decursum servat transverse dextrorsum versus pylorum, ad quem emittit arteriam pyloricam: tunc oblique dextrorsum se dirigens, ramum emittit, arteriam gastricam inferiorem dextram, et ad vesiculam felleam et fossam hepatis transversam decurrit; ibi cum venerit, in duos ramos dextrum et sinistrum dividitur. Prior sub ductu hepatico decurrens arteriam emittit cysticam, quae a collo vesicae ad inferiorem partem, inter tunicam serosam et mucosam se distribuit: emissa illa arteria, penetrat fossam transversam et distribuit se in lobum dextrum. Sinister ramus directionem habet oblique sursum et introrsum, fossam petit transversam, inter lobum sinistrum et lobulum Spigelit, prioris substantiam penetrat, et in utroque ramificatur. Decursum satis regularem servat illa arteria, quamquam aliquando lusus naturae observantur: sic aliquando arteria hepatica invenitur sese distribuens in tres ramos; sic arteria pylorica aliquando oritur in loco ubi arteria hepatica ad ingrediendam substantiam, dividitur (c).

Arteria non ab omni parte in hoc viscus penetrat, uti in glandulis, lobis distinctis;

<sup>(4)</sup> Cf. Hempel, Grendb. der Ontl. D. 3. p. 609. \$. 251. Cf. Healther; Tab. Nerv. Th. et Abd. 4.

<sup>(</sup>b) Cf. Farre, Fasc. II. obs. 5.
(c) Cf. C. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. p. 347. § 186. Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 4. p. 26e. seq. Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 9. Cf. Hildebrand, Lehrb. der An. T. 2. § 2105.

sed uti in primariis organis, sic in hepate, arteria ab una tantum parte, substantiam ingreditur, trunco unico satis insigni, et quidem semper in loco profundo vel in fossa, in parte ab actione injuriarum externarum longe dissita, adeo ut superficies, in qua minores dentur ramificationes facilius, quam locus ubi trunci dantur, laedi possit (a).

### CAPUT DECIMUM

#### DE ALIIS ARTERIOSIS VASIS.

S. 22. Praeter arteriam hepaticam, alia arteriosa vasa adhuc per ejus substantiam decurrunt. Ramum satis insignem saepe arteria mesenterica superior hepati tribuit, fossam transversam petentem; ramum porro, eo majorem, quo minor sit arteriae hepaticae sinister ramus, hepar a coronaria ventriculi accipit, minores denique multos ramulos accipit hepar a mammaria interna, phrenica, suprarenalibus, spermatica et epigastrica in dextro latere corporis sitis (b).

## CAPUT UNDECIMUM.

#### VENA PORTARUM.

S. 23. A veteribus vena arteriosa, vel arteria venosa dicta, quum scilicet vas illud partim de natura arteriarum, partim de venarum natura participat. Hoc quidem respectu vena dici meretur, quod non tantum tota ipsius fabrica cum eadem venarum conveniat; sed etiam quod venarum adinstar, truncus hujus venae ex pluribus venis minoribus coallescat (c). Eo vero respectu cum arteriis convenit, quod truncus venae portarum in in-

<sup>(</sup>a) Cf. Bichat , Anat. Gener. T. 2. 620.

<sup>(</sup>b') Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 9, 20. Hildebrand, Lahrb. der An. T. 2. S. 2106. Dumas, Princip. de Phys. T. 4. p. 572.

<sup>(</sup>c) Cf. Haller, Elem, Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 18.

innumeros ramos majores, minoresque dividatur, et per hepatis substantiam distribuatur; minime vero ut nonnulli putabant, ob pulsum, quo plane caret (a).

- 6. 24. Ex omnibus visceribus abdominis praeter renes, vesicam urinariam et uterum in sequiori sexua vasa oriuntur venosa ad venam, de qua nunc aginus constituendam, dum sanguis ex supra memoratis visceribus ad venam cavam adscendentem vehitur. Ex liene incertus ramorum numerus egreditur. qui tamen in unum coeunt truncum, venam dictam splenicam, postquam ramulos acceperunt a ventriculo. Vasa plurima ex pancreate organizationes una cum diversis ventriculi ramia, nempe ab ejus magna extremitate - a pyloro, a media parte minoris curvaturae (gastrica superior coronaria ventriculi) a curvatura majore (gastricae inferiores) cum multis ramis a duodeno, et tractus intestinalis partibus, in plures trunculos, dein in unicum truncum, venam mesentericam superiorem coeunt, ad constituendum, cum vena splenica, sub angulo fere recto, communem trunction venae portarum. Origo ex his visceribus maximi est momenti, ad sanguinem admodum veno. sum praebendum (b).
- 5. 25. Truncus autem communiter longitudinem 5 pollicum habens, e sinistro latere oblique dextrorsum, ad fossam ei destitiatam transversam decurrit, situs pone dextram pancreatis partem et duodeni portionem, unitus una cum arteria hepatica, ductu hepatico et choledocho, nervis et vasis lymphaticis ante eum sitis, densae ope telae cellulosae, Truncus venae portarum nunc cum venerit ad fossam transversam hepatis, sub angulis rectis bifurcatur, cujus bifurcationis ramus denter, minor, tamen capacior, magnum lobum petit, in millenos ramulos sese dividens. Alter sinister, major, a sinistro latere horizontaliter ad sinum jusque į venae umbilicalis pergir, unitur cum ligamento ex obliterata hac vena producto et in ramulos per minorem sinistrum lobum dispergitur (c).
- §. 26. Distingui solet vena portarum in: pastem bepaticam et in partem abdominalem. vel ventralem; et in hac parte nonnulli distinguunt duos arbores, unum ex vasis lienalibus, alterum ex ramis ab intestinis provenientibus conflatum (d).
- 5. 27. Comparato hoc systemate cum reliquo venoso systemate videmus, prius omnino valvulis esse destitutum, parietes crassiores aliquantum esse, caeterum cum poste, tiore satis conveniens. Nonnulli, praesertim, Haller, systemati huic venoso abdominali

<sup>(</sup>a) Cf Juch, Diss. de Bile, p. 10. S. 9.

<sup>(</sup>b) Cf Luca, Med. Anthrop. T. 1. p. 407. S. 371.

<sup>(</sup>c) Cf. Frawn, Diss. de Vena Porta, Cf. Hildebrand, Lehrb, der Andt. T. 2. S. 2107. Cf. C. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. S. 136. Cf. Walther, Phys. B 1. p. 210. S. 89.

<sup>(4)</sup> Cf. Wintlow, Lib. Cit. S. 276. Cf. Platuer, Brieven over hes Mensch, Ligch. Br. 31.

robustiorem structuram tribuerunt, quoniam vi impulsiva destitutum est, sed majore et densiore tantum cellulosae copia circumdatur (a).

In parte hepatica nullae conspiciuntur anastomoses; in parte vero abdominali ramuli inter se quam maxime anastomosant; anastomoses necessariae sunt in hac portione ob varias sanguinis retardationes, quibus in eadem est obnoxius. Considerat *Biohat*, hoc systema fere totum quantum a reliquo venoso independens, quoniam si quae, paucae certe, inter utrumque adsunt anastomoses, et a reliquo atri sanguinis systemate in eo diversum, quod minorem occupat locum vique impulsiva caret (b).

- S. 28. Sanguis in hoe systemate satis regulariter movetur, motusque retrogradus non observatur, neque mirum, quoniam uti diximus vi impulsiva careat, adeoque non singulare quid est in eo plerumque candem sanguinis coplam reperiri, acqualiter partitam (c).
- S. 29. Raro hepatis volumen a sanguine per venam portarum allato, oppletum et distentum observatur ob resistentem et parum extensilem hujus organi structuram: fieri tamen potest quod sanguis ad hoc viscus majori copià adferatur, et quod inde pondus augeatur. Incrementum vero hoc non pendet a majori sanguinis impulsione in ramificationes venae portarum; sed, a fluxu retrogrado sanguinis la venata cavam et in venas hepaticas, quae uti videbimus in nominatas venae truncum suntu sanguinem deferunt. Circulatio in portione venae portarum abdominali cum venis convenit; portio vero hepatica nullam habet analogiam cum es arteriarum, in his autem contractio cordis agit, in illa vero tale quid non observatur, et omnis circulatio in hac portione derivanda videtur a continuo alternante diaphragmatis motu; a contractione musculorum abdominalium, a repletione, depletione et locomotione tractus intestinalis (d).
- S. 30. Supra memoratae divisiones cujusvis rami horizontaliser hepar percurrunt, discribuuntur porro in ramusculos, in vasa excretoria et venas hepaticas desinentes. Magna sedulitate et labore varii anatomici conati sunt, injectionibus subtilissimis probare, diversi generis hace vasa immediate secum invicem communicare, non tamen ita certo concludere licer de distributione venae portarum ex injectionibus et factis experimentis, in quibus plurimi anatomici incubuerunt, ut Holler, Seemmering aliique. Sic v. gr. subtilior materies injectiva in venam portarum vel in arteriam hepaticam impulsa, non difficulter ex ultimis finibus unius in alteram transit, unde ultimi fines duorum horum vasorum anastomosibus inter se communicate videntur: an vero talis communicatio naturalis

C 2

<sup>· (</sup>a) Cl. Walsher, Libr. Cit. 5, 83.

<sup>(</sup>b) Cf. Bichat, Anat. Gen. T. 1. p. 397.

<sup>(</sup>c) Cf. Bichat, Anat. Gen. T. I. p. 400.

<sup>(</sup>d) Cf. Autenrieth, Phys. Th. 2. p. 82. S. 639.

babenda sit, ob naturam sanguinis utriusque his vasis contenti, diversam, concludere difficile est; in prudentissima enim injectione saepe subtilissima vascula disrumpuntur, et praeternaturalis communicatio nascitur; animadvertit tamen Seemmering faciliorem esse transitum e vena portarum ad ductus hepaticos, quam ex arteria hepatica ad eosdem (a).

## CAPUT DUODECIMUM.

#### VENA UMBILICALIS.

3.31. In foetu hepar alio adhuc vase gaudet, sanguinem afferente, vena nempe umbilicali; major est quam vena portarum in foetu, in funiculo umbilicali, umbilicalem sie dictum annulum penetrans, intra peritoneum et musculos abdominales sita, sursum, dextrorsum, secundum Bickat sinistrorsum (?) decurrens, anteriorem partem ligamenti suspensorii petit, inter ejus laminas deorsum per umbilicalem incisuram decurrit, sensim sensimque dilatatur, plures ramos emittit ad lobum dextrum, plurimos ad sinistrum, 20, monente Secumering, et etiam nonnullos ad partes vicinas, dum tandem venit ad fossam transversam et dextrorsum in venam portarum desinit, ubi bifurcatur (b). [Ramus ille qui in foetu considerandus est, ut canalis communicationis venam umbilicalem inter et venam portarum, an pertineat ad venam umbilicalem, an vero ad venam portarum, lis videtur. Bichat eum venas portarum adscribit, cum post nativitatem ramum ejus sinistrum componat, et ob situm valvulae. Hildebrand vero pertinere eum vult ad venam umbilicalem, cum ramus majoris exsistat voluminis, quam ipsa vena portarum (c).]

Sinistrorsum vero per ramum, priori minorem, trunci umbilicalis quasi continuationem (ductum venosum Arantii) hepatis parenchyma penetrantem, sanguinem in venam cavam inferiorem effundit, dum venae memoratae sub angulo ácuto inseritur (d).

S. 38.

<sup>(</sup>e) Cf. Seemmering, Zingew. Lehr, p. 177. Cf. Fischer, Annelsang zur Prakt, Zergliederungek. Kap. 12. p. 246.
(b) Cf. Resenmuller, Cemp. Anat. p. 285. Cf. Hempel, Grendb. der Onil. D. 2. S. 244. Cf. Blumenback, Inst. Phys. S. 625. Cf. C. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. S. 136. Cf. Bichas, Anat. Descript. T. 2. p. 418. Cf. Seemmering de C. H. fabrica, T. 5. S. 74.

<sup>(</sup>c) Cf. Hildebrand , Lehrb. der dn. T. 2. 5. 2108.

<sup>(</sup>d) Cf. Auctores eitari.

§. 32. Hujus venae organisatio cum caeteris venis convenit, licet tamen in loco ubi bis furcatur et in ostio canalis venosi valvula observetur valde extensilis. Supra jam notavimus ex collapsa hac vena, ligamentum oriri, rotundum, teres, brevius in foetu, longius in adulto, quod facile ex diverso situ explicatur; paucos annos post nativitatem totus ille ductus clausus est, et rara sunt exempla, ductum illum apertum mansisse (a).

### CAPUT DECIMUM TERTIUM.

DE VASIS EPPERENTIRUS.

Vasa efferentia in hepate sunt vel lymphatica vel sanguinea, vel bilifera.

#### Vasa lymphatica.

S. 38. Hepar inter organa numeratur, quae plurimis lymphaticis abundant; inveniuntur cum in superficie, parenchyma inter et tunicas, tum in interiore substantia, nec non permulta in superficie inferiore secum invicem conjuncta, quorum rami pro maxima parte, in cellulosa, quae venam portarum ambit, partim per alias vias ad ductum thoracicum tendunt (b). Superficialia in convexa hepatis superficie, ab anteriore ad posteriorem marginem versus ligamenta serpunt; hic majores rami ad concavam diaphragmatis superficiem advenientes in glandulas pericardii, nec non in plexus mammarios transcunt (c). Inferiora codem modo ab uno ad alterum marginem decurrentia, partim prioribus junguntur, partim in glandulas venae portarum, plexum portarum formantia, in fossa transversa situm, pone pylorum ad ductum thoracicum decurrunt (d). Vasa sunt manifesta, et quidem adeo, ut Asellius ca habuerit pro continuationibus vasorum chyliferorum; secundum Diemerbrocek cadem vasa lymphatica, absque ulla instituta impletione artificiali, ubique in superficie hepatis conspicua sunt, et in vivo animali turgent. Injecit nempe ligaturam, ventriculum inter et bepar, qua simul vena por-

<sup>(</sup>a) Cf. Treviranas, Biologie, B. 4. p. 414.

<sup>(</sup>b) Conf. Hildebrand Lehrb. der Anat. T. 2. S. 2112. Conf. Bomes Print, de Phys. T. 4. p. 522. Conf. Mascagni Vas. Lymph, Hist. Tab. 17 et 18.

<sup>(</sup>c). Cinf Resemmaller, Comp. dunt. p. 212.

<sup>(</sup>d) Conf. Hempel, Grondb. der Onti. D. a. p. 392.

portarum cum ductu bilifero comprehendebatur; mox vasculoram illorum intumescentiam observavit, quae multum increvit, si leniter hepar manu premebarar (a). Vasa haec sunt flaccida, et a reliquis ejusdem generis vasis diversa, quoniam valvulae injectioni facile cedunt, lta ut per truncos illa etiam oppleri possint (b). Hine potissimum hydropum abdominalium origo (c). Si injectio hydrargyrica per illa vasa feliciter succedit, tunc hepar lamella argentea quasi tectum cernitur. Eorum natura peculiaris videtur: tenuem et pellucentem habent membranam, dilacerationi et tensioni valde resistentem, quod injectio hydrargyrica probat, cum illa hujus materiei sat magna copia oppleta non dilacerentur, praesertim in truncis majoribus (d).

## CAPUT: DECIMUM QUARTUM.

#### VENAE HEPATICAE.

- 9. 34. Vasa, quae sanguinem, tum arteriae hepaticae tum venae portarum et proparte vena umbilicalis in foctu, bilificationi vel nutritioni ipsius visceris ineptum, ad venam cavam inferiorem reducunt, nomine veniunt venanum hepaticarum, quae valvulis praeditae, arboris instar per parenchyma distributae, et insigni numero adsunt; sese in 2, 3 vel 4 primarios et nonnullos ramos accessorios colligunt, et in vena cava adsecudente, quae per fossam dextram decurrit, ostiis suis histat (c).
- \$.35. Rami venae cavae in universum in adulto homine pauciores, minoresque quam illi venae portarum, ampli sunt, tenues, hepatis substantiae arctius agglutinati, et a ramulis: venae portarum paulum rugatis, ob cellulosam telam, quae hujus ramulos, uti jam annotavimus, circumvolvit, facile in diasectione hujus visceris distingui possunt, quum diasectae venae hepaticae praeterea adhuc aequaliter apertae maneat

Control of the state of the state of

<sup>(</sup>a) Conf. Ambedick, Diss, de Hep. 1775. p. 28.

<sup>(</sup>b) Conf. Auteurieth , Phys. Th. 2. p. 97. S. 650.

<sup>.. (\*)</sup> Conft C. Sprengel, Inita Phys. T. E. P. 349. S. 126; ...

<sup>(</sup>d) Conf. Ambedick, Diss. Cit. p. 29.

<sup>(\*)</sup> Conf. Hildebrand, Lehrb, der An. T. 2. S. 2110. Conf. Richer and, Ri. de Phys. T. b. pn 205.

- nent (n). Decursum servant oppositum cum vena portarum. Ramuli autem venae portarum a parte inferiore sursum et lateraliter, surculi vero venae cavae oblique deors sum tendunt; hinc saepe se mutuo ad angulos secant, et firmiter inter se connectuatur, adeo ut, (sunt verba Glissonii) ubicumque venae cavae portaeque rami se invicem contingant (quod plurimis in locis, ubi majores ramuli occurrunt) tam arcte inter se connectantur, nt citra alterius rupturam, divelli nequeant (b). Ea autem nonnullis anatomicis imposuerunt, istas conjunctiones pro anastomosibus habentibus. Malpighius vero et ipse Glisson fatentur, se omni adhibita attentione nusquam ejusmodi anastomoses invenire potuisse (c) et Harvey scribit, "se non parum olei et operae perdidisse in anastomosi exploranda; nam neque in jecore, liene, pulmonibus est allequis anastomosis (d)".
- §. 36. Insertio in venam cavam, in locum, quo haec vena se hepatis postico et superiori margini inserit, oblique fit, ne sanguis ad cor regrediretur. In situ prope cor ratio quaerenda est, cur vasa haec sanguine repleta inveniantur in iis, qui post longam agoniam mortui sunt (e). Dispositio memorata venarum hepatis, illarum affinitas immediate cum venis abdominalibus, illarumque intima connexio cum vasis mesentericis, veteribus ansam praebuerunt credendi, portionem essentialem chyli statim per posteriores has, ad hepar transire, ad elaborationem in hujus parenchymate subeundam, ut quallitates sanguinis acquireret (f).
- S. 37. Ipsae autem illae extremae divisiones, quibus venae portarum et arteriae hepaticae ramusculi in venae cavae ramulos transeunt, vascula illa component, tenuissima eximiae subtilitatis, in glemerulos convolues, quae Mespighius pro acinis glandulosis, hexagonis, secretoriis salutavit (g); artificialis vero injectio extra dubium evicit, totam hepar esse vasculosum (h), dum post felicissime institutam artificialem impletionem, nihil nisi tela cellulosa non impletum remanet (i).
- \$. 38. Corpuscula vero illa, acini illi, glandulosi, uti eredizionent, accumium Holster (k) fortasse ex eo enata, quod varia in subjectis morbosis, hydrope praesertim ex

```
(a) Cf. Haller, Elem, Phys. T. 6, L. 23. S. 1. S. 17. p. 500. Cf. Biehat, Anat. Dezeript. T. 5. p. 90.
```

<sup>(</sup>b) Cf. Gliston, Anat. Hop. Cap. 83- p. 828.

<sup>(</sup>c) Cf. Glisson, Anat. Hep. Cap. 33. p. 330.

<sup>(</sup>d) Cf. Harvey de Circ, Sang. p. 204.

<sup>(</sup>e) Cf. Bichat, Anat, Descript., T. 5. p. 99.

<sup>(</sup>f) Cf. Dumas, Princ, de Phys. T. 4. p. 577.

<sup>(</sup>g) Cf. Malpighins de Visc. Structura, p. 11.

<sup>(</sup>h) Cf. Hildebrand, Lehrb. der An. T. 2. S. 21140

<sup>. (</sup>d) Of. Franken, Dist, de Hep. p. 18. S. 17.

<sup>(</sup>k) Cf. Heister, Comp. Anat. not. 9.

atrophia defunctis, corpuscula sphaeroïdica observarunt. Secundum *Bichat* (a) quod moleculas solidas hujus visceris sic salutarunt, nil aliud sunt, nisi glomeruli vasorum hepaticorum, quorum quisque ex ramusculo arteriae hepaticae, venae portarum, venae cavae, ex poro biliario, ex quovis eorum originem ducente (b) et verosimiliter ex vase lymphatico constat (c).

Malpighius acinos illos pro cavis habuit, quod tamen admitti non potest, cum hoc si locum haberet, materies ceracea injecta ex vena portarum non statim transiret in ductus biliferos, sed moram experiretur (d) cet.

§. 39. Acini illi duplici substantia cincti videntur, altera rubicunda, altera flava, quam duplicitatem Ferrein primus distinxisse videtur, cujusque Haller et Gunz etiam mentionem faciunt (e). Autenrieth et Meckel illius existentiam confirmant (f). Bichat de hac distinctione mihi loqui non videtur; mentionem tantum facit punctorum flavorum, quae aliquando nudo oculo in dissecto hepate conspici valent, et verosimiliter ostia sunt dissectorum pororum biliferorum, bile turgentium (g). Portal scribit, Ferrein gratuito asserisse, hepatis acinos ex duabus substantiis compositos esse (h). Seiler frequenter distinxit flavam substantiam in hepate obesorum, non vero in illo senum. Substantiam hanc nominat corticalem, alteram vero brunco-rubram, medullarem (i). Autenrieth et Meckel hanc dicunt corticalem, illam vero medullarem. Secundum Luca, in omnibus individuis, distingui possunt (k).

- (a) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. S. p. 91.
- (b) Cf. Auteurieth , Phys. Th. 2. p. 84. \$ 641.
- . (c) Cf. Blumenbach , Inst. Phys. S. 374. Cf. Hildebrand , Lib. Cit. S. 2113.
  - (d) Cf. Haller, Blem. Phys. T. 6. L. 23. S. I. S. 27.
  - ( e ) Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 23. S. 1. S. 24. Gunz, Obs. circa Hop. p. 30. .
  - (f) Cf. Autenrieth in Reile Arch, f. d. Ph. B. 7. st. s. p. 299. Cf. Methel, Handb, der M. An. B. 4. p. 340.
  - (g) Cf. Bichat, Anat, Descript. T. 5. p. 92.
  - (h) Cf. Portal, Anst. Med. T. 5. p. 278.
  - (i) Cf. Seiler in Pierer Med. Realw. B. 4. p. 732.
  - ( k ) Cf. Luca , Med. Authrop, T. I. p. 414. S. 375.

CAPUT

3 C A P U T DECIMUM •Carlotter of the VASA BILIFERA. Acres 140 Care Ductus hepaticus et choledochus. erd again was a sign 1.:40. L'articularibus vasis gaudet hepar, quae in inullo alio corporis logo adsunt; es emnibus visceris partibus ortum ducunt et venarum more sese colligunt (a). . Vasa ca etism vocantur peri biliarii , quamquam probabile videtur, antiquiores per illos intellexisse puncta flavida, quae in disrupta hepetis substantia conspici valent (b). Vasgula sunt tenerrima bilem heparicam, ex aliato sanguine eccretam, yehunt, et ad destinata localideducunt. Radiculae horum vasorum sensim sensimque in ramulos majores confluent. Out ramorum venae portarum comites per bepatis substantiam decurrent, in duos truncos transcent .: et tandem in fossam transversam in communem ductum, hepa-. ticum dictum, conveniunt, qui juxta venam portarum, hepatis portam egreditur, quam uti iam diximus ingressa erat vena portarum (c). - S. 41. Dubtus ille hepaticus longitudinem habet 14 pollicum cum diametro 14 lineamm. oblique introsum descendit, inter venem porturum et arteriam hepaticam, omento gastro-hepatico et pingui tellulosae copia obductus. - Cu Appli Jungitur in loca, ubi omenti apertura adest, cum alio ductu, qui cyaticus. dicitur, sub angulo acuto ad ductum choledochum formandum, qui potius ut continuatio ductus; hepatici habendus, extrorsum inter laminas epiploicas descendit, inter glandus las et vasa lymphatica decurrit, sub vena portarum ad posteriorem partem dextrae pancreatia exmemitaria pergit (d) et pone secundam duodeni portionem cum ductu pancreaties unitus, codem modo ac ureteres vesicae urinariae inseruntur (c), hujus intestini (a) Cf. Damas , Princ. de Phys. T. 4. p. 879. 1 " (b) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 91. ... 1 ... (c) Cf. Richerand, Phys. T. 1. p. 209. Cf. Haller, El. Phys. T. 6. L. 22. Cf. Window, Bap. Ande, T. 4. S. 278. Cf. Messzger, Diss. de Nuer. S. 10. Cf. Ausenrioth, Phys., Th. 2, p. 844 S. 640. (d) Cf. Hempel, Grendb, der Onti. D. 2. p. 394. (4) Cf. Walther , Phys. B. t. p. 229, % Da. and the same of the same of the same

musculosam tunicam perforat; inter quam et mucosam oblique decurrens in ipso duodeno pone secundam ejus flexuram hiat (a).

- S. 43. Apertura quae hic adest secundum nonnullos plica quadam gaudet, quamque inservice volunt, ad ingressium alimentorum impediencum; Birhat veo id negat et dicit bilis effluxum, et sensilitatem, qua ipse ductus gaudet, alimentorum ingressum impedia re (b). Et revera nulla valvula illud orificium instructum esse probat observațio anetomico-pathologica a Fleischmann facta et relata. Vidit nempe in cadavere foeminae 40 annorum, quae diu de doloribus in latere dextro questa fuit et tandem ex ascitide diem obiit supremum, hepar solito maius, vesiculum ingentem, concretionibus repletam; et in ductibus biliferis lobi sinistri hepatis reperit duos kumbricos, qui verosimilites e duos deno per orracium ducum choledochi valvula destitutum, viam versus hoc viscus sibb fecerant (c). Si autem valvula adesset, difficillime explicatu foret, quomodo illi vero mes hunc in locum pervenissent. Numero plures ductus hepatici sliquando observantur. Exemplum ductus hepatici duplicis, quorum uterque ad formandum ductum choledochum concurrit, hace dum acribo, ob oculos habeo. Aliquando ducrus choledochus a via aberrans observatus flik. Pertal eum vidit ad ventriculum desigentem in subjecto and admodum vorax fuerat (d). Hoe tamen pertinet inter ratiors et nequalum communiter locum habet uti Liousaud et Cabrol crediderunt. Aliquando numerus inctuum biliferorum variare observatur. Sie refert Fleischmann casum, ubi ex megno hepatis lobo, juxta dextrum samum arteriae hepaticae, ductum biliferum a reliquia, atructurae Armitate diversum, dissitum et superficialites locatum, ad angulum quem ductus hepaticus et evstieus forment , transire vidit ; dum emisso adhue ramo, insertus erat duquit hepatico (s). Nonnumquam etiam observantus duo ductus choledochi, sed in illo casu. quo duplex observatur, alter solito major ad duodenum, alter minor ad ventriculum tendit; (f) aliquando orificia ductus choledochi es pancreatici a se dissita inveniuntur et Meckel credit, hoc in initio formationis semper obtinere et orificia dein sensim- sensimque confluere (g).
- S. 45. Ductus hi constare videntur ex laminis duabus distinctis, quarum exteriorem

<sup>(</sup>a) Cf. E. Sandifort, Das. Inch. duodent 4a.

<sup>.(</sup>b) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 93.

<sup>(0)</sup> Cf. Fleischmann, Leichenöffn., p. 137, 37. Ao. 2819.

Ad) Ch Portal, Auch. Medicale, T. S. p. 187.

<sup>(</sup>a) Cf Fleischmann, Libr. Cit. p. 140, 38.

<sup>(</sup>f) Cf. Goldwin, Pathol, der Galle, p. 88.

<sup>(2)</sup> Cl. J. F. Mackel, Bildungs Gosch, das Darmhan, Arch, far die Phys, B 3. 2 heft, p. 79.

similitudinem habere dicit Biches, cum tunica reliuioso-mucesa, quamquam misus sit densa et fibrae albicantes longitudinales in ea observantur, unde ab atiis etiam fibrosa vocatur; altera tunica mucosa, papillis non abundat, et colorem habet biliosum (s). Insigni gaudent ductilitate, quod dilatationes ex concrementis, in hisce canalibus saepe obvils satis demonstrant. Eorum sensilitas neque per experimenta in vivis animalibus capta neque ex pathologia est demonstrata. In colica tamen biliosa homines de dolore versus has partes queruntur, qui originem ducere videtur ex dilatatione horum ductuma a calculis, yel a vellicatis nervis, qui eos circuments (b).

## CAPUT DECIMUM SEXTUM.

#### DUCTUS CYSTICUS ET VESICULA FELLIS.

- \$.46. Supra jam verbo locuti sumus de ductu cystico. Ductus ille, minor hepatico, sed ejusdem fere longitudinis cellulosae ope, ductui hepatico adnexus, provenit ex vesicula bilis, unde etiam ductus vesicarius dicitur (c). Iisdem gaudet membranis ac vesicula, intus mollis, plicatus est, quae plicae etsi valvulae dici non possunt, bilis progressum tamen morari videntur (d).
- \$. 47. Vesicula fellea sive folliculus felleus, sive cystis fellea receptaculum est membranaceum, quod sinui hepatis oblongo, vel ibi loci, ubi ejus situs per depressionem supra jam memoratam sub magno vel dextro hepatis concavi lobo determinatus est, immergitur.
- 5. 48. Plures anatomici, inter quos Bianchi ejus situm perpendicularem dixerunt, sed secundum Winslow et Haller, et quidem recte, in homine erecto ab interiore ad posteriora fertur, paulum oblique a dextro sinistrorsum et pro diverso corporis situ variare potest (e).

S. 49.

<sup>(\*)</sup> Cf. Pierer, Med. Realwerterbuck, B. 4. p. 781. (5) Cf. Bichat, loe, vit.

<sup>(6)</sup> Cf. Winslew, Exp. Anat. T. 4. S. 289.

<sup>(</sup>d) Cl. Van Vianen, Diss. de Hep. p. 30. Cl. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. S. 139. Cf. Pertal, Anat. Med. T. 5. p. 282.

<sup>(</sup>a) Cf. Blanchi, Hist., Hep. To to C. 18. S. t. Cf. Haller, Elem. Phys., T. 6. L. 23. S. 2. Cf. Portal, loc. cis.

D 2

- S. 49. Magnitudo ejus pro varia aetate variare deprehenditur; in-adulto, ovo gallinaceo fere aequalis est et capacitatem habet fere unciarum duarum (a). Variat tamen persaepe ita ut pintas continuisse memorant (b). Alii rursus mentionem faciunt vesiculae
  admodum parvae, exhaustae (a): hoc praesertim obtinet ex impedita regurgitatione bilia
  per ductum cysticum (d) et etiam observatur post varios morbos praesertim post sanguinis evacuationes vehementes (e). Illud vero ex impedito effluxu bilia e vesicula, a
  spasmo, vita sedentaria, a calculo aliave ex causa. Potest autem haerere calculus in
  ductu cystico vel in cystidis collo, talis magnitudinis, ut effluxum bilis cysticae spissioris impediat, dum bilis hepatica tenuior vesiculam intrare valeat (f).
- \$. 50. Saccum refert variabilem plerumque pyriformem, aliquando cylindraceum, plerisque animalibus datum, quibusdam tamen nullum. In embryonibus autem plerisque instar ductus sese habet vesicula; in juniore magis cylindracea, ad utramque basin fornicata, intra marginem hepatis collocata est; in adulto pyriformis, satis insigniter eminet; in sene oblonga fere ovalis est (g).
- S. 51. Unica est et simplex, rarissime duplex, qualem casum Ruysch observavit (h), rarius deficit, cujus defectus tamen Littrius mentionem facit, sed ejus loco plura aderant receptacula, a conjunctione canalium biliariorum extensorum formata, quae bilem in duodenum infundebant (i). Wiedemann eam omnino defuisse in homine observavit (k) uti et Morgagne in infante cujus jecur duplex fuit; (l) nec non Cl. G. Sandifort eam deficere observavit in corpore juvenili. Hepar erat integrum sed in Ioco, cui vesicula feltea adhaerere solet sinus paulo profundior observabatur, peritoneo obductus, quo ablato corpusculum cernebatur oblongum, durum, plane solidum, sensim gracilescens et ad ductum hepaticum terminatum (m). Deest naturaliter in nonnullis animalibus uti in asino, squo, elephante, cervo, camelo, sthruthio-camelo, pavone, grue, columba, adiis, nec non in multis piscibus (n). Multi operam dederunt in invenienda ratione cur

```
(a) Cf C, Sprengel, loc. cit.
(b) Cf Petit, Acad. de Chir. T. 1. p. 135.

(c) Cf. Ruytch, Obs. An. Chir. 31. Cf. Morgague, Ep. An. Med. 50. n. 4. Cf. Lieutand, Hist. An. Med. p. 112.

(d) Cf. Pastal, Lib. Cit. p. 284.
(e) Cf. Goldwiz, Phys. der Galle, p. 94—120.
(f) Cf. Goldwiz, Path. der Galle, p. 82—87.
(g) Cf. Hartmann, Dist. de Bile, p. 416. Cf. Van Vianen, Dist. Cit. p. 15.
(h) Cf. Ruytch, Obs. An. Chir. 90.
(i) Cf. Hist. de l'Asad. Roy. de Scianc, 1701. An. 8. p. C9.

(k) Cf. Reils, Archiv, fur dia Phys. T. 5. 1V. 6.
(l) Cf. Morgague, Ep. An. Med. 43. att. 55.

[m. Cf. G. Sandifort, Tab. Anat. Pasc. 3. p. 26.

(m.) Cf. Hildebrand, Lehrbuch der An. 8. 2116.
```

his vesicula adsit, alia vero es destituta sint. Ex observationibus Trevirani, Campert, Cuvieri, tamen patere videtur, animalia rapacia in genere vesicula fellis, et quidem reliquis majore, instructa esse (a).

- §. 52. Distinguuntur in vesicula facies superior et inferior, basis et collum.
- §. 53. Facies superior hepatis substantiae adhaeret; in multis tamen animalibus, abhepate separata cernitur, tantum a ductu cystico pendens (b).

Facies inferior libera est, a peritoneo obtecta, glabra, polita, pyloro, duodeno et dexetrae coli flexurae contigua.

- §. 54. Basis vel fundus, pars vesiculae inferior, et anterior, in adulto extra imum hepatis limbum prominer, non vero in foetu ob visceris magnitudinem.
- · Aliquando fundus vesiculae hepatis lobum perforat, uti Haller in foetu vidit, ut ego, haec dum scribo, in felis hepate video, siii in aliis animalibus.
- \$. 55. Collum vel cervix vocatur angustius vesiculae extremum vel ejus pars superior et posterior; a corpore incipiens, cominuo angustior et strictior evadit, ad latus dextrum descendentis duodent adscendit, et facta curvatura; contra se ipsum reflectitur, dein vero sursum, iterum instexa abit in meatum ductus cystici. Winslow illam curvaturam cum capite avis comparat. Hildebrand cum instrumento (Schraubenmutter) (c).
- §. 56. Membranacea hujus receptaculi fabrica en diversis sibt invicem accumbentibus, et telae ope cellulosae adnexis, exstructa est tunicis, de quarum numero anatomici non consentiunt, dum alti duas tantum, alii rursus tres, quatuor vel quinque tunicas statuunt; primam nempe externam, alteram cellulosam, tertiam muscularem, quartam nerveam, quintam vel ultimam villosam sive reticulatam (d) vel secundum Hempet prima est peritonei continuatio, 2° cellulosa, 3° musculosa, 4° vasculosa, 5° mucosa.

Prima externa, serosa, glabra superficiel tantum liberae, nec non fundo cystidis propria est.

Secunda, cellulosa, satis laxa, in obesis nonnumquam pinguedinosa, totam vesiculam ambit, faciemque superiorem hepati adnectit. Sublata hac tunica secundum Hempel in conspectum venit, tertia muscularis, constans ex fibris tam longitudinalibus, quam transversis cum iis tractus intestinalis convenientibus, quibus irritabilitas non est deneganda (e): de hujus tunicae natura nullo modo inter anatomicos constat, et multi muscula-

rem

<sup>(</sup>a) Cf. C. Sprenget, Lib. Cft. S. 189. Muller, Dfis. de Hep. p. 75.

<sup>(</sup>b) Cf. Richerand, El. de Phys., T. L. p. 209.

<sup>(</sup>c) Cf. Winslow, loc. cit. Cf. Hildebrand, Libr. Cit. S. 2121. Cf. Galengeot, Splanchn. p. 195.

<sup>(</sup>d) Cf. Haller, Elem. Phy . T. 6. L. 23 S. 2. 10 30

<sup>. (</sup>e) (f. Hempel, Grondb. der Outl. D. 2. p. 3950

rem ind lem negant. Platner etiam tunicam numerat fibrosam, muscularem vero naturam in dubium trahit (a). Resembler tres tantum tunicas enumerans, vasculosam, sive propriam, sive nerveam fibris muscularibus instructam esse dicit (b). Blumenbach etiam tres tantum tunicas memorans, uti et C. Sprengel, nec non Autonrieth, fibras musculates non manifestas dicunt (a). Walter eas non adesse refert; uti Bichat, qui etiam tres tantum tunicas memorat, exteriorem serosam, mediam cellulosam et intimam-mucosam (d).

Recentiores vero ex maxima parte vim muscularem ei denegant; quamquam autem aliquando striae observantur praesertim ad collum, ad superficiem tamen cito evanescunt, nullamque convenientiam habent cum fibra musculari, et ex captis experimentis in vivia animalibus nulla gaudent irritabilitate, ita ut ex compacta cellulosa constare videantur (6).

In capite de motu bilis videbimus an fibrae musculares necessariae sint nec ne.

Quarta vasculosa, conveniens cum illa intestinorum ab aliis a quinta, mucosa, non separatur; mucosa illa internam componit vesiculae superficiem, satis est crassa, in vivo homine alba, in cadavere animali diversimode colorata, in bumano semper flavido-viri descendentem habens colorem; secundum nonnullos glandulis mucosis est praedita, aliis eas non admittentibus. Haller, Autenrieth aliique in illa tunica plicas admittunt, valvue larem species efficientes; verum est, illam tunicam aliquando rugosam reperiri, sed non constanter, ast numero insigni papillarum gaudet, quae cum in dilatata valdequam vesicula itidem conspici valeant, non ut aliqui volunt a contractione dependere videntur.

- §. 57. Potest per illas tunicas post mortem bilis transsudare, quod ex coloratis circums jacentibus partibus probatur, licet nulli adhuc detecti sint meatus (f).
- §. 58. Vasa accipit vesicula, tam arteriosa quam venosa. Arteria plerumque una, interdum tamen duplex provenit ex arteria hepatica, et dicitur arteria cystica, cujus rami patulis orificiis in ipsa cavitate et in venis respondentibus, cysticis dictis, incipientibus abi arteriae desinunt, terminantur.
  - §. 59. Nervi, qui in hoc receptaculo inveniuntur, ab iis dextri hepatis lobo proveniunt.
  - 5. 60. Lymphatica vasa ingenti satis numero ad ductum thoracicum transcunt.
  - (a) Of. Platner, Brieven eyer het Mensch, Ligch, br. 51.
  - (3) Cf. Resenmuller, Comp. Anat. p. 285.
- (4) Cf. Blumenback, Init. Phys. 9.378. C. Sprengel, Libr. Cit. S. 139. Cf. Automrieth, Phys. T. 2. p. 35. S. Gar.
- (d) Cf. Walther, Phys. B. I. p. 231. S. 94. Cf. Bichat, An. Descript, T. 5. p. 102.
- ( ) Cf. Pertal , Anat. Med. T. 5. p. 285.
- (f) Cf. Van Vianen, Dies. Cis. p. 22. S. 9. Cf. Richerand, Libr. Cis. T. 1. p. 209. Cf. Proschaska, Phys. p. 414. Cf. Dumes, Princ. de Phys. T. 4. p. 581.

HEPATIS



# HEPATIS PHYSIOLOGIA

## SECTIO SECUNDA

## PARS PRIMA:

## CAPUT PRIMUM.

- 5. 1. Densitate insigni gaudet hepar, minore tamen quam renes, majore vero quam alia parenchymatosa viacera. Substantia ejus pressione digiti cedit, quod facilius fit in statu hepatis pinguedinoso (s).
- 5. 2. Extensibilitas qua gaudet parva est, nullam habet contractificatem animalem, et sensibilitas animalis huic visceri a Hallero non tribuitur; verum est quod sit obtusa, sed verum etiam, quod morbosas affectiones, illam saepe manifestam reddant (b).
- S. 3. Sensibilitas autem et contractilitas insignis organica semper suno activae in secretione, excretione et nutritione. Prime materias, bilificationi aptas, ab aliis itidem ad heper delatis, sed bilificationi ineptis materiebus, distinguit, altera materias bilificationi ineptas, ejicit.
- -5. 4. Vita gaudet propria, hine explicatur, quare tantum bilem separet et non urinam, dum tamen materies uropoiesi inserviens, per ejus substantiam vehitur: qua de causa particulari quoque inflammatione et particularibus alterationibus afficiatur, nec non consensum cum cerebro, non vero eum testiculis alere, observetur. In statu hepatis morboso saepe hicce consensus partium observatur; en connoit, dicit Bichat, les depets du foge dans les playes de la tite (e), quae verba me adhortari videntur, ut in hunc consensum paulo latius inquiram.

CAPUT

<sup>(</sup>a) Cf. Bicket, Anet, Descr. T. 5. p. 93.

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, El. Phys, T. C.

<sup>(</sup>e) Cf. Bichat, Annt, Gen, T. 2. p. 6al.

# CAPUT SECUNDUM.

## DE CONSENSU AT PRYCHICA VIRTUTE BEPATIS.

- 5. 5. Permulta observata docuerunt, vulnera integumentorum cranii, nec non ejus essium, primas vias morbose afficere, quae affectiones tunc ad caput reagentes, vulnera pejora, nec non raro simplicussimai, lethalia reddunt (a). Happocrates, et plurimi post eum hunc consensum observarunt, et Galenus causam quaesivit in ingenti nervorum numero, a cerebro ad hepar decurrențe.
- S. 6. Difficile certe est explicatu, undenam ille consensus pendeat. Pare, Bertrandi, alique operam dederunt illum explicandi, quorum posterior sequentia hunc in finem proposuir:
- sus arterias carotides et vertebrales determinat; sinus et vertebrales e
- venae cavae adstendentis, plus sanguinis effundit; et ideo incrementum sanguinis et a celeritas fluidi, quod deorsum movetur per venam cavam tsuperiorem impedire debegt influxum sanguinis sursum delati per venam cavam inferiorem: Sequitur hinc, quod ex stasi sanguinis venae cavae inferioris, venae hepatime sanguine turgent, et quod fluis di stagnatio originem praebet cum inflammationi tum suppurationi (b).
- 5. 7. Pruteau theorium Bertrandi sefutat, aliamque proponite secundum illum vaserum cerebralium inertia et effusio sanguinis a commotione communicationemi interparte rias et uenas difficilem reddunt; venae et sinus cerebrales minorem sanguinite copiam; quam ante commotionem, acquirunt; columna sanguinis, quae in venam cavam descendentem effundisur, in dextram cordis auriculam minorem habet celeritatem et minoris est quantitatis, et in venis hepaticis nulla locum habebit sanguatio: vult contra Pouteau, quod motus sanguis a corde in arterias carotides propulsus, in decursu per vasa cerebral-

<sup>(</sup>a) Cf. Dessault, Jourgel de Chir. T. 4. p. 16-32 307-326, ...

<sup>(</sup>b) Cf. Mem. de l'As. R. de Chir. T. 3. 486.

bralia, quando commotio obtinet, impeditur; probatque porro, sanguinem hinc majori copia ducendum esse per aortam descendentem, et hinc accumulationem et stagnationem in arteria hepatica oriri (a).

- §. 8. Secundum Richerand, phaenomena de quibus sermo est semper a commotione pendere videntur, Bricheteau vero dicit, causam aliquando tantum in illa quaerendam esse (b). Dessault rursus hypotheses a Bertrandi et Pouteau allatas rejicit; admittit quidem consensum memoratum, sed illum incognitum dicit, quamquam habeat systema nervosum pro principe hujus communicationis agente (c); quacum sententia Portal et Larrey convenire videntur (d); Merat, vero credit, illas hepatis affectiones sympathice oriri ex inflammatione membranarum fibrosarum (e). Sed quidquid sit, sufficiat nobis alterationes illas hepatis ex inflictis vulneribus cranii, et reactionem illarum in haec cognoscere, et pro variis modificationibus, quae inde in morborum decursu producuntur, varium adhibere curandi methodum (f).
- §. 9. Alius consensus a Krimero fuse indagatus est; ille scilicet, qui observatur inter hepar et organon auditus (g).

Adfert auctor quinque observationes, quibus probatur, quod in morbosa hepatis affectione, pati etiam possit auditus organon. Refert, inter alia, casum ubi foemina 52 annorum, aliquot hebdomades post hepatis affectionem queri incipiebat de gravi auditu. Ex cadaveris sectione patebat, hepar in minus volumen fuisse redactum, tuberculis circumscriptis plenum, pone nervorum distributionem sitis; in organo auditus nil praeternaturale observabatur: sed in alio casu ubi eadem observabantur hoc organon morbose fuit affectum, cerébro illaeso.

Ex observationibus a nominato auctore allatis, sequi videtur, quod intimus adsit nexus inter hepar et organon auditus, quodque ratio quaerenda sit in communicatione, quam nervus vagus, qui ramos praecipue hepati dat, cum nervo auditorio habet (h), et verosimile hinc videtur, quod, ob affinitatem horum nervorum, si unum organon patiatur, etiam alterum afficiatur, et vice versa.

S. 10. In vivis animalibus etiam capta sunt experimenta, quae hunc consensum pro-

<sup>(</sup>a) Cf. Pouteau Mel. de Chir. p. 128.

<sup>(</sup>b) Cf. London Medic. Repository N. 287. vol. 15. A. 1821.

<sup>(</sup>c . Cf. Dessault Libr. Cit. (d) Cf. Dict. des Scienc.

<sup>(</sup>e) Cf. Dict. des Scienc. Med. T. 3. p. 139.

<sup>(</sup>f) Cf. van Houte, Onderzoek aangaande de Ontstek, der Hersenyliezen S. 45.

<sup>(</sup>g) Cf. Krimer, Physiol. Untersuch. p. 240.

<sup>(</sup>h) Cf. Meckel Handb. d. M. An. B. s. p. 456.

probarent; in nonnullis capita abscindebantur, simulque effluxus sanguinis ex trunco impediebatur; tuncque si prope animal mensae incumbens, fortis sonus moveretur, in illo horripilationes observabantur; secundum Krimerum, quoniam animal adhuc audiebat, nobis tamen difficile explicatu videtur, quo modo horripilationes hae a vero auditu derivari valeant; nonne potius est commotus aër, qui in superstite adhue musculari irritabilitate hic agit? Sed praeterea aliud quid adhuc nobis animadvertere liceat. Constare ex observationibus videtur consensum quemdam adesse inter hepar et auditum. Explicatur hoc uti diximus a nervorum decursu, cum nervus vagus prope nervum auditorium oriatur, et hoc in loco fibrae utriusque jam secum invicem conjungi videntur: et cum nervus vagus ramos tribuat hepati, memoratus consensus certe tali modo explicari potest. Sed vagus non tantum hepati, verum etiam pluribus aliis organis ramos dat: consequi hinc videtur, quod in aliis organis, ramis nervi vagi praeditis, iisdem sub conditionibus, eadem phaenomena observare debeamus. In pancreatitide, in Enteritide aliisque nihil tamen super hunc consensum annotatum video:

In morbis catarrhalibus biliosis, saepe observatur auditus affectio, surditas, quae si observatur, semper bene ominatur.

Haec omnia satis superque evincunt, inter hepar et auditus organa consensum revera adesse: an vero nervorum decursui, an aliae causae ille tribuendus sit, hoc nondum demonstratum esse.

Sunt autem et alii hepatis cum aliis partibus consensus. Sic Wiedeman observata memorat, ubi inflammationes hepatis lapsu pilorum genitalium concomitatae erant.

S. 11. Veteres medici et philosophi graeci, cum hepati tum bili magnam vim in animum tribuerunt, quod etiam denominatio isius temperamenti quod a bile atra derivabant, melancholia nempe, insuper probare videtur.

Praeterea in vehemente ira et indignatione statim hepatis functiones turbantur, color fit pallidus aut flavus, oritur inappetentia, nausea vel oris amarities, vel vomitus biliosus vel biliosae dejectiones, cet. (a).

Cadaverum dissectiones docere videntur, quod animi affectiones tristes et diu durantes non dynamica tantum, verum etiam organica mala in hepar inducunt, quae tandem mortis causae fiunt.

In cadaveribus illorum, qui per longum tempus moerore, metu vel sollicitudine correpti fuerunt, hepar vel induratum vel diminutum vel ulceratum, vel tuberculatum inve-

(a) Cf. Gaubins, Poth. \$, 542. Cf. Bianchi, Hist. Hop. T. 1. p. 230. Cf. Hofman, Rot. Med. T. 2. p. 157.

Digitized by Google

nerunt perplures auctores (a). Mira facultas moeroris est, functiones ventriculi, intestinorum ac hepatis conturbandi, inquit Stoll (b).

§. 12. Illa igitur affirmare videntur actionem cerebri in hepar; verum nec exempla desunt, ubi vitia hepatis, praesertim post icterum et multos hepatis morbos chronicos, efficaciam suam in cerebro ostenderunt, imaginationes hypochondriacas, morbificas, sensus communis et cupiditatum mutationes procreando.

Dissectiones porro a Boneto, Gredingio, Hallero, aliisque institutae docent, hepatis vitia saepe cum depravata vita, animique perturbationibus esse conjuncta, ita ut cum Walthero dicere liceat, " ex hujus conjunctionis frequentia, non possumus quin alte" rum statum ab altero gigni vel sustineri suspicemur" (c).

Ex nonnullis observationibus patere etiam videtur, quod quaedam praesagiendi vis hepatis morbos aliquando concomitetur, sic ut aegrotantes tales, non raro tranquillo et firmo animo se morituros pronuntient (d).

## CAPUT TERTIUM.

#### HEPATIS FUNCTIO.

5. 13. Omnes fere physiologi vires intenderunt, ad hepatis functionem explicandam, quem in finem permultae allatae sunt opiniones, inter se plus minusve diversae.

C. Bartholinus, Swammerdam aliique crediderunt, sanguinem in hepate elaborari, et ad diversas corporis animalis partes per venam portarum, nutritionis scopo mitti, dum statuerunt, arterias sanguinem tenuem spirituosum vehere (e).

Alii etiam fuerunt medici, qui totum hepatis officium in eo consistere perhibuerint, quod partes nocivas e corpore eliminaret, quodque viscus adeo foret mere excretorium (f).

T. Bartholinus vero, nec non Bianchi omnesque alii, chyli itinere et sanguinis circuitu

E 2

<sup>(</sup>a) Walther, de Psychica Virtute Hep. p. S. (b) Stell, Rat. Med. P. 3. p. 35%.

<sup>(</sup>c) Cf. Lorry, de Melanch. p. 84. (d) Cf. Waither, Diss. Cfs. p. 19. (e) Cf. C. Bartholinus Inst. Anat. p. 324. Cf. Swammerdam Bibl. Nat. T. 2. p. 675.

<sup>(</sup>f) Cf. Le Clerc et Mangeene Bibl, Anat. T. a. p. 997. C. X. prop. 1430

cognito, errorem illum deprehenderunt (a), ita ut hodie inter se conveniant, et ab omnibus recepta sit opinio, hepar viscus esse bilificationi inserviens; de modo vero quo bilis illa secernatur, nimirum an secretio illa e sanguine arterioso, an vero venoso fiat, permulta admota sunt dubia, quamquam generalis opinio est, sanguinem venosum abdominalem principia advehere, e quibus humor ille praeparatur, dum arteria hepatica praecipue nutritioni visceris dicata sit.

Examinanda itaque sunt argumenta, quae cum secretioni hujus humoris e sanguine arterioso, tum illi e sanguine venoso favere videntur.

## CAPUT QUARTUM.

#### SECRETIO BILIS A SANGUINE ARTERIAE HEPATICAE.

S. 14. Ex analogia ratiocinatus potissimum fuit Sylvius, qui, quoniam tantum non omnes reliqui humores inquilini, plerique saltem, secerauntur a vasis arteriosis et a sanguine per arterias allato, simili etiam ratione e sanguine per arteriam hepaticam allato, bilem secerni dixit (b) atque favere huic opinioni videntur instituta experimenta ab a Castro, qui ex injectionibus felicibus arteriae hepaticae concludit, quod libera adesse videtur via, quae e finibus hujus arteriae in poros biliarios ducit (c).

Quod ad primum argumentum, licet primo intuitu analogia aliarum secretionum illi faveat, accuratior tamen indagatio plenius docet, principes partes secretionis bilis venae portarum deberi.

§. 15. Ad idem hocce argumentum refutandum, Blumenbachius aliud adfert, etiam ex analogia desumtum, sed quod majoris momenti esse videtur. Comparationem scilicet instituit auctor pulmones inter et hepar. In eo nimirum conveniunt, quod duplicem sanguinem, alterum nutritioni, alterum utriusque visceris functioni destinatum, accipiunt.

Pul-

(a Cf T. Bartholinus, Opnic, Anat. de Hop, Reimerect, Cf. Bianchi, Hist. Hop. T. 1. P. I. C. 6 et &

Digitized by Google

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, Blom, Phys. T 6. L, 23. S. 3. 1. 28.

<sup>(</sup>c) Cf. Haller, lee, cit. Cf. Geldmiz, Phys. der Galle, p. 40.

Pulmones autem omnem sanguinem a corde prius acceptum, ab arteria pulmonali acquirunt, non nutritioni, sed, cum respirationi dicatum, tum etiam huic fini inservientem, ut per venas pulmonales iterum ad cor redeat. Sanguinem vero nutritioni destinatum quique nil facit ad respirationem, adferunt arteriae bronchiales, et reducit vena cava (a).

- S. 16. Si nunc analogice, ex duplicibus jam hisce vasis, per unum idemque viscus, nemper per pulmonem distributis et simul ex varia utriusque utilitate et necessitate concludamus ad utilitatem et necessitatem duorum vasorum, sanguinem ad aliud viscus, nempe ad hepar ducentium, non absonum videtur concludere, alterum hepatis nutritioni tantum, alterum ejusdem visceris functioni, bilificationi nimirum, proxime inservire; atque graves sunt rationes, cur eidem functioni sarguinem quam vena portarum adfert, destinatum credamus, qua propter, qui per hepaticam arteriam adfertur sanguis, nutritioni hepatis potissimum inservire plus quam verosimile nobis videtur.
- §. 17. Quod autem ad alterum, supra memoratum argumentum attinet, ad injectiones, scilicet per arteriam hepaticam, dubium adhuc est, num dicta modo via sit naturalis, num potius per vim siphunculi facta sit; dum praeterea, per venam portarum injecta similis materia itidem penetrat in ductuum biliariorum radiculas, sic ut nihil exinde pro secretione bilis e sanguine arteriae hepaticae concludi possit.
- §. 18. Neque magis valet opinio eorum, qui arteriam hepaticam majorem esse dicunt, quam pro nutratione hepatis requiritur.

Saunders hoc probare conatus est, comparando arterias bronchiales et hepaticas cum pulmonibus et hepate inter se; qui tamen attendat ad difficultatem, qua talis comparatio premitur, is facile hoc argumentum parvi momenti faciet, dum praeterea perplures adsunt auctores, qui velint arteriam hepaticam ob modicam ejus capacitatem, non, nisi nutritioni inservire posse (b).

S. 19. Hoc loco memoranda est observatio ab Abernethy facta, quae, si vera, secretionem biles e sanguine allato per arteriam hepaticam primo intuitu aliquantum probare videretur. Reperit nimirum in cadavere infantis unius anni venam portarum, non interposita vena portarum hepatica, immediate prope venas renales venae cavae adscendenti insertam; arteriam hepaticam observavit majoris capacitatis, et bilem invenit secretam, tam in intestinis, quam in vesicula fellea praesentem. Exinde ergo concludendum videretur, arteriam hepaticam hoc in subjecto utrique scopo inservisse, nimirum cum nutritioni visceris, tum secretioni bilis (c).

Sed

<sup>(</sup>a) Cf. Bergman, Diss. de Lep. § 19. Cf. Walther, Phys. L. p. 281. S. 87.

<sup>(</sup>b) Cf. Merat, Dict. des Scienc. Med. T. 3. p. 82.

<sup>(</sup>c) Cf. Phil. Transactions 1793. p 59.

Sed jure rogandum mihi videtur, an Cl. Observator accuratum et exactum examen totius cadaveris instituerit, an vero aliae simul adfuerint naturae aberrationes, verbi causa, an vera, exquisita fuerit bilis, quae in cystide reperiebatur, numne alius liquor, eatenus, quatenus bilis receptaculo continebatur, bilis dicendus, sed caeterum multarum orbus illarum qualitatum, quae in vera bile, qualis illa est, quae e venae portarum sanguine secernitur, observari solent; et licet observatio ab omni parte valeret, numquam tamen pro argumento haberi posset, absoluto, quo naturalis et regularis usus arteriae hepaticae probari posset, uti a de Hess in sua diss. factum fuit (a). Cor enim pertinet inter partes corporis humani quae nullatenus voluntatis imperio sunt subjectae; exstat tamen observatio a Blumenbach memorata, cujusdam Angli, Tribuni militum, qui cordis et arteriarum motum pro arbitrio supprimere valebat (b); hinc nunc deducere, cor voluntatis imperio regulariter subjectum esse, nemini certe placebit; et eodem jure rejiciendum mihi videtur petitum corollarium ex observatione ab Abernethy facta. Meckel memorat talem aberrationem vel insertionem venae portarum in venam cavam bis fuisse observatam (c).

# CAPUT QUINTUM.

#### DE SECRETIONE BILIS A SANGUINE VENAE PORTARUM.

S. 20. Largitur sanguis arteriosus, qui ex alimentis chylum assimilat, materiem, unde omnia illa elementa, quae corpus per processum vitalem continuo amittit, quaeque suo officio defuncta sunt, reparantur, et e qua liquores multiplices nec non admodum diversi secernuntur. Sanguinem illum vehunt arteriae, vi vitali praeditae. Liquorum autem eorum secretorum proprietates differunt ab iis sanguinis arteriosi. Ductus excretorii secretos humores e corpore eliminant, vel in cavum, diversum in usum, emittunt. Secretione et nutritione in parte glandulosa peractis, sanguis, qui his inserviit venosus factus, venarum ramulis hauritur, et per venarum truncos rursus ad cor deducitur. Structu-

<sup>(</sup>a) Cf. de Hess , Diss, de Hef.

<sup>(</sup>b) Cf. Blumenbach , Inst. Phys. S. 287.

<sup>(</sup>c) Cf. Intelligenzhl, der Archiv. fur die Phys. V. Cf. Meckel, B. I. p. 290.

cturam glandularem in hepate demonstravimus; omnia igitur hic habemus e quibus juxta normam expositam, bilis secretio locum habere pótest.

Sed practer has partes, ad hepar adhuc decurrit descriptum illud systema venae portarum, in corpore humano unicum, cum simile systema ad alias glandulas sanguinem non ducit.

Hanc naturae recessionem permulti explicare tentarunt, et plerique, ut supra verbo jam monuimus, concluserunt, sanguinem venae portarum bilificationi inservire, sanguinem vero arteriae hepaticae nutritioni visceris, atque sanguinem superstitem a venis hepaticis ad venam cavam deduci.

5. 21. Biliosam materiem non largiri sanguinem, quem advehit arteria hepatica ex capto quodam experimento, quod ex *Malpighio* (a) memorat *Hallerus* (b), constare valeret; arteria nempe hepatica vinculo intercepta, et sic via praeclusa sanguini huic a dicta arteria allato, bilem nihilominus secretam fuisse.

Multi parum virium huic experimento inesse censent, et ob difficultatem, qua institui valet, experimentum in dubium vocant. Bichat possibilitatem talis ligaturae omnino negat, cum illam instituere ipsi non successerit (c). Bianchi tamen ligaturam hujus arteriae etiam instituisse patet, dum scribit: "Ligata enim arteria hepatica, nullum amplius "per hepar, aut portam vigere pulsum in vivis canibus experti sumus" (d).

Richerand experimentum in dubium vocare non videtur, affirmat vero, ut et Walther, quod ex illa ligatura hepar alimento privatur, et sic hoc viscus vix aliquid in sanguinem venae portarum efficere possit (e).

5. 22. Impeditur tamen revera secretio post ligaturam venae portarum, sed quoniam animalia, in quibus experimenta talia instituuntur nimis cito pereant, certum quid concludere difficile est. Sed si haec similiaque experimenta, captu difficillima, ad secretionis bilis theoriam explicandam, debilia videantur, concludendum tamen videtur e non alia nisi ex aliato per venam portarum sanguine, bilem posse secerni; si nempe consideremus bilem, tum videmus laticem esse viscidum, cui maxima inest copia carbonacei elementi, cujus origo difficillime explicatur, si humorem hunc e sanguine arterioso, cui carbonii perparum inest, secretum statuamus, dum contra nihil erit obscuri, si e sanguine venae portarum bilis derivemus originem, quo seilicet sanguine non alius majori abun-

<sup>(</sup>a) Cf. Malpighius, de Liene, p. 110.

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. p. 601. S. 28. Cf. Dumas, Princ, de Phys. T. 4. p. 590.

<sup>(</sup>c) Cf. Bichat, Anat. Generale, T. I. p. 407.

<sup>(</sup>d) Cf. Bianchi, Hist. Hep. T. I. p. I. cap. 8.

<sup>(</sup>e) Cf. Richerand, Elem. de Phys. T. 1. p. 204. Cf. Walther, Phys. B. I. p. 220. S. 86.

dat copia, ejusdem illius elementi, quique aptissimus ergo videtur, ut bilis secretioni inserviat.

- §. 23. Bilificatio autem cum principium inflammabile, hydro-carbonaceum, ut productum habet, non uti caetera organa secretoria, ex sanguine arterioso materias, secretios ni inservientes, trahere posset, cum sanguis arteriosus principiis inflammabilibus non abundet, sed e contra sat notabili copia comburentis oxygenii gaudeat. Bilis vero cum ab omnibus secretis materiebus in eo differre videatur, quod constet ex aggregatione materierum inflammabilium, reliquae vero materies secretae ex particulis magis combustis, ita bilis secretio etiam in eo differre debet, quod sanguis huic secretioni inserviens non ex arterioso, sed e venoso systemate hauriatur. Bilis autem non tantum ex carbonio, verum etiam ex Hydrogenio constat; cumque sanguis venae cavae, carbonio et perexigua oxyge. nii quantitate onustus, ejus secretioni minus aptus foret, natura hac in re prospezione videtur, adaptando huic fini alio particulari, magis venoso, systemate, quod sanguine insigniter desoxydato inflammabili onustum est, quodque systema venze portarum vocamus (a). Cujus origo e ventriculo et intestinis, ut Luca scribit, n lit daher um so m wichtiger, als gerade diese gebilde, vermöge ihrer grossen Sauerstaff, vonsumirenden n Verrichtung und Secretion sehr wichtige Organe, zur Bereitung eines höchst venosen " Blutes abgeben (b).
- §. 24. Praeterea si attendamus ad structuram venae portarum, ad ejus divisiones, ad ejus capacitatem, ad decursum sanguinis, ad lienis evolutionis modum, ad evolutionem arteriae hepaticae, nec non splenicae, tunc omnia illa indicare videntur, venam portarum in hepate officio fungi, quo arteriae in aliis organis, secretionem nempe exercentes.

Sanguis autem a vena portarum allatus, a venis hepaticis reducitur longe minori copia, quam advectus fuit.

Vena portarum ducit sanguinem ad organa secretoria, reliquae vero venae sanguinem ab organis reducunt (c).

Adest coexistentia in morbis hepatis, in quibus vena portarum affecta est, cum morbose mutata bilis secretione.

Adest convenientia inter qualitatem bilis, illamque sanguinis venae portarum.

Adest anastomosis inter orificia ultimorum ramorum venae portarum et ductuum bi-



<sup>(</sup>a) Cf. Luca, Med. Anthrop. B. 1. \$. 367 et 450. Cf. Roeseke, Dist. de Bile, \$. 10. Cf. Walther, Libr. Cit. B. 1. \$. 83 et 87. Cf. Autenrieth, Phys. Th. 2, p. 94. \$. 648.

<sup>(</sup>b) Cf. Luca, Libr Cit. T. 1. p. 407. §. 371.

<sup>(</sup>c) Cf. Portal, Anat, Med. T. 5. p. 280. Cf. Pierer, Med. Realwort. p. 208.

liariorum. Impeditur secretio, post ligaturam venae portarum, caet. (a). Quod ad Lienem, uti mox videbimus, illud viscus in foetu, in quo fere nulla secretio viget, proportionatam habet magnitudinem, non pro hepatis volumine, sed pro vigore secretionis; et ex Hallero vidimus arteriam hepaticam in foetu magnam esse, post nativitatem vero candem decrescere: respondet ergo volumini hepatis non vero secretioni bilis; dum arteria lienalis e contra, ante nativitatem parva est, post illam vero increscit, et volumine augetur (b).

§. 25. Diximus sanguinem venae portarum convenientiam habere cum bile, cum materias constitutivas hujus liquoris in se contineat, magis abundantes, nec non magis evolutas, quam in alias vasis (c).

Repererunt Physiologi et Chemici in hoc sanguine partes adiposas, portionem quamdam bilis, nec non hydrogenium, carbonium et caetera bilis elementa, in quo hic sanguis certe differt a reliquo venoso sanguine; dum arteriae hepaticae sanguis idem videtur ac reliquus arteriosus sanguis (d); neque mirum uti videtur, nam hic non illud obtinet, quod in reliquis venis, ab uno aliquo organo aut articulo sanguinem revehentibus; sed contrarium obtinet in vena portarum, quae a plurimis, iisque valde diversis visceribus diversissimum sanguinem recipit; et insuper adhuc, secundum Walther, ope sanguinis venae portarum chylus e chymo praecipitari potest, et in calidis regionibus, ab insigniter adaucta atmospherae temperatura, non raro in morbis acutis revera praeformata biliosa materies in vena portarum invenitur.

§. 26. Licet nunc ex his probabile reddatur, bilem e sanguine venae portarum secerni, non tamen possumus quin arteriae hepaticae in secretione bilis activam partem tribuamus, et quidem ob sequentes adhuc rationes.

Fines arteriae hepaticae, uti eae venae portarum in acinis finiuntur, qui inter se et cum ductibus biliferis communicant (e). Exinde, dicit Luca, fieri potest, affectiones morbosas partis venae portarum arteriosae mox mutari in ipsos morbos hepatis, totumque parenchyma afficere (f).

Venae portarum quisque ramus a ramo arteriae hepaticae concomitatus est.

۷e۰

<sup>(</sup>a) Cf. Walther , Libr. Cit. B. 1. p. 219. S. 85.

<sup>(</sup>b) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 112.

<sup>(</sup>c) Cf. Nallinger, Diss. de ductu Hep. Cys. \$ 12.

<sup>(</sup>d) Cf. Proschaska, Phys. p. 414. Cf. Bartels, Phys. S. 232. Cf. Federé, Phys. T. v. p. 240. Cf. Walther. l. c. S. 83. Cf. Autenrieth, l. c. S. 673. Cf. Luca, l. c. S. 372. Cf. Dumas, l. c. p. 590

<sup>(</sup>e) Cf. Marherr, Prael, in Boerk. T. 2. p. 468.

<sup>(</sup>f) Cf. Luca, Libr. Cit. T. 1. p. 411. \$. 373.

Venae hepaticae utrique systemati communes sunt.

Ab arterioso sanguine pendet calor et excitabilitas.

Si nutritioni arteriam hepaticam inservire statuamus, tunc omnes observationes sunt negligendae, secretionisque conditionibus renuntiemus necesse est (a).

Ea omnia, praeter jam allata dubia, arguere videntur, ni fallimur, quod nondum satis evictum sit, an venoso, an arterioso sanguini bilis secretio tribuenda sit.

Praeterea adhuc, quamquam bilis secretio a sanguine venoso derivanda est, eo magis tamen concludendum videtur sanguinem arteriosum a bilis secretione non abesse, quum secundum Sprengel oxygenii copia ad bilis amaricantem naturam perficiendam requiratur (b); et hoc probabile fit, cum bilis in foetu non respirante, non amara sit (c), cum adeps ex accedente oxygenio rancida fiat, et cum in pullis gallinaceis, qui ex vitello sanguinem, principio valde inflammabili onustum, hauriunt, bilis amarissima, viridi colore tincta reperiatur (d).

S. 27. Possemus adhuc alia adferre argumenta, quae pro et contra varias opiniones sunt prolata, sed Doct. de Hess et Mulder ea omnia jam collegerunt, concinne exposuerunt nec non ingeniose dijudicaverunt. Pervenimus sic eo, ut praecipua sakem perlastraverimus, quae pro secretione bilia, tum e sanguine venoso, tum ex arterioso afferri solent argumenta, quae omnia nobis probare videntur, quod lis, an e venoso, an vero ex arterioso sanguine bilis secernatur, inter viros doctos nondum sit composita; cumque progressus, quos in arte fecimus, tenues adhuc sint, novam proponere hypothesin meliorem neque possumus, neque tentare auderemus. Potius itaque me accingo ad indaganda non-pulla de liene, viscere arcte cum hepate, uti videtur, conjuncto, antequam in contemplatione eorum, quae hepar spectant, progrediamur.



**DIVISIO** 

<sup>(</sup>a) Cf. Platner, Ueber den Ursprung der Galle, p. 85. Cf. Bichat, Anat, Gen. T. 1, p. 406. Cf. Geldwiz, Phys. der Galle, p. 42.

<sup>(</sup>b) Cf. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. p. 355.

<sup>(</sup>c) Cf. Autenrieth , Phys. Th. 2 p. 91. 5. 646.

<sup>(4)</sup> Cf. Geldwiz, Pathol. der Galle, p. 94.

# DIVISIO PRIMA.

# PARS PRIMA.

### ANATOMIA LIENIS.

S. 1. Lien sive splen, viscus singularis structurae et fere incognitum quoad functiones. in homine naturaliter collocatus est in laterali et posteriore parte sinistri hypochondrii; in foetu vero parum infra costas spurias prominet. Ejus circumferentia respondet saperius diaphragmati, inferius reni et capsulae renali sinistrae, a posteriori parte pancreati, et antrorsum thoraci. Duas habet superficies, externam convexam, et internam concavam, in duas partes divisam, in quarum medio convexitas major adest, quae hilus lienalis dicitur, quam vasa intrant, et alia exeunt. Ligamentorum ope, quae duplicaturae sunt peritonei, et phrenico-lienale, et gastro-lienale, ab illorum decursu dicuntur, in situ suo retinetur. Situs ille tamen nonnunquam variare observatur, ita ut memorentur casus, ubi sub linea alba, in hypogastrio, in sacco hernioso herniae inguinalis, in pelvi alisque locis lienem observarunt. Imo et magis praeter naturalem situm nonnullis observare contigit, nempe in thorace et inverso omnium viscerum siru, in dextro abdominis latere. Unitur lien per vasa sua ventriculo, unde valde mobilem habet situm, et exinde facile explicatur, quod motum ventriculi sequatur, cum unice fere cum hoc viscere jungatur; neque aliter fiers potest, quin, prouti vacuus vel repletus est ventriculus, pro diversa hac conditions lien etiam e suo situ moveatur. Praeterea alium adhuc et quidem perpethum, quamquani lenem et acquabilem motum diaphragma lieni inducit. Diaphragmati enim accumbens, ab hoc museulo, continuo in respiratione sursum deorsumque moto, lien agitetur, necesse est.

Plerumque unicus est lien, quandoque tamen accessoria habet corpora, lienes succenturiati, dicta (a).

Fi-

(a) Cf E. Sandifort, Bibl. Ph. Med. V. 2. p. 245

Figura lienis plerumque est oblonga, ovalis; segmentum dicitur de corpore elliptoide resectum (a); nonnumquam tamen in eo etiam ludit natura, cum non raro rotundatus, cordatus, triangularis, lobatus etc. inveniatur. A magna sanguinis copia, qua hoc viscus abundat colorem habet lividum (b), variat tamen persaepe et quidem raro aequabilis est color in tota lienis superficie.

§. 2. Texturam habet mollissimam, parum elasticam, magis extensibilem, ita ut digiti pressioni facile cedat, atque ab interna vel externa causa facile disrumpatur; ruptura quae in dissectione viscerum abdominalium, nisi prudenter procedamus, sat facile obtinet (c).

Duabus cingitur tunicis, altera externa serosa, peritonei continuatione, altera interna propria, fibrosa, quam nonnulli non admittunt (d) licet adesse videatur, cum, si ab analogia concludere licet, in vitulo revera praesens sit: sed una duaeve adsint, hoc verissimum, quod exiguo gaudent robore, ut e facili delaceratione manifestum est (e): membrana serosa deest in parte, per quam vasa et nervi in substantiam lienis penetrant. Ex interna superficie membranae fibrosae multae progrediuntur lamellae in ipsam substantiam, cum penetrantibus vasis et nervis cohaerentes, et sic concurrentes ad ipsum parenchyma formandum. Evidenter id probant lienes repetitis lotionibus a sanguine liberati. Accurata indagatio et felices injectiones probarunt ejus texturam valde vasculosam esse, cellulosa substantia intermixtam, dum non, uti in aliis partibus, fibras, neque pinguedinem nec alia in illa observare liceat, quamquam nonnulli uti Malpighius acinos in ea se observasse crediderunt.

Tota autem quanta a ceracea materia impleri valet lien, ita ut, injectione bene succedente, non nisi ceraceam massam monstret, in qua parenchymatosa substantia difficile demonstrari valet. Porro, quod maximam partem ex fluidis constat, manifeste probat lien a turgente sanguine liberatus et dein siccatus; tunc enim totum viscus in molem perexiguam redactum contemplamur. Lienes succenturiati eandem habent structuram.

S. 3. Lienis volumen non semper sibi constat. Plerumque pondus observatur ab Zvi ad xvi usque, sed persaepe magnitudo et pondus varias ob causas augentur, rarius minuuntur: sic legimus de liene 4 23, 6 23, 8 23, 23 28 et quod fere incredibile, apud Donatum de liene, qui totum replebat abdomen, cujusmodi tamen casum etiam aliis obser-

<sup>(</sup>a) Cf. Haller, Elem. Phys. T. 6. L. 21. S. I. S. s.

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, Libr. Cit. S. 6.

<sup>(</sup>c) Cf. Bichat, lee, cit. (d) Cf. Haller, Lib. Cit. §. 7.

<sup>(</sup>e) Cf. Blumenbach, Inst. Phys. S. 389. Cf. Hildebrand, Lehrbuch der Aust. S. 2120.

vare liquit, sig ut corpus exinde graviditatem ad terminum mentiretur (a). Ratio enormis hujus voluminis in eo quaerenda videtur, quod ob vasorum quantitatem, amplitudinem, et ductilitatem facile morbosa sanguinis accumulatio locum habet, unde dilatatio, obstructio, induratio cet. (b). Haller, Blumenbach, Portal, Autenrieth, alique dicunt, lienem, ventriculo vacuo, magna copia sanguinis turgere, ventriculo vero repleto, sanguinem quo turgebat a ventriculi pressione rursus per venas in systema venae portarum deduci (e); cui opinioni Bichat favere non videtur (d), et explicationem eam mere mechanicam nullius pretii facit, nam ut lien comprimatur a parte ventriculi, vis hujus major esse deberet, quam quidem locum habet; sed praeterea comprimi a ventriculo non potest : quo magis enim cibis impletur ventriculus, eo magis anterior fit, et a liene recedit. Verum hoc; sub certis tamen conditionibus alia res esse videtur. Notum enim est. Galios consuetudinem habere, ventriculos quarumdam avium ex. gr. anserum sub temperatura calida continuo cibis siccis opplendi, ut sic impletus stomachus lienem comprimat. eumque pedetentim destruat, et sanguis ita majori copia ad hepar determinetur, eum in finem, ut illud viscus majus acquirat volumen et ligurientibus inserviat (e): quamquam autem illa methodus non solum nititur destructione lienis, praesertim vero adipia secretione adaucta (f), hoc in casu tamen ventriculus, tali modo semper oppletus, suo pondere in lienem agere debere videtur.

- S. 4. Vaga tamen hypothesi haec ventriculi actio in lienem superstructa videtur, et loco mechanicae illius explicationis, magis naturae legibus consentaneum nobis videtur sequentem admittere thesin, lienis voluminis imminutionem et augmentum explicantem.
- . " Dum digestionis tempore secretio bilis augetur, ob momentaneam sanguinis depletio-" nem, lienis volumen imminuitur et ratione inversa, augetur."

Alimenta enim, in organis digestionis contenta, suo stimulo hepar excitant; ex hac excitatione sequitur major hepatis actio, celerior bilis elaboratio et major etiam secretio. Ex citiori illa elaboratione sequitur validum sanguinis in hepate dispendium et ergo etiam major sanguinis depletio in organis quae sanguinem pro bilificatione praeparant et ad hepar adducunt; facile nunc explicatur imminutio voluminis lienis, vigente digestione. E contra si ventriculus vacuus est, minor requiritur bi-

<sup>(</sup>a) (f. Hempel, Grondb. der Ontl. D. 2. p. 396. in note.

<sup>(</sup>b) Cf. Portal, Anat. Medicale, T. 5. p. 338.

<sup>(</sup>c), Cf. Blumenbach, Libr. Cit. \$. 390. Cf. Autenrieth, Phys. Th. 2. p. 76. \$. 632. Cf. Portal, Lib. Cit. To 5. p. 314.

<sup>(</sup>d) Cf. Bichat, Anat. Descript. T. 5. p. 57.

<sup>(</sup>e, Cf Federe, Phys. posit. T. 2. p. 249. Cf. Portal. Anat. Med. T. 5. p. 841.

<sup>(</sup>f) Cf. Puchelt, Venensyst, in ejus Krankh. Verhaltu. p. 258.

bilis secretio, hinc rursus sequitur minor sanguinis venae portarum deperditio; et ratio cur lienis volumen eo tempore adaugeatur, nec non distendatur, dubia non videtur (a). Magnus quoque est lien in languidis, nec non in iis qui longa abstinentia usi sunt (b), e contra in hominibus derepente mortuis, minor reperitur (c).

• §. 5. Arteriosus sanguis lieni adfertur ab arteria lienali, ob tortuosum decursum, tunicarum tenuitatem et robur, conspicua (d). Provenit ab arteria coeliacă; pone pancreas arcuata lienem petens, parvos ramulos pancreati ac lieni immittit; hinc ad coecum ventriculi saccum quatuor vel quinque arterias breves, tandemque arteriam gastro-epiploicam sinistram profert:

Postremo arteria lienalis in duos tresve transit surculos, qui lienem adeuntes, in infinitos disperguntur ramulos (s), multas anastomoses facientes et systema capillare hujus organi efficientes (f). Arteria lienalis, respectu visceris voluminis, quod longe minus est illo hepatis, satis magna est, ita ut capacitati arteriae hepaticae sit adaequata (g). Vense lienales valde laxae et amplae valvulis sunt destitutae, ita ut in injectionibus materies ceracea vel alia facile ex arteriis in illis transeat et communicatio arteriam inter et venas manifesta sie fiat. Conjunguntur ramuli in unicum truncum, qui ia venam portarum se effundit, mutatum sanguinem vehit et ductus excretorii locum occupare videtur, in quem truncum vel in nonnullos ejus ramos varii ramusculi venosi, a ventriculi curvatura majori aliisque partibus originem ducentes, sese exonerant, et venae dicuntur breves (h). Memorata vasa parenchymate celluloso fulciuntur, unde vasa lymphatica suum originem ducunt (i); in homine satis numerosa, et macerationis ope, vel aëris inflatu sub tunicis facile demonstranda: tenerrimi fines arteriae lienalis in illis numero insigni continuantur (k).

Nervos habet paucos, subtiles; oriuntur e piexu coeliaco et singularem formant ple-

<sup>(</sup>a) Cf. de Herr, Dirs. Cit. T. 2. p. 19. Cf. Fodere, Libr. Cit. T. 2. p. 246. Cf. Guirlain, Comment, de liene in Acad, Ganday,

<sup>(</sup>b) Cf. Boger, Traiss complet d'Anatom. T. 4. p. 423.

fe) Cf. Lieutand, Libr. Cit. p. 321. (d) Cf. Haller, Libr. Cit. S. 8.

<sup>(</sup>e) Cf. Rosenmuller, Comp. Anat. p. 181.

<sup>(</sup>f) Cf. Hildebrand, Lehrb. der Anat.

<sup>(</sup>g) Cf. Autenrieth, Libr. Cie. Th. 2. p. 76. S. 631. Cf. Itenfiamm, Prake. Anm. weber die Ringem. p. 96. S. 42.

<sup>(</sup>b) Cf. Haller, Libr. Cit. S. 9.

<sup>(</sup>i) Cf. Rosenmuller, Libr. Cit. p. 287.

<sup>(</sup>k) Cf. Tiedemann et Gmelin, Vors, ueber die Verricht, der Milz, p. 93.

xum, lienalem dictum. Amplectuntur arterias, in quas praecipue agere videntur (a) et difficile in parenchymate prosequi possunt (b).

# DIVISIO SECUNDA.

### PARS ALTERAS

### PHYSIOLOGIA LIENIS.

- S. 1. In statu naturali nulla gaudet contractilitate animali seu cerebrali, sensibilitas animalis etiam obtusa est. Sensibilitas et contractilitas organica, uti in aliis organia adsunt (c).
- S. 2. Functione lienis alterata, viscera vicina vel remotiora turbantur; sic ab affecto liene, saepe hepar in sua functione abnormitates subit, et cerebrum aliquando morbose afficitur, cum adsint observata, ubi a laeso liene delirium, nec non varii capitis dolores orta fuerint: saepe etiam splenis functiones turbantur ab affecto hepate, sic ab impedita bilis secretione, lien non raro obstructionis causam agnoscit. Licet interim laesionum a lienis alterationibus inductarum disquisitio maximam mereatur attentionem, tamen in his subsistendum nobis videtur, ne a propositis limitibus discedamus.
- 5. 3. Quod ad hujus visceris functionem attinet, recte Blumenbachius dixisse videtur, quod viscus sit aenigmaticum (d), cum tantae totque diversae ab omni aevo super fioc allatae sint opiniones. Voluerunt nonnulli, inter quos Mead, Duncan, organon esse secretorium, et succum ibidem a glandulis secerni, ad nimiam bilis acrimoniam temperandam. Crediderunt alii, uti Galenus, succum atrabilarem in liene coqui et ad heper

<sup>(</sup>a) Cf. Tiedemann et Gmelin, Lib. Cit. p. 96.

<sup>(</sup>b) Cf. Hompel, Libr. Cit. D. 2. p. 396. Cf. Portal, Libr. Cia T. 5. p. 380.

<sup>(</sup>c) Cf. Bichat, Aust. Gener. T. 2. 566.

<sup>(</sup>d) Cf. Blumenbach , Inst. Phys. S. 288,

deferri, ita ut coctio sanguinis in illo viscere adjuvaretur. Alii lienem dicarunt sanguificationi, uti Harvey, et dixerunt sanguinem ibidem parari ex succo gastrico.

Alii, uti Clopton Hayers, synoviam in hoc viscere confici putarunt.

Alii, uti *Plinius*, voluerunt lienem ad venerem pertinere eundemque sanguinem pro genitalibus largiri.

Alii somni, alii risus sedem in liene posuerunt (a).

Fuerunt et alii qui hoc viscus omnino ut inutile considerarunt, cum absque periculo aliquando excisum sit, nec nisi ad corporis aequilibrium servandum, esse destinatum; et adhuc alii lienem ut sinistrum hepar considerant. An ventriculus suo situ versus sinistrum latus, lienis evolutionem impediret? cet. (b).

Omnia illa argumenta refutare nimis longum: neque illud ad nostrum scopum adeo pertinere videtur; id interim certum, quod ductu excretório, licet diu quaesitus, nec non aliquando adesse dictus (e), omnino destitutus sit (d).

- §. 4. In consideratione venae portarum animadvertimus, lienem directe cum systemate hepatico communicare ope trunci venae lienalis sive splenicae. Omnis sanguis per lienis parenchyma circulans, per hunc truncum hepati adfertur, et exinde probabile fit, hoc organon ad hepatis functionem concurrere: unde indagandum jam nobis est in quantum hoc fieri valere videatur, postquam sequentia animadvertimus.
- \$. 5. Circa vasa hujus visceris annotavimus, arteriam licualem respectu voluminis lienis magnam esse; hinc incredibile est omnem copiam contenti hujus sanguinis, nutritioni visceris fore destinatam, dum Autenrieth scribit, ad lienem, volumine sexies minorem hepate, eadem fere sanguinis copia ducitur (c).
- \$. 6. Etiam diximus fines arteriae lienalis in origines venarum lienalium continuari; haec enim opinio est Caldani, Halleri aliorumque (f): alii tamen in ea versantur opinione, quod sanguis in cellulis aut areolis effunditur, quod per momentum ibi stagnat, quodque ab ultimis vasorum absorbentium osculis in venas lienales defertur: quae quidem posterior opinio nobis magis quam prior arridet: secundum hanc enim melius concipi possunt modificationes variae, quas in liene sanguis subit, dum denique, si lienem conferamus cum aliis organis ejusdem fere structurae, in quorum scilicet textura sanguis effun-

· di-

<sup>(</sup>a) Cf. Dictionnaire, des Scienc, Med. in voce rate.

<sup>(</sup>b) Cf. Döllinger, in Meck. Arch, VI. B. I. h. 1820.

<sup>(</sup>c) Cf. C. Folium, Epist. ad T. Barth. C. 1. N. 62.

<sup>(</sup>d) Cf. Richerand, El. Phys. T. 1. p. 207.

<sup>(</sup>e) Cf. Autenrieth, Phys. T. 2. p. 76. S. 631.

<sup>(</sup>f) Cf. Caldani, Inst. Anat, P. 2. p. 156, Cf. Haller, El. Phyt. T. 6. p. 417. \$ 3.

ditur iterumque per venas aufertur, uti in corporibus cavernosis penis, in placenta allisque, res adhuc minus dubia evadit; sed quidquid super hoc cogitetur, neque una, neque altera harum opinionum multum lucis ad lienis functionem explicandam adfert (a): adhuc memoravimus venas valde amplas esse, ampliores quam arteriae, unde explicatur motus caeteris paribus tardior in vasis lienis. Cui tamen praeterea conferunt decursus tortuosus arteriae splenicae, ante ejus ingressum in visceris texturam; textura minus robusta venarum; absentia valvularum, et earum robus tam exiguum ut, nisi accederet contractio musculorum abdominalium, fluxus sanguinis per venam portarum vix promoveretur.

5. 7. Sanguis qui in vena splenica continetur sanguinis venosi offert qualitates; niger est, sed differt a sanguine aliarum corporis partium venoso in eo, quod in vas si
excipiatur non coagulétur, et fluidior, carbonisatus, magisque hydrogenatus apparent;
quod jam color et major fluiditas evinciunt (5).

Vauquelin et Dumas sanguinem lienis, bili aliquantum analogum habent; atque Dumas aliquam insuper opinionem profert, succum scilicet gastricum excedentem a ventriculo vasorum ope brevium, ad lienem deferri, quod tamen non nisi conjectura videtur; sed verior, secundum Foderé, observatio est a Vasalio jam memorata, in secandis hydropicorum cadaveribus hepar saepe sanum, lienem vero morbosum inveniri, dum malum in hepate haerere credebatur (c).

Secundum Isenstamm minus facile hic sanguis coagulatur, quam qui ex aliis partibus missus. Observavit autem semel hunc sanguinem in liene, simul cum diaphragmate ab externa allata violentia dilacerato, revera coagulatum (d).

Secundum Luca sanguis venae lienalis dilutior, aquosior et fluidior, majori hydrogenii quantitate abundat, dum sanguis venae mesentericae magis carbonisatus est. Et idem auctor credit, ventriculum aliquid conferre ut sanguis ille hunc venositatis gradum acquirat. Secundum illum autem arteriae breves ventriculo sanguinem valde arteriosum tribuunt, dum venae breves sanguinem, in illo viscere nunc admodum venosum factum, ad destinatum locum revehunt (e).

S. 8. Practer illa, quae ad nutritionem pertinent, lienis functio quoque hace esse vi-

<sup>(4)</sup> Cf. Bichet, Anet. Descripe, T. S. p. 65-68.

<sup>(</sup>b) Cf. Blumenbach, Libr. Cis. S. 395. Cf. Meckel, Pr. Liu. Phys. N. 423. Cf. Feurerey, Syst. Chiu. T. 5. P. 343. Cf. Walther, Phys. B. 1. p. 226. S. 92.

<sup>(</sup>c) Cf. Federe Phys. T. 2, p. 247.

<sup>(</sup>d) Cf. Isenflamm, Prakt. Anm. neb. d. Eingew. p. 98. S. 43.

<sup>(\*)</sup> Cf. Luca, Med. Authrop. T. I. p. 407. S. 371.

detur, quod sanguis anteriosus, in ejus texturant propulsus, qualitates alias accipiat, a seliquo aliarum partium venoso sanguine diversas et quod praesertim hydrogenisetur. Cum autem sanguis ita mutatus per venam portarum ad hepar deferatur, abunde patet, principem lienis usum cum hepate proxime sonjunctum esse, atque sanguinem pro secretione bilis in liene quasi praeparari (a), quod cum experimenta in animalibus vivis capta, tum morbosae lienis affectiones, bilificationem plus minusve alterantes, confinment. Sic splenitidem acutam nonnumquam icterus concomitatur. Its Cl. G. Sandifort observationem fecit de vomitu cruento lethali ex rupta arteria lienali. Ex cadaveris sectione patebat, lienem esse parvum et laxioris fabricae, hepar morbosum, et bilem; in cystide fellea contentam, paucam et justo tenuiorem (b). Praeteres in foctus parvus est lien, quod perfecte respondet parciori secretioni bilis in hepate foctus. In infante vero cum bilis secretio sugetur, et nutritio viget, etiam increscit lien et cum illo artoria lienalis; non ita vero arteria hepatica, quae ratione decrementi hepatis etiam diminultur (c).

- 5. 9. Lienem ad bilificationem requiri insuper probant et confirmant maia ex exstirpatione lienis erta. Nonaulli quidem, uti jam annotavimus, voluerunt lienem absque peniculo exstirpari posse, et secundum Poper, saepius instituta ilenis excisio nullas produxit mutationes in secretione bilis (d), dum secundum Autonristh, absque damno in hominibus lien exciditur, sed tum majori copia secernitur pinguedo (e); sed Richerand contra refert bilem tunc quidem majori copia prodire, simul autem magis fluidam, minus amaram non rite subactam candem evadere (f), et Construct dicit digestionem lacdi, hepar indurari et pinguedinis copiam augeri (g). Secundum Portal, lien impune extrahi nequit, et omnes observationes in contrarium factac, ab ilio in dubium vocantur, dum Walther etiam affirmat, secretionem bilis qualitative mutari, et ipsum hepatis parenchyma volumine augeri, obstrui et indurari ob deletam proportionem inter hydrogenium et carbonium (h).
  - S. 10. Ez his allatis nune intelligi valet, hydrogenisationem probabiliter in liene,

<sup>(</sup>a) Cf. Harlott, Handb. der Artzl, Klinik B. 1. p. 359. Cf. Rosteke, Diet, S. 10.

<sup>(</sup> b) Cf. Dissel, Obs. An. Path. 1. 1818.

<sup>(</sup>c) Cf. Bartels, Phys. S. 22. Cf. Autenrieth, Phys. Th. 2. S. 622 et 626.

<sup>. . (</sup>d) Cf. Boyer, Anat. T. 4. p. 435.

<sup>(</sup>e) Cf. Autsnrieth, Libr. Cit. Th. 2. p. 79. & 636.

<sup>(</sup>f) Cf. Richerand, El. d. Phys. T. 1. p. 214.

<sup>(</sup>g) Cf. Consbruch , Phys. Taschenb. p. 188.

<sup>(</sup>h) Cf. Walther, Phys. B. I. p. 226. S. 92.

carbonisationem vero in ramis venae portarum locum hahare, es dienem ergo, com hydrogenium ad efficacem bilem formandam requiratur, ad hepatis functionem conferre.

- S. 11. Tiedemann et Gmelin haud ita pridem denno statuerunt, lienem ad vitain susor rentandam absolute non requiri, facta observatione in cane, qui post bujus viateris en atirpationem, absque ulla mutatione in occonomia animali ad illud compus usque, quoi necabatur, ut cadaveris sectio institueretur, vitam protanis. Posto mortem nullas abb normitates, quarum alii auctores mentionem faciunt, observarunt, sed invoncrint quoi lum in ductu thoracico fluidiorem, lympha coagulabili justo minus onustum; quod horum auctorum opinionem, quara de fanctione fichis recenter protulerunt, confirmare videretur.
- 5. 12. Ex multis nempe experimentis, ab illis in vivis animalibus captis, ad vias indagandas, per quas aubstantise nutritime & ventticule et investinie in sanguinem veniunt, patet, eos sacpius vasa lymphatica lienis, liquore rubicundo turgentia observasse, qui in vase collectus coagulabatur, dum serum secedebat; quae observatio, comparata cum structura lienis illis viris ansam praebuit credendi;
  - 1°. Lienem arcte conjunctum esse cum systemate lymphetico
- 2°. Liquorem coagulabilem ex sanguine arterioso in liene separari, a vasis lymphaticis excipi, atque in ductum thoracicum deduci.
- go. Separationem hujus liquoris ejusque effusionem in ductum thoracicum destinatam esse ad chylum massae sanguineae assimilandum.
- S. 13. Prima sententia fundamentum agnoscit în eo, quod ilen în fis animalibus reperitur, in quibus anatomia etiam vasa lymphatica detexit; quod lienis volumen proportionatum eat systemati lymphatico; quod quantitas vasorum lymphaticorum cam aliorami organorum superat; quod lienis structura similitudinem habet cam giandalis conglobatis; utraque enim corpora ex vasis lymphaticis, venis et arteriis composita sunt, ductu excretorio destituta, dum lymphatica ipsa locum ductus excretorii occupant.
- S. 14. Alteram sententiam probant observationes ab his viris in equis, et ab altis in aliis animalibus factae. Observarunt nempe in vasis lymphaticis licuis liquovem rubis cundum valde coagulabilem, a chylo lymphaticorum tractus intestinalis et refiquerame partium diversissimum. Hewsen jam, secundam tales observationes, dixerat, lienem draganon esse, in quo rubri sanguinis globuli a lymphaticis absorbemur et in ducrom those sacicum effunduntur. Probabilior adhuc illa sententia redititur, si ad volumen arteriae lienalis attendamus, quae, uti jam ex Hildebrando animadrersimus, major est, quam hujus visceris nutritio poscit, et sic igitur haud difficulter explicanda videtur mutatio sanguinis arteriosi in sanguinem venosum.

G a \$. 15.

S. 15. Quod ad tertiam denique sententiam attinet, probant illam instituta experimenta a diversis auctoribus in chylo e ductu thoracico et in illo e vasis lymphaticis tractus intestinalis desumto. — Priorem observarunt colore rubicundo tinctum, aëri atmosphaerico expositum in duas partes secedentem: posteriorem vero album, minus cito, nec non imperfectius secedentem. Si hisce experimentis nunc addatur observatio supra memorata de exciso liene in cane, lien intimum certe commercium alere videtur cum systemate lymp ico (4).

# SECTIO SECUNDA

# PARS ALTERA.

# CAPUT PRIMUM.

#### DE SECRETIONE BILIS IPSA.

- 5. 1. Sanguis per arteriam et venam portarum allatus, principiis biliosis et lymphaticis onustus, acinos hepatis intrat, in quibus pori diversorum vasorum hiant. Ex acinis illis venae residuum sanguinem, vasa lymphatica lympham et ductus biliferi secretam bilem ad destinata loca vehunt.
- §. 2. Secretio ipsa non tamen uti simplex consideranda est separatio, quod supponeret bilem, qua talem in sanguine jam praeexistere, sed vera sanguinis mutatio in hepate locum habet.
- §. 3. Uti autem gas acidum carbonicum, quod exspiratur, in arteria pulmonali jam quodammodo praesens est, sic et bilis quodammodo jam in sanguine venae portarum contenta videtur, et hepatis functio primaria in eo consistere videtur, quod unionem bilis cum sanguine venae portarum solvat, et illam ab hoc separet: quod

(a) Cf. Tiedeman et Gmelin, Persuche, neber die Verrichtung der Milz, p. 86-107.

Digitized by Google

autem ita se habere perquisitiones et examina chemica, instituta ad explorandam cum sanguinis, tum bilis naturam, demonstrare videntur (a). Consistere ergo videtur secretio bilis in assidua praeparatione sanguinis, priusquam ad organon secretorium perveniat; in mutatione et separatione sanguinis a materia, secreta in organo ipso; tandemque in ejectione humoris per canalem excretorium, vis vitalis actione aut canalis irritabilitate (b). Secretio illa eo magis viget, quo majori copia sanguis per venam portarum advehitur, quo minori copia a vena cava reducitur, denique, quo altiori gradu venosas proprietates hic sanguis possidet (c). Egregie dicere mini videtur Robert; "Chanque organe ne recoit, que les humeurs relatives a son gout; l'impression de la liqueur qui na lui convient excite sa gaité et la met en erection; il la savoure, il se passionne pour elle; une autre liqueur le revolte, il s'irrite contre elle et ne la reçoit pas "(d).

### CAPUT SECUNDUM

#### DECURSUS BILIS ET ORIGO BILIS CYSTICAE.

S. 4. Contenta bilis principia in vena portarum secreta a ductibus biliferis excernuntur (e); bilis nunc transit per ductus biliferos in canalem hepaticum et in continuationem ductus cystici, nempe ductum choledochum, per quem intestinum duodenum perpetuo rivulo intrat, dum portio ejus major, digestione non vigente, per ductum cysticum in vesiculam refluit, cum liber ejus fluxus in intestinum impediatur. Postquam bilis aliquamdiu morata est in vesicula, ob nimiam impletionem, vel ob aliquem stimulum, vel ob compressionem, praesertim digestionis tempore a duodeno chymo repleto, rursus effluit in dictum intestinum (f).

S. 5.

- (a) Cf. G. M. Richter, Exper. et Cogit. e. Bilis naturam.
- (b) Cf. Porjal, Anat. Med. T. 5 p. 295. Cf. Reverhorit, Ditt. de mein billt, p. 16.
- (c) Cf. Puchelt, das Venensyst. in sein, Krankh, Verh. p. 270.
- (d) Cf. Robert, Traits Med. T. I. p. 155.
- (e) Cf. Bergman , Dist, de Hep. S. 10.
- (f) Cf. Blumenbach, Inst. Phys. S. 377. Cf. Portal, Anat. Mod. T. g. p. 285. Cf. Richerand, Pr. de Phys. T. 1. p. 209. Cf. C. Sprengel, Inst. Phys. T. 1. p. 352. S. 139. Cf. Bicket, Anat. Gen. T. 1. p. 413. Cf. Luca Med. Anthrop. T. 1. p. 413. S. 375. Cf. Anteurieth, Phys. Th. 2. p. 86. S. 642. Cf. Goldwiz, Phys. der Galle, p. 117.

§. 5. Haec vera est via, quam bilis in homine legit quamque Bianchi comparat cum decursu seminis, comparationem instituens inter vas deferens, vesiculas seminales et urethram et inter porum sive ductum hepaticum, vesiculam fellis et intestinum duodenum (a).

Multum tamen abest, ut omnes physiologi simili ratione hac de re cogitarint semper, quin potius de bilis cysticae, quae vesicula continetur, origine, varias opiniones prolatas inveniamus.

S. 6. Voluerunt scilicet nonnulli, bilem cysticam in ipsa cystide, sive a glandulis, sive ab arteriolis secerni neque aliunde advehi (b).

Sed nihil glandulosi in cystide detegere valet anatome, quamquam multi auctores, quos secenset Haller (0), hanc foverunt sententiam.

- 5. 7. Ab arteriis etiam non secernitur bilis cystica, cum nimis magna sit copia bilis, dicto receptaculo inclusa, quam a tam pasvo arteriolarum cystidem perreptantium numero secerni posset (d).
- §. 8. Accedit, quod sanguinis patura, illis arteriolis contenți, nequaquam faveat bilis secretioni, uti res est cum sanguine venae portarum, qui scriicet eam carbonacei imprimis elementi copiam continet, quae cum eadem, in bile cystica invenienda, omnino congruit (e).

Practerea si vinculo intercipitur arteria cystica, cystis nihilominus bile turget.

Sed quod aliunde, et quidem ex hepate per ductum cysticum deseratur bilis cystica, exinde luculenter apparet, quod bile hepatica desiciente, desiciat etiam bilis cystica.

- S. 9. Sic observavit Cl. Forsten, in cadavere virili, hepar in statu naturali, sed vesiculam fellis, albam, inanem, colore bilioso, uti alias fieri solet, nequaquam tinctam. In inquisitione patuit, calculum nucis myristicae magnitudinem habentem, ductus cystici orificium perfecte occludentem, hujus phaenomeni causam fuisse (f).
- §. 10. Sic in induratione hepatis, vesiculam fellis plerumque parvam, inanem ideoque decolorem observare licet, cum bilis, ob pressionem in ductibus biliferis, ductum hepaticum attingere nequeat, multoque minus in vesiculam effundi valeat. Sic observavit

<sup>(</sup>a) Cf. Blanchi , Hist. Hop. P. t. C. 18, p. 105. S. 6. Cf. Holler , Riem, Phys. T. 6. p. 500.

<sup>(</sup>b) Cf. Bianchi , Libr. Cit. P. 1. c. 17. S. 4.

<sup>(</sup>s) Cf. Haller, Libr. Cis. T. 6. p. 587.

<sup>(</sup>d) Cf. Forston , Quaest, Sel. Phys. IL S. 2.

<sup>(</sup>a) Cf. Forsten , loc. cit.

<sup>(</sup>f) Cf. Forsten, loc. cit.

Lieutaud in cadavere foeminae, icteto mortuae, hepar induratum, compactum, vesiculam inanem et decolorem (a).

- Si ligetur vel abscindatur ductus cysticus, semper etiam vacua reperitur vesicula fellis (b).
- S. 11. Voluerunt autem alii, secretionem glandulosam aut arteriosam rejicientes, laiticem hepaticum ab hepate secretum, ad vesiculam deferri per ductus singulares, qui ex hepate oriundi, ad cystidem tenderent, et in codem aperirentur.
- S. 12. Et verum omnino est ejusmodi ductus, dicto usui inservientes, in bobus aliisque brutis et piscibus adesse (c); sed verum pariter est, similes ductus hepato-cysticos in homine raro fuisse detectos. Nonnulli tamen uti Riolanus, Morgagne, Heister et Sense dictos canales in homine admiserunt. Postea vero Lieutaud aliique statuerunt; vesiculam fellis hepati tantum cellulosae ope adneram esse, nullamque adesse communicationem hepar inter et vesiculam, qualem nonnulli anatomici fiduerant, dum Lieutaud hoc manifestum dicit ex facta observatione. Invenit scilicet collum vesiculae obstructum, canalem cysticum dilatatum, bile turgentem, vesiculam vero ipsam inanem collapsam (d).
- 5. 13. Dari tamen interdum, quamvis rarissime, vasa hepar inter et cystidem negare vix audemus: scribit enim doct. L. T. Louvel, qui circa haec vasa varias collegit opiniones, Cl. Mayer semper auditores suos docuisse, illos canales in homine non adesse, cum plures fecerat observationes, cum illis, a Lieutaud et ab aliis memoratis, convenientes, donec in suum theatrum anatomicum, puella octodecim annorum deferretur, in cujus cadavere, adstantibus auditoribus, aliisque testibus, post exactissimum institutum examen, vas reperiebatur biliferum, flavum, multis radiculis ex ipso hepate natum, crassitie trunculi pennam corvinam circiter aequans, tunicas colli vesiculae, ad latus sinistrum, oblique vel simili ratione ac ureteres in vesicam urinariam inseruntur, perforans (4).
- §. 14. Illa observatio insuper probat recte monuisse plerosque illos observatores, qui in eo conveniunt, quod in collo vesiculae felleae hi ductus aperiantur quodque cum ducti-bus biliferis in hepate communicent, neque negandum esse bilem aliquando per talem ductum ad vesiculam advehi.

Prac-

<sup>(</sup>a) Cf. Lieutaud, obs. 819. (b) Cf Haller, Libr. Cit. T. 6. S. g. §. 18.

<sup>(</sup>c) Cf. Cuvier, An. Comp. T. IV. p. 33. Cf. Haller, Libr. Cit. p. 532.

<sup>(</sup>d) Cf. Lieutand, Libr. Cit loc. cit. Cf. Portal, Hist. de l'Anat, et de Chir. T. 5. p. 265.

<sup>(</sup>e) Cf. Loewel, Diss. de ducs. Hep.-Cyst. p. 21 - 25.

Praeterea Mayer adhuc in vesicula fellea hujus cadaveris valvulam observavit vasi huie hepatico-cystico adpositam, regressum bilis per illud impedientem.

- S. 15. Alia observatio a Nallingero facta et communicata, cum priore convenit.
- A°. 1740 cadaver cujusdam foeminae cultro anatomico subjiciens, et praesertim viscera perscrutans abdominalia, occupatus dum esset in directione ramorum venae portarum, caeterarumque partium perscrutanda, quosdam observavit ductus, ramis venae portarum nec non poris biliariis dissimiles. Ii, dum ipsi incogniti essent, a Buddeo, consiliario regio et Langio prosectore, ut ductus hepatico-cystici salutati sunt. Ortum sumebant ex lobo hepatis majori, numero insigni, et quo magis ab hepate discedebant, eo majores evadebant; inter se confluentes tandem in duos desinebant ramos, qui in collum vesiculae fellis inserebantur.

Hepar naturalem habebat colorem, mollitiemque; uno verbo, omnia circa illud naturaliter erant constituta; dicta vasa continebant liquorem luteum, bili sic dictae hepaticae, similem (s).

5. 16. In genere tamen dicere possumus, illos ductus in homine regulariter non adesse: si enim adessent, qua de causa vacua semper esset cystis, ligato aut obstructo ductu cystico? cur etiam ex resectis illis ductibus non effluit bilis, quando cystis tota quanta ab hepate separatur? qued tam longe quidem abest, ut ex cystide bile repleta et prudenter ab hepate separata, ne quidem guttula bilis effluat, etiamsi valide satis comprimatur (b).

Verum dantur etiam observationes cystidis felleae, nullibi cum hepate cohaerentis. Illis igitur in casibus putatitii illi ductus non adfuerunt et per aliam certe viam bilis ad cystidem allata fuit. Felicissimae tandem hepatis teracea, aliave materia impletiones, ductus illos numquam demonstrarunt, ut dubium etiam hodie vix ulli supersit, eosdem in homine non adesse (c).

5. 17. Alia vero, eaque hodie tantum non omnibus physiologis recepta opinio est, bilem cysticam regurgitatione per ductum cysticum ad cystidem deferri; et ex antea dictis jam abunde patet, hanc veram esse viam, quam latex hepaticus sequitur (d).

Addere possumus, ligato ductu cystico, id est, figato illo canali, qui ex hepate ad cystidem ducit, prope ejus cervicem, eundem ductum intumescere a parte hepatis, novo indicio, bilem cysticam, per ductum cysticum ab hepate ad vesiculam felleam venire, quod

<sup>(</sup>a) Cf. Nallinger, Dist, de duct, Hep.-Cyst. p. 13-17.

<sup>(</sup>b) Cf. Antenrieth , Libr. Cit. T. 2. S. 642.

<sup>(</sup>a) Cf. Van Fianen, Diss. Cit. p 46.

<sup>(</sup>d) Cf. Nallinger, Diss. Cit. p. 22. Cf. Bartels, Phys. S. 230.

quod autopsia etiam probat; latice nimirum hepatico per ductum cysticum ad vesiculam felleam fluente, si hepar prudenter et satis valide simul comprimatur (a). Denique obstaculum si adest in ductu cystico, calculum v. gr. vesicula non impletur, quoniam bilis regurgitare nequit (b).

- 5. 18. Inter alias observationes, illa a Cl. Brugmans instituta, et a Cl. Bernard memorata, hoc etiam probat. Invenit nimirum Cl. vir in cadavere, vesiculam felleam admodum expansam semi pellucidam; examine instituto, in ductu-cystico valde distento calculus inveniebatur, viam vesiculam versus obstruens, quique effecerat, ut ne gutta bilis hepaticae juxta calculum transire valeret. Ipsa vesicula, calculis oppleta, humorem continebat pellucidum, viscosum, charactere bilioso destitutum (e).
- S. 19. Vidimus nunc, bilem hepaticam juxta viam memoratam ad cystidem determinari: nonnulla vero etiam dicenda sunt de causa hujus decursus, cum super hanc non semper etiam eadem exstiterit auctorum opinio.
- §. 20. Falloppius, multique post eum, voluerunt, intestinum duodenum chymo repletum claudere orificium ductus choledochi, unde bilis per illum ductum ad duodenum deferri non posset, sed aliam sibi viam deberet quaerere, quam quidem facile in ductu vicino cystico versus cystidem inveniret.
- §. 21. Hanc vero opinionem recentiores deserverunt, et recte quidem, quoniam bilis praecipuam suam utilitatem tunc temporis praestare debet, quando duodenum chymo turget; adeoque absonum est statuere, eo tempore non duodenum versus, sed ad alium locum bilem ferri (d).
- S. 22. Halleri opinio est motum peristalticum validiorem, qui locum haberet duodeno chymo repleto, constringere orificium ductus choledochi, sicque bilem cogi versus cystidem cursum suum dirigere: sed sponte apparet, eadem hic valere quae modo adduximus. Vera interim causa quae cum naturae legibus, ubivis in animali corpore conspicuis, quam optime convenit, admodum simplex esse videtur. Bilis scilicet, quae potissimum chylificationi inservit, per apertum ductum choledochum libere fluit versus duodenum, quando intestinum illud chymo turget. Duodenum vero si vacuum est, tunc ejus parietes collabuntur, ad se invicem accedunt, et quasi corrugantur, et tunc etiam simul corrugatur finis ductus choledochi, in duodenum inserti, et ita quidem clauditur; quod eo autem facilius fieri valet, si attendamus ductum choledochum non statim per-

H

fo-

<sup>(</sup>a) Cf. Pertal, Anat. Med. T. S. p. 286.

<sup>(</sup>b) Cf. C. Sprengel, Libr. Cit. T. 1. p. 3521

<sup>(</sup>c) Cf. Bernard, Diss. s. Obterv. Sel. p. 11.

<sup>(</sup>d) Cf. Forsten , Dist. Cit. S. 15.

forare duodeni tunicas, sed simili ratione ac cum insertione ureterum in vesicam urinariam res est, prius aliquamdiu per duodeni tunicas decurrere, quam in duodeno aperiatur (a).

- §. 23. Collapso igitur et clauso dicta ratione ductus choledochi orificio, quando vacuum est duodenum, latex hepaticus continuo affluens levem resistentiam offendit ad choledochi finem. Regurgitat igitur, cursumque suum absolvit per apertum et non resistentem ductum cysticum, sic versus cystidem ducitur, ibique asservatur, inque bilem cysticam sensim sensimque mutatur.
- S. 24. Ex his nunc facile intelligitur, cur in helluonibus parva et in sobriis magna plerumque inveniatur cystis? cur post inediam ea quam maxime bile turgeat? et cur post digestionem illa modo semiplena observetur?

### CAPUT TERTIUM.

#### MOTUS BILIS.

- §. 25. Quae ad motum bilis suam symbolam conferunt vires variae sunt, et primo quidem in censum venire hic valet continua hepatis agitatio per continuos diaphragmatis motus. Cum in hepate structura muscularis tantum in tunicas arteriarum per ejus substantiam decurrentium observetur, facile intelligitur, bilis excretionem difficilem, ejus secretionem parva tanta copia et obstructiones frequentiores fore, nisi continuus diaphragmatis motus etiam hepatis agitationem sustentaret (b).
- §. 26. De ipsa vesicula fellea, antea jam vidimus; in illa moratur bilis cystica tamquam in receptaculo, usque dum suos in usus, dein describendos, ex declivi directione, reclinato nempe et supino corpore, sponte sua elabatur, aut pressione vicini intestini jejuni, ac ilei, nec non coli transversi, excernatur (c).
- §. 27. Praeterea vero, quando ventriculus cibo repletus turget, situs ejus mutatur, sic ut maxima ejus curvatura nunc antrorsum spectet; et ab hoc mutato ventriculi situ,
  - (a) Cf. Forsten, loe, cit. (b) Cf. Bergman, Dire, de Hep, p. 15.
- (\*) Cf. Blumenbach, Inst. Phys. S. 380. Cf. Foureroy, Syst. Chim. T. 5. p. 3474

situs hepatis pariter mutatur, ita ut ipsi adnexae vesiculae felleae fundus, antea dimissiori loco positus, elevetur et bilis nunc mechanice, id est propria sua gravitate, versus ductum cysticum decurrat et per eundem ad duodenum fluat (a).

- §. 28. Respiratio cum ipsius sequelis, quibus fit ut alternis vicibus, abdominalia viscera omnia, adeoque hepar etiam cum fellea vesicula, leniter comprimantur, recenseri itidem meretur inter causas, quibus bilis cystica e suo receptaculo quasi emulgetur (b).
- §. 29. Animi affectiones, praesertim ira, conferre videntur ad bilis excretionem adsugendam, nec non ad ejus qualitatem mutandam (c). Bilis enim quandoque venenum fieri potest, dolores colicos acerrimos excitans, iis non absimiles, qui ab adsumtis venenis gignuntur (d).
- S. 30. Nonnulli auctores contractilitatem vesiculae admittentes, voluerunt bilis cysticae excretionem ab illa adjuvari; nostra tamen opinione contractilitas haec ad regularem et omni numero sanam bilis excretionem vix quidquam conferre videtur; eandem vero tunc unice agere, quando vel nimia bilis acrimonia, vel alia quaedam causa, praeter sanitatem locum habens, illam contractilitatem in actum deducit.
- S. 31. Bilis igitur naturaliter duodenum versus determinatur, aliquando tamen in ventriculum fluere potest et non raro in cadaveribus ventriculus bile turgens reperitur. Praesertim hoc obtinet in febribus continuis, intermittentibus, putridis, malignis, vel ex superabundante bilis fluxu, vel ex nimia ejus acrimonia, qua vehementer duodenum stimulat, ita ut hoc intestinum sese sub insertione ductus choledochi contrahat; quae contractio etiam ab aliis causis oriri valet. Vel determinatur ad ventriculum ex obstructione intestini, a motu antiperistaltico, caet. (e).

CAPUT

<sup>(</sup>a) Cf. Bartels, Phys. S. 230. (b) Cf. Antenrieth, Phys. Th. 2. p. 87. S. 642.

<sup>(</sup>c) Cf. Gaubius , Path. S. 542. Cf. Pan Swieten , Comm, in Boerh. T. 3. p. 466.

<sup>(</sup>d Cf. Ambodick, Diss. de Hop. Cf. Proschaska, Phys. p. 415. Cf. Med. Realwerterb, B. g. p. 207.

<sup>(</sup>e) Cf. Pertal , Anas. Med. T. 5. p. 185. seq.

# CAPUT QUARTUM.

#### DE BILE IPSA.

- S. 32. ieussens bilis nomen tantum concessit illi liquori, qui cystide continetur; dum laticem hepaticum lymphae nomine insigniret. Alii vero duplicem fecerunt bilem, aliam in hepate, aliam in cystide secretam, quarum prior esset admodum liquida, coloris subflavescentis, saporis parum amari. Posterior vero viscida, amarissima et obscurioris coloris. Insipiditas bilis Hepaticae satis est cognita ex sapore dulci, non amaro hepatis, quod, licet hujus visceris pori bile turgeant, tamen a multis cum oblectamento comeditur; amarities vero bilis cysticae manifesta redditur, si carnes assumamus, qui in contactu cum vesicula fuerunt (a). Sed ex antea dictis abunde jam constat, non aliud liquidum in cystide reperiri, nisi quod in hepate prius secretum et per ductum hepaticum allatum regurgitatione illuc devehitur, adeoque bilis cystica eadem erit, quae bilis hepatica: sed diuturnfore mora in cystide tenuior pars illuc delati liquoris per absorbtionem perir; non nisi crassior, quae pura, sincera et concentratissima bilis est, remanet. Et iisdem quidem dotibus utraque bilis insignia erit, omnibus vero altiori gradu in cystide inveniendis (b).
- \$. 33. Simile quid in secretione seminis observamus: semen scilicet testibus secretum, per ductus deferentes defertur ad vesiculas seminales, quibus in receptaculis, dinturno saepe tempore semine turgidis, tenuior pars pariter perit, nec nisi maxime concentratum semen remanet.
- 5. 34. Quamvis illa inspissatio ex sententia hodiernorum physiologorum ab absorbtione pendeat, non tamen ab illa derivanda videtur major bilis cysticae viscositas; cadem enim observatio, de qua locuti sumus in tractatu de decursu bilis a Cl. Bernard relata, probat, quod in ipsa vesicula humor secernitur admodum viscidus, secundum institutam analysin

<sup>(</sup>a) Cf. Fourcroy, Syst. Chim. T. 5. p. 844.

<sup>(</sup>b) Cf. Franken, Diss, de Hep. p. 19. §. 19. Cf. Blumenbach, Inst. Phys. §. 38t. Cf. Portal, Anos. Med. T. 5. p. 285. Cf. Sprengel, Inst. Phys. p. 356. §. 140. Cf. Barsels, Phys. §. 229. Cf. Pierer, Med. Realwort. B. 3. p. 208. Cf. Walther, Phys. B. 1. p. 232. §. 95.

sin cum synovia conveniens, qui, ad regurgitatam bilem accedens, huic majorem visciditatem conciliat; et exinde vesiculae functio consistere videtur in ulteriore elaboratione bilis hepaticae (a).

### CAPUT QUINTUM.

#### PHYSICAE BILIS PROPRIETATES.

- S. 35. Humor est viscosus et quidem pertinet inter humores viscidissimos. A nonnullis cum albumine ovorum fuit comparata, quod tamen nimium, nam secundum Cades
  parum tantum albuminis bili inest. Jam viscida bilis reperitur in foetu, quando caeterum excolor et amaritie expers est. Eadem visciditas per aetatem et per morbos augetur
  plurimos.
- S. 36. Colore gaudet viridi, praesertim in avibus et piscibus. In mammiferis et in homine colorem habet e flavido viridem, admodum variabilem: mutatur in variis morbis, vel intensius ab iisdem colorată, vel colorem dilutiorem eadem monstrante, vel iterum alienum colorem prae se ferente, cujus rei exempla plurima apud pathologos exstant. A protracto usu nonnullorum medicaminum ejus color etiam mutatur, sic ab hydrargyro rubicundo-brunea evadit (b).
- §. 37. Bilis humana et plerorumque animalium naturaliter inodora est, sic ut odor, quem recens bilis spirar, haud alius sit, quam quem spargit de vena recenter eductus sanguis, aut vivi animalis apertum abdomen. Sunt tamen animalia, quorum bilis varium spirat odorem, exemplo bilis bovinae, odoris nauseosi, aliquando mosschi odorem spargentis (c).
- . 38. Saporem habet amaricantem eoque majorem quo adultior est homo. Carnivoris animalibus, avibus rapacibus, ut et piscibus voracibus amarissima esse solet. Piscis Luscii bilis inspissata egregium hinc, secundum Boerhaye, sistit medicamentum in digestionis vitiis, a bilis defectu vel vitio, ortis (d).
  - (a) Cf. Bernard , Quaest. Sel. p. 12-17.
- (b) Cf. Grufshuizen, Organozoenomie, S. 51. Cf. Autobrieth in Rolls Archiv. B. 8, h. 2. S. 220.
- (c) Cf. Fourcroy, Syst. de Chim T. 5. p. 245.
- (d) Cf. Dictionn, raisonné univ. de Matter, Med. T. 1. p. 538.

CAPUT

### CAPUT SEXTUM.

### CHEMICAE BILIS PROPRIETATES.

- 5. 39. Partes bilis constitutivae non infitiandam analogiam cum sanguine prae se ferre videntur, sed cum fortius inter se cohaerent, et exactius mixtae sunt, sponte non secedunt, uti locum habet in sanguine; sed major quaedam requiritur vis, quae partium constituentium secessum efficiat (a).
- S. 40. Bilis, modico talori exposita pondere minuitur, partes aquosae, odoris nauseosi, exhalantur et reliquae in extractum mutantur.
- S. 41. Extractum in crucibulo igni expositum decomponitur, largitur hydrogenium sulphuricum, ammoniacum phosphoricum et carbonium, oleum empyreumaticum et residuum carbonem (b).
- \$. 42. Liquor, qui in retortam vel receptaculum transit colore bruneo, foctore insigni, continet carbonas ammoniae.
- §. 43. Dein oritur oleum empyreumaticum, admodum ingratum spargens odorem, dum carbonas ammoniae sub forma crystallorum parietibus retortae affigitur, et sulphurato elasticum constans ex gas acido carbonico et gas hydrogenio carbonisato et sulphurato exhalatur.
- \$. 44. Carbonaceum elementum, magna copia bili inesse, agnoverunt etiam prisci medici physiologi, qui bilem secerni a sanguine per venam portarum allato, et phlogisto seu principio carbonaceo diviti, adfirmabant: non tamen idem junctum esse statuebant cum parte bilis resinosa, sed cum ejusdem parte oleosa et oleum quidem duplex idque sat magna copia, in bile ponebant: quod enim primo loco, post abactam inhaerentem aquam, de bile exsurgeret oleum, spiritu levius, flavum et lentum; alterum vero, spiritu gravius, piceum, nigrum et empyreumaticum habebant. Olei praesentiam in bile exinde manifestam olim credebant, quod bilis leniter inspissata laete ardeat quodque calcum

<sup>(</sup>a) Cf. Metzger, Melet, d. Bile,

<sup>(</sup>b) Cf. Sprengel, Inst. [ hys. T. 1. p. 353. \$. 140.

culi fellel plerique flammam concipiant, atque deflagrent, sed rectius repetuntur hace a natura bilis resinosa (a).

- · §. 45. Post memoratam operationem remanet in crucibulo carbo ater, spongiosus et combustibilis. Carbo per aliquot tempus aeri atmosphaerico expositus efflorescentiam carbonatis sodae offert. Praeterea, ope aquae frigidae, separatur murias sodae, phosphas et carbonas sodae, phosphas calcis nec non aliquando vestigia ferri (b).
- S. 46. Quamquam von Bochaute putrescentem bilis proprietatem negare tentavit, tad men cum Bochaute aliisque putrescentia bili non deneganda videtur: secundum Franken nullus humor nostri corporis, tam acer, tam citissime putrescens quam bilis; inde partes animales ab illa tinctae cito ad putredinem disponuntur, unde anatomicorum mos, in dissecandis cadaveribus contenta abdominatia omnium primo examinandi (c), et secundum Sprengel sat cito etiam incipit, lente vero progreditur eadem haecce putrescentia.
- S. 47. Bilis aquae infusa, fundum petit, cum illa agitata miscetur, aquam e brunes flavam tingens, quod tamen pro diversis conditionibus variat. Bilis, aqua diluta et igni exposita, non coagulatur. Bilis, aqua diluta, omnes offert dotes alcalinae naturae; licet Boerhaye, Haller, Marherr hanc bilis qualitatem denegarint. Syrupo violarum viridem, tinctura curcumae colorem violaceum impertit cet: acida bilem decomponunt et materiem praecipitant coloris, pro vario adhibito acido magis vel minus viridis.

Liquore filtrato, in charta remanet materies animalis naturae albuminosae (c). Evaporato flocci deponuntur, in igne, uti resinae, laete ardentes.

S. 48. Resinosa materia inter principia bilem efficientia a *Thenard* aliisque enumeratur; cujus tamen materiei praesentia a *Berzelio* in dubium vocatur, nam secundum analysin ab ipso institutam, invenit non nisi aquam, materiem propriam, materiem mucosam et alcalia, nec non salia, et dicit nisum tantum adesse in stagnata bile ad resinam conficiendam, resinamque ut productum ex processu chemico, non ut eductum considerat. Idem *Berzelius* albuminosam naturam bilis in dubium trahit, et credit albumen a Gallis praesertim chemicis inter bilis principia relatum, non esse nisi mucositatem in cystide inveniendam (d).

Al-

<sup>(</sup>c) Cf. Blumenb. Inst. Phys. S. 385.

<sup>(</sup>b) Cf. Reinhoue, Brieven over de Scheik, D. 2. p. 210, Cf. Bartele, Phys. S. 229, Cf. Walther, Phys. B. 1. p. 222, S. 88,

<sup>(</sup>c) Cf. Franken, Diss. p. 27.

<sup>(</sup>d) Cf. Reinhene, Lib. Cit. D. s. p. att.

<sup>(</sup>e) Cf. Berzelins, Ueberblich neber d. Zusammennetung der Thierischen Flästigk p. 41-45 et 49-51.

Alcalia in bilem agunt, uniendo sese cum principio oleoso, et sapones formando.

- S. 49. Post Boerhave, Haller aliique bilis naturam saponaceam dixerunt; dein vero Schroederi, Marherrii, Plenckii, Goldwizii aliorumque experimentis constare videbatur, hanc naturam bili non esse tribuendam. Postea vero Chaptal, Fourcroy, Bertholet aliique, Marherrii aliorumque opinionem refutarunt (a); neque secundum Sprengel saponacea indoles bili deneganda est; miscet enim, trita cum oleis eadem aquae et maculas adiposas e lana tollit.
- . S. 50. Generalia haecce tam physicam quam chemicam bilis naturam spectant: permulta de hac materie quidem supersunt dicenda, sed hoc loco latius de illis disserere non videtur necessarium. Verbo adhuc nonnulla de calculis biliariis et de usu bilis ipso monebimus, consideraturi denique an *Hepar* alii adhuc funcționi destinatum ait.

### CAPUT SEPTIMUM

#### DE CALCULIS BILIARIIS.

- 5. 51. Gaubius dum loquitur de succorum secretorum vitiis haec de bile habet: , est et memorabilis ejusdem ad lapidescendum proclivitas, neque in ulla corporis parte , tam frequens calculorum generatio, quam in officina viisque bilis." (b).
- S. 52. Verissima haec et ab omnibus agnita; sed de proxima horum calculorum genesi non ita inter omnes constat: alii enim eorum originem a simplici bilis stagnatione derivant, quod mihi etiam dubium, dum cum illis faciendum potius videtur, qui morbosam quamdam hepatis adfectionem huc una in censum venire arbitrantur (c).

Concrementa enim haecce ut plurimum insipida sunt, bilis vero amara est; bilis gravior est calculis; calculi a bile non solvuntur, dum bilis exsiccata sponte in frigida bile

<sup>(</sup>a) Cf. Fourcroy, Syst. d. Conn. Chim. T. 50 p. 348 et eq. Cf. Binmonb. Lib. Cit. S. 382 - 386. Cf. Reinhout, Libr. Cit. T. 2. p. 210.

<sup>(</sup>b) Cf. Gaubius, Pathel. \$. 372.

<sup>(</sup>c) Cf. Foercroy, Syst. Chim. T. S. p. 875 et sq. Cf. Reeseke, Diss, d. Bile S. 9. Cf. Pertal. Av. Med. T. 5. p. 815 et sq. Cf. Bernard, Diss, p. 18.

e solvitur; concrementa denique ex heterogeneis constant particulis, bilis vero exsiccata ex homogeneis partibus.

- 5.53. Plures inveniuntur horum calculorum species a Vicq d'Azyr, Walther et Foureroy in classes ordinatae. Different colore; sunt enim vel flavi (a), vel fulvi vel nigricantes (b); structura quoque et forma; sunt enim vel irregulares (c), vel lamellosi vel friabiles vel fragiles (d), vel nuclei formam habent, vel crystallorum formam referent; etiam forma externa different; sique plures calculi simul in cystide fellea adsunt, plerumque ejucdem habitus et structurae sunt (c). In poris biliaries rarissime calculi, inveniuntur.
- 5. 54. Constant plerumque ex materia adipo-ceracea et extracto bilis, dum particulae his quandoque adhaerent, quaer aquam tingunt; facile ardent, fiammam alunt odome non ingrato mosschatellino et remanet carbo. Solvuntur ab acidis, e quibus asidum nitricum praesertim in illos agit; solvuntur etiam in oleis aethereis. Grummata majom ammoniae aliqua copia gaudent, minora aliqua copia albuminosae materiae.

### CAPUT OCTAVUM.

### DE UTILITATE ET ACTIONE BILIS.

\$. 55. Bilis utilitas generatim illuc redire videtur, quod humorum tantum non omnium inquilinorum crasis intactam servet, atque multifariam eorum dyscrasiam praecae. veat; quod adsumtorum digestionem reddat perfectam; quod sic quidem ad nutritionem nec non ad sanitatem tuendam plurimum conferat; quodque, dum ab una parte diversorum morborum causa existere possit, ab altera tamen adversus bene multos morbos medelam adferat.

S. 46.

<sup>(</sup>a) Cf. Morgagne, Epist. An. Med. 30. art. 14.

<sup>(</sup>b) Cf. Morgagne, Epist. An. Med. 3. art. 4. et Epist. 21. art. 2.

<sup>(</sup>c) Cf. Morgagne, Egist. An. Med. 26. art. 21.

<sup>(</sup>d) Cf. Morgagne, Epist, An. Med. 21. art. 30. Cf. Benett, An. Pr. Lib. 3. Sect. 18. Obs. 2. addite.

<sup>(4)</sup> Cd. Morgagne, Epist. An. Med. 21. art. 36. Epist. 24. art. 16.

5. 36. Secundum Haller praesertim solvendo agit, quod ex eo potissimum evincitur, quod lac a vitulis assumtum in corum ventriculis coagulatum observatur, dum idem illud infra ductus biliaril insertionem, adeoque postquam bilis cidem admixta fuerit, penitus solutum invenitur (\*).

Walther, bilis principia in tres ordines dividens, dicit aquam et salia, quae bili in aunt, diluendo agere, partes ejus albuminosas et saponaceas una cum chylo absorberi; dum ad tertiam classem refert materiem colorantem et oleum amarum, exque ut encrementa considerat (b).

Secundum Sprengel, bilis in duodenum effluens, hydrogene sulphurico, quo gaudet, massae alimentariae acorem todit, ejus exydatam indolem minuit, et, uti sapones, intimam oleosarum nec non aquosarum partium unionem adjuvare videtur (s).

Dames vero, illam mixionem non a bile, sed a muco intestinali derivat; bilis vero, uccandum illum separationem facit (d); secundum Harless ex mixtione chymi, massae illius oxydatae et bilis, oritur praecipitatio, quae chylum continet, dum principia, quae assimilari nequeunt, uti carbonium caet. una cum faecibus expelluntur (e); et secundum Smith, chylus artificialiter praeparari valet, si chymus recens ex intestino desumetus, cum recenti bile misceatur (f)......

- 5. 57. Succus panereaticus bilis actionem etiam adjuvat, hiece enim liquor, secundum *Portal*, cum bile miscetur, ne bilis sua acrimonia intestina nimis incitaret (g), et secundum *Bartels* et *Blumenbach* chymum praesertim diluit et confert ad lentiorem nec non perfectiorem reddendam chylificationem (h), quod et voracitas animalium quorum panereatis functio impedita est, cum in his chylificatio imperfecte et citissime procedit, nec non ejectiones bilis acerrimae ab animalibus quibus panereas exstirpatum fuit, probare videntur.
- g. 58. Walther vero acetrimam illam bilis ejectionem non a pancreatis defectu, vero mum ab inflammato per tale experimentum hepate, nec non a mutata bilis secretions described.

Digitized by Google

<sup>(</sup>A) Cf. Haller, El, Phys. T. 6. L. 23. S. 3. S. 32. Cf. Goldwix, Phys. der Galle, p. 117.

<sup>(</sup>b) Cf. Walther, Phys. V. M. B. 1. p. 214. 5.79.

<sup>(</sup>c) Cf. C. Sprongel, Inst. Phys. T. 1. p. 146.

<sup>&#</sup>x27;(d) Cf. Dumas , Princ. de Phys. T. 4. p. 376.

<sup>(</sup>e) Cf. Harles, Handb. der Artz, Klinik. B. 1. p. 369?

<sup>(</sup>f) Cf. Reils, Archiv. f. d. Phys. B. S.

<sup>(2)</sup> Cf. Pertal, An. Med. T. 5. p. 294.

<sup>(</sup>h) Cf. Bergman, Diss. de Hep. p. 14-18. Cf. Blumend., Instit. Phys. S. 368. Cf. Bareck, Phys. S. 232., Cf. Weersman, Dist. de Bile, p. 87.

rivandam esse censet (a); cui opinioni contraria tamen videtur aequens observatio anatomico pathologica ab Isensiam relata: vir quidam nobilis, sensiam sensiamque in morbum incidebat, cujus symptomata docebant digestionem quam mexime esse turbatam. Quotidie, mane multa vomitu ejiciebat, plerumque insigni copia verae bilis concomitata. Quaecunque remedia administrabantur, nulla malum superabant, imo ne levabant quidem. Tandem obiit aeger et, cadavere dissecto, repertum fuit pancreas, contractum et induratum, ita ut nunc facile constiterit, ejectiones illas biliosas a defectu succi pancreatici originem durisse, dum bilis, noctu in hepata, et vesicula fellea collecta, mane in duodenum ejecta, ibique non diluta, suo stimulo nimis vehementi plus quam verosimiliter vomitum produzerat (b). Accedit, quod vorasitas etiam observata estriis in casibus; ubi orificia ductus choledochi et panereatici a se invicem nimis dissita erant (c).

S. 59. Secundum Dumas substantiae nutritivae itidem a succo pancreatico diluuntur et dissolvuntur; qua solutione et dilutione chymus fluidior evadit, et aptior ut a vasis lacteis absorbeatur inque sanguinis naturam convertatur; qualitates bilis practerea modificat idem hicce succus, ejus viscositatem, acorem et ameritiem temperat, nec non colorem mutat; hinc bilis cystica in intestinis nec tenex, neque acris, nec flavida neque amara reperitur.

Probant hoc excrements, amaritic destituts, cum ab animalibus multis avide ore sumantur et deglutiantur; nec non testimonia insanorum et infantum, qui, cum suas comedissent faeces, retulerunt, cas esse saporis saccharini, subdulcis (d).

- 5. 60. Mala autem quae producuntur, quando bilis emissio in duodenum ex obstructione, quocumque modo nata, impedita est, hujus liquoris utilitatem probant. Tantum enim abest, ut pro inutile et recrementitia faece liquor hic habendus sit, ut potius eximias corpori praestet utilitates. "Secus quippe si fieret, scribit Funck, inconsultius egisset natura, ductum illius excretorium in cavitatem intestini duodeni et monnumquam ipsius ventriculi inserendo, cum tali ratione necessario primae et secunda dae digestionis officia, quae cum vita pari passu ambulant, turpitar defoedasset." (e).
- S. 61. Bilis enim si justo minori quantitate secernatur aut parva tantum copia in duqdenum transferatur, aut si ejus ejaculatio subito impediatur, pro diversis his causis,

<sup>(</sup>a) Cf. Walther, Lib. Cit. B. 1. p. 244, S. 88,

<sup>(</sup>b) Cf. Isenflamm, Prakt. Anm. p. 262. S. 53.

<sup>(</sup>c) Cf. Iconfiamm ; Lib. Cit. p. 104. \$. 46.

<sup>(</sup>d) Cf. Dumas, Lib. Cit. T. 4. p. 374.

<sup>· (4)</sup> CL Ranch, Ditt, Se Bile p. 24. S. 11.

diversa oriantur symptomata necesse est; quae, si derivanda sint a morboso statu hepatis, ductuum biliferorum, duodeni aut totius organisationis, vel universali organica debihitate, vel vitiata sanguinis diathesi, vel nimia succorum in hepate accumulatione, vel inflammatione caet., in genere consistunt, in universalis debilitatis, sanguinis defectus et succorum accumulationis symptomatibus, uti sunt indurationes et ulcerationes in dextro hypochondrio, respirationis, digestionis, assimilationis alterationes, earum sequelae nec non inflammationes caet.

Sequentes observationes a Farre memoratae supra dicta luculenter mihi evincere videntur.

Dominus Wi languore, appetitus desectu, dolore molestissimo in hypochondrio deztro, respiratione difficili et tussi cum expectoratione mucosae viscidae materiae corripiebatur; ob haec aliaque quae adfuerant leviora symptomata affectio hepatica suspicabatur: debitis evacuationibus praegressis, laudata hydrargyrica praeparata propinabantur
absque tamen felici successu; symptomata enim augebantur, diarrhea continua cum pulsu debili, tussis frequens, dyspnoea, oedema pedum, lingua flava, aphthae, singultus
summum periculum indicantia, mortem attulerunt.

Aperto abdomine, hepar pseudomembranis vicinis partibus concretum, volumine insigniter adauctum inveniebatur, ita ut thoracis capacitas exinde imminuta fuerit. In ejus substantia, solito pallidiori, flaccida, et levi digiti pressione dilaceranda, plurima apparuerunt tubercula circumscripta. Vesicula fellis parvam quantitatem coloratioris bilis nec non v. calculos biliarios continebat. Cf. Farre, Faic. I. Obs. I. et ejusdem Fasc. Obs. H. quae cum praecedenti in multis convenit.

Foemina mediae aetatis, de tempore in tempus doloribus hypochondriorum, dyspnoea et constipatione afficitur. Post aliquot tempus hepatis incrementum ejusque morbosa alteratio externa exploratione distincte percipiebatur. Respiratio difficilis, torpor tractus intestinalis, vomitus, dyspepsia, dolores variarum partium, turbata functio sexualis, serosi humoris accumulatio in peritoneo, oedema pedum, alvina depositio incolorata, cachexia generalis, reliquaque symptomata, cum se invicem sensim sensimque insecuta essent, morrara est aegrota. Emaciati corporis sectione instituta, admothum evolutum reperiebatur hepar, tuberculis diffusis, irregularibus, structurae cellulosae, peculiari materie repletis obsessum. Vesicula fel is contracta concretionibus repleta; ductus cysticus imperforatus. Cf. Farre, Fase. II. Obs. V.

Homo XL. annorum, spirituosorum abusui assuetus, dyspepšiae symptomatibus corripiebatur; dolor aderat abdominis et hypochondriorum, noctu somnum impediens: administrata remedia levamen non adferebant, debilitas, appetitus nullus, anxietas post sum-

sumtos cibos et hepatis manifestum incrementum malum adaugebant; corpore tandem emaciato, exorto vomitu assumtorum, singultu et humore in abdomine effuso diem oblit supremum. Dissecto cadavere, hepatis substantia insigniter adaucta reperiebatur, cum in convexa, tum in concava superficie plurima conspiciebantur tubercula. Vesicula fellis parcam bilis continebat quantitatem, eaque insuper depravatae qualitatis. Inter alias viscerum alterationes, numerosissimae glandulae lymphaticae in tuberculis mutatae observaban ur. Cf. Farre, Fasc. II. Obs. 10 (a).

Ex hisce igitur relatis, quae ad supra dicta probanda mihi sufficere videntur, nunc patet, hepatis substantiae alterationes non solum aliarum partium morbosas affectiones producere, verum etiam bilis secretionem, si non omnino impediatur, tamen exinde male et imperfecte locum habere, cum hujus laticis qualitatem tunc depravatae naturae invenerunt.

# SECTIO TERTIA.

### CAPUT PRIMUM,

#### AN HEPAR ALII ADHUC FUNCTIONI DESTINATUM.

S. 1. Bichat quando ad insigne hepatis volumen attendit, et comparationem inter illud, vasa bilitera et parvam secretae bilis quantitatem instituit, credit hepar non solum secretioni bilis dicatum esse, sed alia adhuc fungi functione, incognità, sed verosimiliter affinitatem habente cum sanguine venae portatum. — An foret illa functio pulmonum fun-

(a) Conf F. Biumi, Obs. Anat. 2. in Thes. Diss. E. Sandifore, T. 3. p. 254. J. Bander, Obs. Med. quarum plures memoratas a nobis ulterius illustrant et comprobant. Brevitatis causa plures de hepate faces observationes in statu morboso memorare non potui; si quis autem plures cognoscere cupiat, adeat Giadbachii in Swietenium indicem, ut sic in voce Hepar ipsas a Swietenia memoratas observationes invenire possit, ques autem observationes, quum Swietenii in Boerhavium commentarius in omnium manibus versetur, consilio praeterenndas esse credidi.

functioni secundaria, dephlogisticando nempe allatum per venam portarum sanguinem?

- 5. 2. Ex iis quae pertractavimus, vidimus omnem sanguinem, qui ad pleraque viscera abdominalia ducitur, antequam ad cor et pulmones revehatur, hepar versus deferri, In hoc viscere ab illis principiis, quae in nostram naturam assimilari nequeunt, pro ma, xima parte liberari videtur, et quidem praesertim a particulis fixis per secretionem bilis, dum volatilia quae remanent, ad pulmones delata, operationi chemicae subjiciuntur et expiratione excernuntur.
- 5. 3. Si nunc praeterea attendamus ad hepatis analogiam cum pulmonibus; utrumque viscus enim gaudet duplici systemate vasorum sanguinem continentium, alente nempe altero, altero autem depuratorio; et ad unum eundemque horum viscerum nervorum originem, nec non ad morbos analogos, cum in utrisque indurationes, inflammationes, suppurationes, caet. (a) frequenter observentur, concludendum videtur, hepar, hoc respectu, pulmonem secundarium dici posse; quod uti, ab una parte, arguere jam videntur plurimae observationes, quibus constat, majus esse hepar iis in animalibus, quae in aëre minus puro vitam degunt inque iis, quae piscium more in aquis vivunt seque submergunt, uti in castore in lutra aliisque, nec non in iis, quae per aliquot anni tempus dormire solent (b). Sic ab altera parte ingens observationum aumerus de aucto hepatis volumine in iis, quorum pulmonum functio turbata fuerat, idem illud latius confirmare mihi videntur. Sic in phthisicis hepar insignis voluminis reperitur et pulmonum functionis vices gerere videtur (c).

Nasse observavit in cadavere viri 26 annorum, qui phthisi pulmonali laboraverat pulmones destructos et hepar in insigne volumen adauctum, attamen sanum (d).

Ex observationibus e Lieut and memoratis, constat insigne hepatis incrementum in iis observatum esse, qui diu respirationis difficultate laboraverant (s). In multis individuis, morbo, ita dicto coeruleo defunctis, hepar insignis voluminis observatum est (f).

- S. 4. Duyskes in sua dissertatione de abnormi cordis conformationis conditione, pluri-
- (a) Farre memorat cadaveris sectionem hominis, qui inter alia symptomata praesertim de dolore vehementissimo capitis conquestus, diversis remediis et quidem efficacissimis incassum adhibitis, miserrime diem oblit supremum. Instituta sectione, inveniebatur praeter organicas alterationes cerebri, cum in pulmonibus tum in hepate tuber, structura ac indole conveniens. Cf. Farre, Fasc, I, Obs. 4.
  - (b) Cf. Tiedemann, Zoologie, B. t. p. 369 et 383.
  - (c) Cf. Gruithuizen, Organozoon, S. 113. et in nota.
  - (d) Cf. Walther, Diss. p. 30.
  - (e) Cf. Lientaud, Obs. Anet. Med. 577. 578. 585 , 586.
- (f) Cf. Meskel, Beitrage zur Geschichte der Bildungsfehler des Mernen in Arthiv, fur die Phys. B. L. p. 263.

'mas refert observationes, a variis auctoribus de hoc morbo institutas, illasque in ordines redegit, et in iis praesertim casibus, quos in classe quarta memorat, ubi inter alia conformationis cordis vitia foramen ovale, non clausum, princeps vitium constituit, hepar volumine auctum memoratur. Sic quoque observavit Sciler in cadavere viri 29 annorum in cujus corde foramen ovale apertum erat, ductus arteriosus patebat, et arteriae pulmonalis principium ossificatum et perangustum erat, hepar maximum, et durum (a). Testa refert casum mulieris 37 annorum, ex cujus cadaveris sectione patebat, foramen ovale esse apertum, pulmones pleuris adhaerere, et thoracem male esse conformatum. Hepar erat permagnum, lobo dextro aliformi infra costas spurias sese extendente (b).

Spry in puella 17 annorum observavit, foramen ovale apertum ambitu duorum pollicum; hepar autem magnitudine memorabili totam implebat regionem epigastricam: et sic plures aliae enarrantur observationes, quarum plurimee mihi probare videntur, quod satis regulariter in hisce affectionibus hepar volumine augeatur.

- \$. 5. Verum tamen est, quod multi auctores de hoc incremento nihil commemorent, sed multi viscera thoracis tantum examinarunt, et in his etiam reperiuntur, qui de insigniter adaucto thymo mentionem faciant; sic inter alias Cl. E. Sandifort in Obs. an. path. accuratam observationem memorati cordis vitii refert. Cl. auctor viscera thoracis tantum examini subjecit, et invenit, inter alia, principia venarum subclaviarum a glandum thymo esse tecta. Dolendum mihi videtur quod Cl. vir viscera abdominalia non examinavit; probabile enim videtur hepar in hoc puero, qui per 13 annos miserrimam degit vitam, ai quid in impedita pulmonum functione efficere valeat, in hoc subjecto praesertim aliquid contulisse ad vitam protrahendam, nec non leniendam.
  - S. 6. Nonne ergo ex omnibus hisce allatis sequens corollarium petendum foret.

In iis morbis in quibus per longum temporis spatium pulmones suam functionem rite peragere non possunt, hepar increscere observatur, et quidem hunc in finem ut majori lta dicta dephlogisticatione sangulnis, pulmonibus in sua impedita functione succurrat?

Hoc ergo respectu, in adulto, hepar pulmo secundarius dici potest.

- \$. 7. Incrementum voluminis hepatis; quod in morbo coeruleo observatur, oriri videtur, maximam partem, ex accumulatione sanguinis, qui per continuas et quidem celerrimas cordis pulsationes magna copia adducitur, sed in eadem proportione non reducitur, cum respiratio in hoc morbo male imperfecteque procedit (c).
  - S. 8. Tale hepatis voluminis augmentum ex sanguinis accumulatione etiam in alils

(e) Cf. Kreysig, Krankh, d. Herzens, T. 2. p. 260.

<sup>(6)</sup> Cf. Duyfkes, Dist. p. 41. (b) Cf. Duyfkes, Dist. p. 48.

morbis observatur v. gr. in morbo vulgo nomine anginae pectoris insignito; qui morbus ut hoc in transitu moneam, secundum Kreysig oriri observatur, vel ex ossificatione arteriarum coronariarum, vel ex ulcerosa cordis substantiae alteratione, vel ex metamorphosi hujus substantiae in naturam membranae, vel ex ossificatione valvularum aut angustia viarum, per quas sanguis transire debet, vel ex aneurismate cordis vel ex ossificatione musculosae cordis substantiae (a).

Hoc hepatis incrementum, secundum eundem auctorem, secundaria est affectio ex morboso cordis statu derivanda; contrariam tamen opinionem fovet doct. Brera, scilicet, anginam pectoris oriri ex aucto hepatis volumine, quod diaphragma comprimit, et sic ipsum cor comprimeret; allatae vero observationes a Kreysig contrarium probant (b).

# CAPUT SECUNDUM.

IN. FOETU.

- S. 9. Ne loquar de placenta et glandula thymo, hepar certe praecipuum organum sanguinem purificans exsistit. Hunc in finem maxima sanguinis copia per venam umbilicalem in venam portarum, et per eandem in hepar ducitur, in quo, antequam sanguis ad cor per venam cavam adscendentem vehitur, in ductibus biliferis principia carbonacea ab eodem separantur, et in duodenum sub forma meconii deponuntur. (Forsan hic quaedam dicenda forent de circulatione in foetu, sed cum nuper Doct. Louron in sua dissertatione inaugurali praecipuas hac de re sententias rite collegerit, et de partibus, quae, in foetus corpore sanguinis circulationi inserviunt, disseruerit, plura non annotabimus.)
- §. 10. Meconium illud saburrha est coloris fusco viridis, constans testante Wrishergio', pro maxima parte ex phlogisticis partibus: oritur secundum Blumenbachium ab ipsis
  humoribus foetus inquilinis et a bile ejus; quod ab una parte exinde elucescit, quod eo
  observatur tempore, quo prima bilis secretio fit; ab altera quod monstra hepate destituta
  meconio non gaudent, cum in iis nil adsit, nisi mucus decolor, isque parva quantitate (c). Observatio quoque, quam refert Cl. Bernard, probat, meconium non oriri a

<sup>(</sup>a) Cf. Kroysig, Libr. Cis. Th. 2. p. 563. Cf. Wichmann, Idean zur Diagnossik, Th. 3. p. 141. sqq.;
(b) Cf. Kroysig, Libr. Cis. Th. 1. p. 365.

<sup>(</sup>c) Cf. Blumenback, Inst. Phys. S. 633.

deglutito liquore amnii, neque a sola bile, verum ab humoribus ad canalem intestinalem delatis (a).

- S. 11. Hepar ergo in foetu pulmonum officio fungitur; tota enim sanguinis massa, quae in homine nato per pulmones vehitur, ut respirationis ope purgetur, antequam per corpus destribuatur, in foetu ad hepar ducitur et in illo sanguis easdem quas in pulmonibus subit mutationes, antequam e corde per universum corpus dispergatur. Hepar autem in foetu bilem secernit non ut, uti in homine nato, digestioni inserviat, digestione enim ante nativitatem non vigente; sed bilis eum in finem separari videtur, ut ex sanguine venoso carbonium et hydrogenium detrahatur.
- S. 12. Secundum auctorem quemdam H. D. G, hepar adhuc in foetu retardare videtur affluxum sanguinis, qui per venam umbilicalem adducitur, quique tali vi ad cor propelleretur, ut auricula forsan illi resistere non valeret. Ita autem opinatur dictus auctor,
  quoniam saepius observaverit in pullo, ovo adhuc incluso, aneurisma auriculae lethale, et secundum eundem, vitium hoc frequentius foret, nisi sanguis venae umbilicalis ab attritu, a pressione, et ab aliis causis, quibus in vase ramoso celeritas diminui solet, retardaretur (b).
  - (b) Cf. Bernard, Diss. p. 31-35.
- (4) Cf. H. D. G. Encyclopedie, T. 19. p. 66g.

Quisquis artificiose corpora humana secare novit, eorumque singulas particulas diligenter inquirit, ex his latentium morborum causas et sedes facile intelliget, nec non accommodata remedia praescribet.

J. RIOLAN, Anthrop. Lib. 1. p. 15.

Digitized by Google

# NOMINA PROFESSORUM,

ַ עַ ט

IN ILLUSTRI AMSTELANDAMENSI ATHENARO

inde a die 8 Februarii GIDIDCCCXXI, ad d. 8 Februarii CIDIDCCCXXII.

DOCENDI MUNUS OBIERUNTE

CLARISSIMI ORDINIS PRAESES.

J. H. VAN REENEN.

ACTUARIUS

H. BOSSCHA.

JURIDICI PROFESSORES.

J. H. VAN REENEN.

C. A. DEN TEX.

THEOLOGUS

W. A. VAN HENGEL

DI-

### NON PROPERTY OF ENDERFORM IN ON

# DISCIPLINARUM MATHEMATICARUM & PHYSICARUM.

- J. H. VAN SWINDEN.
- C. G. AC. RELNWARDII vigon soustineas I RT & U.I.I.I. ZI.
  H. W. VAN ROSSEM, Med. Doct.
- J. P. S. VOUTE.

#### MEDICI.

DOCLANDE MET US OF THE EAST

- G. VROLIK.
- F. VAN DER BREGGEN, CORR. FIL.
- H. BOSSCHA.

## PHILOSOPHIAE THEORETICAE ET LITERARUM HUMANIORUM

- D. J. VAR LENNEP. L. I. C. V. . H. . L.
- J. P. VAR CAPPELLE.

LECTOR.

H. DE HARTOG.

TURITATE TROPESSORES.

Manda ree II Co

2 236 10 m 1 T

Adr Ble Literal

SERIES

# SERIES LECTIONUM ET INSTITUTIONUM

QUAB HABENTUR A PROFESSORIBUS ILLUSTRIS

inde a feriis aestivis annis cioroccexxi. ad ferias aestivas cioroccexxii.

JACOBUS HENRICUS VAN REENEN,

publice, praecipua quaedam Historiae Juris Romani capita tractat, vel ipsi iuventuti disceptanda proponit;

privatim, Historiam Juris Romani et Institutiones Justinianeas, docet;
In explicandis L Digestorum libris, ad jurisprudentiae practicae
diligentiorem cognitionem viam monstrat;
Jus Hodiernum docet.

JOHANNES HENRICUS VAN SWINDEN,

publice, Selecta Philosophiae loca;
privatim, ordinarie expanet,

Matheseos Elementa,

Philosophiam Rauonalam,

Astronomiam aut Geographiam,

Extraordinarie, Matheseos sublimioris partes.

10 3 1

GERARDUS VROLIK,

publice, IN HORTO BOTANICO agit de viribus Plantarum medicinalium; privatim, docet

Obstetriciam theoreticam et practicam;

Physicam plantarum.

A 2

DA-

#### SERIES

### DAVID JACOBUS WAR LEDNNERS (2005)

publice, praecipua quaedam Wistoriae et Elterarum capita tractat, vel ipel juventuti, exercitationis causa; disceptanda proponit;

privatim, tradit

Literas Latinas, interpretandis Ovidii Heroidum Epistolis, Ciceronis Oratione pro Archia Poeta, Terentii Adelphis: explicandis Amiquitatibus Romanis;

Lucius Graecas, interpretandis locis Herodoti et Thueydidis que busdam in selectis principum Historicorum, a n. wyrrene bachio, Viro Cl., editis; Homeri Odyssese Rhapsodia, elegantioribus sliquot Theocriti Idyllis, explicandis; historiam Doctmarum ad rematas in Italia literas.

### JOÁNNES WILLMET,

publice, Notitiam literariam Scriptorum Arabicorum typis impressorum exhibet, ac praecipua Philologiae momenta ad Disceptationem proponit;

privatim, docet

Linguam Hebraeam, cum institutione Grammatica, tum interpretandis, ratione aetatis, argumenti et'etiti habita, sonsim difficilioribus V. T. Locis;

Littguam Arabicam; primum-Grammatice, deinde explicandis se-

Exegesin V. T. interpretatur, tam illustrandis Jeremiae Threnis, quam moderandis Exercitationibus Exegeticis;

Linguas etiam Chaldaicam, Syriacam et Samaritanam, si adsint auditores; uti et

Hurumum aut Corani quaedam cupite explicat.

CAS.

#### CASPARI GEORGII CAROLI REINWARDTI,

and des granten granten granten nicon properties vice properties and a set of the contract of

HENRICUS WILHELMUS VAN ROSSEM,

tractabit

Elémenta Chemiae.

JOANNES PETRUS VAN CAPPELLE

publice; : partes quasdam, historine literariae Relgicae tractabit; privation, de stilo Belgico ager;

De Poëtis seouli decimi septimi Batavis disseret; Historiam Patrize tradet; Exercitationes oratorias moderabitur.

FRANCISCUS VAN DER BREGGEN, CORN. FIL.

privatim, tractabit

Pathologiam generalem, Materiem Medicam, Medicinam Forensem.

WESSEL ALBERTUS VAN HENGEL,

publice, quaestiones aliquot argumenti Theologici juventuti disceptandas proponit:

privatim, Posteriorem PAULI Apostoli ad Corinthias Epistolam in tempretatur; Interpretatur item nonpullas, IOARNIS, CARISORIO NI orationes; de Historia Societatis et Religionis Christianae commentatur ita, ut praecipua exponat resum capita, quae ab aetate IESU CHRISTI usque ad tempora CAROLI M, factae sint; Hermeneutices sacrae tradit disciplinam.

JOANNES PETRUS STEPHANUS VOUTE,

publice, varios locos e l'hilosophia Naturali tractat; privatim, Physicam mathematicam et experimentalem exponit.

A 3

COR-

· ...

### CORNELIUS ANNE DEN TEX,

publice, varios locos ex Jure Naturae, Gentium et Fublico tractat, vel ipsi juventuti disceptandos proponit.

privatim, tradit jus Naturae et

Historiam Europae Politicam - atque Diplomaticam . . . . .

### HENRICUS BOSSCHA,

publice, in THEATRO ANATOMICO Partium corporis humani fabricam et usum explicat.

Operationes Chirurgicas demonstrat variasque eas instituendi exponit methodos.

privatim, tradit Anatomiam, Physiologiam, Pranin Chirurgicam.

#### HENDRIK DE HARTOG.

Lector in de Wiskunde, Zeevaart en Sterrekunde, zal Dingsdags, Woensdags en Donderdags, des middags om twaalf ure, in het klein Auditorium van het Athenaeum Illustre, publieke Lessen, in het Nederduitsch, over deze Wetenschappen geven; en dat wel in afloop van de volgende orde:

Eerstelijk over de Rekenkunde, Decimale Breuken en Loggrithmus Getallen; vervolgens over de Meetkunde en Algebra, en het maken der Sinus en Loggrithmus Tufelen; voorts over de Platte en Klootsche Driehoeks-meting en eenige Hoofd-Eigenschappen der Kegelsneden; waarin over de beginselen der Sterre en Aardrijkskunde; en laatstelijk over de Theorie der Zeevaartkunde; en wel inzonderheid over de berekening der Lengte op Zee, zal gehandeld worden; het een of ander stuk echter meer of minder uitgebreid, of wel met bijvoeging van eenige verklaring der Zeevaartkundige Instrumenten, naar mate het getal en de lust der Toehoorders zulks zal schijnen te vorderen.

ACTA

**'**. )

### ACTA ET GESTA IN SENATU

#### PROFESSORUM ATHENAEI AMSTELAEDAMENSIS.

11 11 11 11 1

Die IX. Aprilis MDCCCXXI. V. Cl. MENRICUS BOSSCHA, M. Doctor, Anatomiae, Physiologiae et Chirurgiae Professionem solemniter auspicatus est, habita Oratione: de condenda in Urbe Amstelaedamensi Schola clinica in commodum Chirurgorum, corum praesertim, qui ruri Artem facturi sint.

Die eodem Actuarii munus a Viro Cl. c. A. DEN TEX ad Virum Cl. n. Bossch A translatum est.

Die xxIII. Junii a V. Cl. J. H. VAN REENEN Praesidis munus in annum sequentem defertur V. Cl. J. P. VAN GAPPELLE.

# HENRICI BOSSCHA,

# O R A T I O

DE.

CONDENDA IN URBE AMSTELAEDAMENSI SCHOLA
CLINICA IN COMMODUM CHIRURGORUM, EORUM PRAESERTIM, QUI RURI ARTEM
FACTURI SINT.

MABIRA DIE IX APRILIS, ANNI MOCCCXXI.

QUUM IN ILLUSTRI ATHENAEO AMSTELAEDAMENSI, ANATOMES, PHYSIOLOGIAE AC CHIRURGIAE PRO-FESSIONEM SOLEMNITER AUSPICARETUR. Proceedings of the Community of the Comm

and a bit is a mark to the period of the Secretary 🗩 (1997)

THE THE THE THE POLICE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

. The first  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$ 

energia de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company

CIVITATIS AMSTELAEDAMENSIS CONSULES, ATHENAEI ILLUSTRIS CURATORES, VIRI GRAVISSIMI, AMPLISSIMI!

QUI COMMUNI CURA CIVITATIS COMMODA TUEMINI, AUT JUSTITIAE VINDICANDAE PRAEESTIS, VIRI HONORATISSIMI, INTEGERRIMI!

QUARUMCUNQUE DOCTRINARUM PROFESSORES CLA-RISSIMI!

MATHESEOS ET ASTRONOMIAE LECTOR PERITISSIME!

DIVINAE MENTIS INTERPRETES FIDELISSIMI, VIRI PLURIMUM VENERANDI!

QUA-

1 2

QUARUMVIS ARTIUM DOCTORES CONSULTISSIMI, EX. PERTISSIMI!

PRAESTANTISSIMA ATHENAEI CIVIUM CORONA, PA-TRIAE PARENTUMQUE SPES ET AMOR, JUVENES LECTISSIMI!

QUOTQUOT PRAETEREA AD HUJUS HORAE SOLEMNI-TATEM ILLUSTRIOREM REDDENDAM FREQUENTES: ADESTIS, CUJUSCUNQUE LOCI ET ORDINIS AUDI-TORES HUMANISSIMI!

on the second of the second second second of the second of

Que

Quotiescunque attenta mente illa respicimus tempora, quibus perversa admodum et absurda opinio, tanquam illa Medicinae pars, quae manu dicitur mederi, Chirurgia, minus esset honesta, per universum fere terrarum orbem nobilissimam hanc artem adeo tenuit oppressam, ut impotentissima dominatio, quam diu medici in eam exercuerunt, miseros mortales omnibus illis beneficiis, quae postea generi humano largita est, in perpetuum defraudare videretur; et quotiescunque illis temporibus tanquam e regione oppositam contemplamur felicissimam eam, quam nobis vivere contigit, aetatem, qua, fugatis his magnam partem tenebris, liberius spirant et negatame sibi aliquamdiu sedem, tanquam postliminii jure, recuperatam gaudent Chironiae artis antistites: grata simul subeat oportet recordatio, quantum etchac nostra in patria ad repellendas hasce chirurgiae ignominias contulerint celeberrimi hac in arte viri, quorum uberrimo proventu luxuriavit usque partriae nostrae solum.

Quod enim exteri, semper Batavorum invidentes famae, imo nostratium: nonnulli, rerum minus periti, aut exoticum quidvis praejudicato amore: complectentes, nostram derideant chirurgiam; id inconsultum prorsus esse: existimo ac stolidum. Quin etiam, si chirurgiae modo revolvamus fatas post infaustam ejus a medicina separationem, si in memoriam: nosmeti ipsi:

A. 3.

revocemus, quantum separatio illa apud alias gentes valuerit, ad chirurgiam penitus in tenebras deprimendam, adeo ut ab eo inde temporo turpiter ubique fere illa diu jacuerit neglecta; equidem contendam potius,
chirurgiae studium apud Batavos semper tam sedulo fuisse cultum, ut si
aequa lege instituatur comparatio, nostrates, quemadmodum in aliis multis,
ita et hac in re, plerisque gentibus nisi palmam praeripuisse, at dubiam certa
eam reliquarum gentium nulli non fecisse censendi sint.

Etenim, ut alias omittam, in una hac urbe, comnium artium et scient tiarum theatro, ars illa, quam dico, ut feliciter fuit exculta! Quot quantosque invenit patronos, qui cam aut adversus imperitorum calumnias defenderent, aut erroribus purgarent, aut inventis ornarent: ita quidem. ut quorsum me vertam plane ignorem, si immensam rerum celebrardarum copiam vel breviter hic velim attingere. - Dicamne enim, medio saeculo decimo sexto, cum in Italia nova prorsus oborta esset Anatomiae lux, et bene multos errores, invectos ab iis, qui Galeni opinionibus adfixi deserviehant, vix ac ne vix quidem propulsasset Vesalius; hae in urbe fam rapida mox cepisse increments. Anatomen Corporis Humani, illud Chirurgiae perpendiculum, ut, anne ejus saeculi quinquagesimo, Chirurgi jam publicis demonstrationibus cam edocerentur? quod quidem co magis videtur attendendum, quo majoribus difficultatibus, apud alias gentes bene multas, tune temporis adhuc premebantus sectiones cadaveris humani, in tantum nt, vix ligitae, quid? ut tanquam sacrilegia prohibitae fuerint alque interdistae. - An commemorem, tanto fuisse in honore hoc studii genus, ut summae dignitatis viri atque. optimates ab sua persona non abesse arbitrarentur, si publicarum occupationum intervalla Anatomiae studio dispungerent, eamque ipsi colerent atque traderent? Primi enim, qui hac in urbe publicas instituerunt lectiones Chirurgico-Anatomicas, MARTINUS COSTERUS JOH, FIL., camque scoutus sebastianus egberti fil., ac taudem illud nostrae civitatis decus et ornamentum, NICOL. TULPIUS, dignitate praediti erant consulari. - An vero emolumenta referam, quae ceperunt, tum Anatomia, tum etiam Chirurgia, e BLASII dissectionibus, ex observatiotionibus microscopicis et artificialibus injectionibus zwammendamii, ruitschii schii alicrumque, qui i ingenti flagrantes scientiae ardore, cunctas cluctati difficultates, omnibusque impedimentis e medio sublatis, tamdiu sectionibus anatomicis lacessiverunt Naturam, tamque diu indefessa industria vexaverunt, donec in abdita, quibus delitescebat, penetralia admitterentur?—Quid tanta denique Chirurgiae columina, ulmornium, hevium, schlig-tingium, titsinglum, maarium, mornium offum, gamperum, schlig-mium tandem nostrum atque gesscherum proferam? qui omnes Chirurgiam insigniter illustrarent, et nominis sui famam ultra patriae terminos propagarunt. His omnibus si addantur tandem celeberrima ca instituta Chirurgia, quorum alteri causam praebnit mornium tandem ei instituta Chirurgia, in originem debet ipsius ronnii studio et industriae, vix dubites an ullus in hac patria nostra sit locus, ubi tam egregie culta fuerit chirurgia; quam in hac ipsa civitate.

Sed quorsum, quaeso, haecce mea tendit Oratio? ut demonstrem vobis mostrorum chirurgorum praestantiam, aut ut contendam, hodiernae chirurgiae conditionem, nostra in patria, emnibus numeris esse absolutam? minime vero A. A. H. H.! Quod enim mukis allis artibus et scientiis accidisse constat, ut in hoc patrio solo ortae et per aliquod temporis spatium omni cura cultae fuerint, deinde vero, cum ad aliquam perfectionem fuerant evectae, rursus negligerentur; idem quoque nostrae arti accidit. Minime enim ea pari passu progressa est, aut ad illud perfectionis fastigium pervenit, quod apud alias nationes eam attigisse videmus; apud eas quoque, quae de nostro lumine lumen primum accenderunt.

Etenim, ut hoc unum memorem, licet in urbibus, majoribus praesertim, peritissimi passim inveniantur Chirurgi, complures tamen eorum,
qui vulgo Chirurgiae operantur, minime legitimo apparatu necessarlarum
cognitionum sunt instructi; humanitatis, quae vocantur, studia ne primorii
bus quidem labris attigerunt, omnique litterarum usu et scientia adeo pror
sus sunt destituti, ut in doctorum hominum consortium admitti nequeant;
quod quidem praecipue dictum velim de iis, quibus utilissima civium muti-

fitudo, vari degentium, concredita est. De horum enim inscitia quid vos frequentium et justarum querelarum in memoriam revocem, ques etiam nunc quotidie audimus undique moveri? Quid miserrimam vobis depingam aortem corum, qui in imperitis istiusmodi hominibus salutem suam et vitam periclitari coguntur? Quid miserandos vobis referam errores, quibus quotidie civibus infertur pernicies? Haec omnia saepius jam et publice satis dicta sunt, quam ut hisce aures vestras A. A. fatigem diutius.

Quum igitur nemo justus rerum existimator inficias ire possit, hodiernam chirurgiae conditionem in patria nostra ita esse constitutam, ut aliarum gentium progressibus longe inferior sit habenda; maximi res est momenti investigare, cuinam rei tristis haecce adscribenda sit rerum facies.

Cujus quidem rei caussas quaerenti una, eaque primaria, statim in oculos cadat necesse est, defectus amplorum satis nosocomiorum, qualia alibi
inveniuntur. Majores enim apud exteros populos artis progressus inprimis
debentur ejusmodi institutis, in quibus illorum formantur Chirurgi, et in
quibus tirones, non ex compendiis solis, sed autobig et experientia, variis
morbis et malis succurrere discunt.

Habent quidem Academiae nostrae talia instituta, eaque egregia, sed baec minus ei, quam nos agimus, caussae satisfacere amplius patebit. Desideramus scilicet ejusmodi nosocomium, in quo non tantum Chirurgi, proprie ita dicti, sed tales praecipue artis alumni informari debeant, quibus variae medicinae partes simul demandari solent, quique cas conjunctim suri et in pagis exercent.

Et haecce quidem cogitatio, ab eo inde tempore, quo Chirurgiae studio inprimis incumbere coepi, adeo me tenuit, ut mirifice semper me delectaret spes, fore ut huic incommodo jam tandem subveniretur. Quare nemini vestrum, puto, A. A., mirum videbitur, quod solemni hoc die, quo Anatomes, Physiologiae ac Chirurgiae Professionem auspicaturus sum, orationis argumentum sumserim ab emolumento et commodis, quae a tali institutione sperari merito possint, et quod summum ejus momentum manimamque necessitatem hac oratione ostendere constituerim.

Di-

Dicam igitur, de condenda hac in arbe Schola Clinica, in commodum Chirurgorum, eorum praesertim, qui run artem facturi sint.

Vos A. A. si utilitati publicae favetis, mihi, caussam, cum utilitate publica conjunctam, breviter acturo, linguis animisque favete.

Quicunque ab una parte bene perspectas habeat latissimas, quas ingenti ambitu Medicina complectitur, regiones; ab altera veru, arctissimos, intueatur ingenii humani fines; et diversa hominum contempletur atudia, diversasque facultates: ei mirum non videbitur, ut equidem opinor, quemadmodum aliae disciplinae in suas partes sunt divulsae, ita Chirurgiam quoque, ab antiquissimis inde temporibus, a medicina, non tantum institutionis caussa fuisse sejunctam, sed a diversis quoque hominibus exercitam fuisse, atque excultam. Et sane, jam ante Erasistrati et Herophili tempora, universa medendi disciplina non tantum in duas hasce diducta fuit partes, Medicinam, proprie sic dictam, et Chirurgiam; sed plures etiam receperat partitiones et subdivisiones.

Et profecto, verum sit Ciceronis illud essatum (de Orat. III, 23.) « distributione partium ac separatione magnitudines artium esse diminutas," attamen, quidquid contra hanc chirurgiae a medicina separationem obiiciant nonnulli, certissimum et experientia satis comprobatum esse mihi videtur, eam sua habere commoda. Nam in universum quoque, licet recte videatur idem Tullius negasse « cum esset Hippocrates ille Cous, fuisse tum alios medicos, qui morbis, alios, qui vulneribus, alios, qui oculis mederentur," sieri tamen aliter non potuit, quin, cum vita brevis, ars autem longa sit, summi illi viri, Hippocrates, Galenus, alii, omnibus medicinae partibus instructi easque exercentes; quin illi igitur, in tanto rerum tractandarum ambitu, temporis angustiis circumscripti, omnia minoris momenti officia explere non potuerint, sed horum partem aliquam suis relinquere interesis debuerint.

Quum igitur in exercenda arte jam necessaria fuerit visa separatio quaedam, mox etiam, postquam pedetentim pomoeria scientiae medicae sunt prolata, majoresque inde exortae sunt difficultates, magis etiam partitionem illam

Digitized by Google

facere fuit necèsse: ita ut vix quisquem universum genus complecteretur, sed ut alius aliam sibi partem, in qua elaboraret, seponeret. lidem tamen illi medicinae rationalis, quam dogmaticam vulgo nuneupamus, progressus. sensim illam medecinae partem, quae manu medetur, opprimere, ejusque splendorem mirum in modum obsuscare coeperunt. Quam enim initio Asclepiadis successores externorum morborum curam, volnerum frictionumque negotium, imo luxatorum membrorum reductiones, filis suis relinquerent, atque alii medici eadem haec discipulis suis mandarent, mox etiam tantopere medicorum' increvit, socordia dicam an superbia, ut, exceptis quibusdam majoris momenti operationibus, cetera omnia, quae curam spectant externam, servis relinquerent subministratoribus. Et eam consuetudinem, quae quidem primum in ludis Gymnicis tantum locum habuisse videtur, tandem quoque ad privatos sese extendisse homines legimus, quorum multi servos hujusmodi paseebant: atque ita denique propagata est haec fundi nostri calamitas, ut infra medici dignitatem haberetur, externa curare mala. Hinc Oribasius ubi de luxationibus et fracturis loquitur, illae, inquit, quae manu curari queant, ab iis, qui pueros corporis exercitationem docent, quique athletarun curam gerunt, optime restituentur. Haec igitur et alia omnia quae manuum opera curantur, melius ab exercitoribus obeuntur, quocirca haec demandantur ejusmodi hominibus. Et quousque dein, crescente Romanorum luxuria, talium servorum creverit numerus, sciunt antiquitatum periti. Servos enim habebant non tantum tonsores, balneatores, dropacistas, sed et unctores, tractatores, fricatores, osularios, permultos alios, qui partem chirurgiae exercebant.

Ex hisce igitur, et quae postea habuit, Chirurgia fatis, quae omnia hic enarrare longum sit, satis, ni fallor, apparet, ab eo inprimis tempore quo medicina magis culta fuit, non tantum Chirurgiam ab ea fuisse divulsam, verum etiam partim caussas hujus separationis ipsas, partim abusum effecisse, ut malevolorum obtrectationibus et ignominiis, nobilissima illa ars, quae perpetuo lumine miseris mortalibus adfulgere debuerat, dia oppressa jaceret: imo, quibus ex parte adhucdum ingemit atque suspirat. Perversa enim

entm illa opinio, quae Chirargiae eni; maminis honoram detraxerat, et ad villores actes detruserat, tum etiam, verum fateamur A. A. principatus ac dominium, quod sibi arrogaverant medici, ita ubique, apud nos quoque, invaluit, et tam altas egit radices, ut plerumque illi, qui ad hano artem accederent, si minus ex infima plebe, at insulti essent hopaines. Quid? quod omni tonsorum farragine adeo conspurcata et vilitatis nota diu insignita fuit Chirurgia, ut vix melioris notae juvenes sese ei addicerent; et ut parentes filios suos, eos plerumque, qui non magnam sui spem facerent, quemadmodum ad alia opificia minus honesta, quae manu, quod aiunt, perficientur; ita et Chirurgiae diquent, cum nondum ex ephebis excessissent: quo factum est, ut ad Chirurgiam sese applicarent pueri, omni generosae educationis cultu destituti, ea aetate, qua ad judicii infirmitatem accedere solet ignorantiz carum rerum, quarum cognitio primariae est necessitatis.

Videtis igitur A. A. a quibus fontibus petenda sit illa Chirurgiae a medicina divulsio: tura etiam, unde illa contameliae nota ei adhaeserit. Sed gratulamur nobis seculi, quod vivimus, felicitatem. Nostra aetas, summo generis humani bono, Chirurgiae ingens attulit incrementum: veteres illa ars limites suus, nimis arctos, transgressa est, et quem dudum obtinere debuerat, dignitatis locum, nunc jam obtinene incipit. Verumtamen plura adhuc restant perficienda et corrigenda. Saluberrimum quidem malo illi, de quo diximus, remedium multis modis allatura est: resident tamen adhuo morbi quest reliquiae, quarum medela etiammum desideratur.

Non hie tangam quaestionem de conjungendis iterum ambabus medicinae partibus: earum separationem esse quodammodo necessariam, supra jam diximus. Optandum quidem foret, ut, nisi in ipsa artis exercitatione singuli in universo genere elaborarent, sed alius aliam partem sibi factitandam seponeret; eadem tamen omnes doctrinae copia essent instructi, atque universum scientiae medicae ambitum haberent perspectum: verum hace pia sunt vota, quae speciosis praeceptis adstruere perquam est facile; sed quid, quaeso, predest absolutissimam et pulcherrimem rei formam atque descriptionem proponere, ubi ea ad effectum perduci non potest? Repeto A. A.

quid valent praecepta in re, quae perfici nequit? Comparate, quaeso, vos omnes, qui mecum rerum conditionem perspectam habetis, comparate maximam tironum partem, qui ad discendam Chirurgiam accedere solent, eorumque praeparatorias cognitiones, cum iis, quae Academicae leges a Chirurgiae Doctore postulant; et mecum omnes consentietis, fieri adhuq neutiquam posse, ut per veram cruditionem aut academicam institutionem formentur Chirurgi, et vel minime tales, qui ruri artem facturi sunt.

Quae quidem ita esse, optime perspexit quoque Rex Augustissimus. mi omnibus iis, qui medicinae aliquam partem tractant, egregiis decretis suos cuique limites, leges ae jura praefinivit. Hisce enim legibus tria constituuntur Chirurgorum genera. Nam praeter eos qui, academica usi institutione, Doctoris gradum nacti sunt, ad artem exercendam admittuntus quoque Chirurgiae Magistri, quibus nempe Academica institutio minus fuerit. congrua, tum ob ipsius institutionis naturam, tum etiam quia docto tradà Sed, praeter illos Chirurgiae Doctores et Magistros, aliud. legibus constitutum est Chirurgorum genus, quos maxime nostra spectat. òratio, corum nempe, qui ruri artem factitant. Iis, praeter Chirurgiam, etjam internorum morborum eura est concredita, iisdemque praeparare medicamenta plerumque ipsi solent, atque artem insuper facere obstetriciam. Hi adeo omnia omnino obire debent munia, quibus universus artis medendi ambitus continetur. Et sane haec omnia bene ita esse constituta, ex iia. quae supra diximus, facile est perspicere, et nemini dubium esse potest, consideranti, fieri non posse ut ubique locorum, in locis praesertim longius dissitis, ad unamquamque peculiarem medicinae partem exercendam homines. consideant.

Videtis igitur jam A. A. nostrarum legum constitutione, varias medicinae partes in uno homine iterum conjunctas. Sed ubinam quaeso omnibus hisce disciplinis artibusque erudientur tirones? Nullibi in patria nostra datur schola huic fini destinata. Licet enim, ut omittam institutionem Academicam, aliquomodo huic rei prospectum videatur eo, quod in praecipuis urbibus lectores inveniantur; praetesquam quod hi Chirurgiam solam docent,

cent . minime etiam villà absolutar dich motest vinstitutio: meren en inn est thace. retica; et quid quaeso illa sine prani di Omnis quippe theoretica cognitio,, ntut necessaria. non nisi praeparatoria tamen semper habenda est, et eo. unice tendere debet, ut medious judicare mellus discat de morbis et malis, et remediis adhibendis. Sed quod caput est, ex sedula observatione phase : nomenorum, varios digaoscere morbos, et explorase caussas, a quibus et quomodo oriantur varia mala; praevidere, quae ex his phaenomenis consequantur, et remedia site adhibere; haec igitur omnia nunquam perdiscet alumnus, nisi ipse aegros tractaverit sub auspiciis periti praeceptoris. duce, justa instituere doceatur diagnosis; hie ubique indicet phaenomena, ad quae prae ceteris attendendum est; hic justas ducere doceat conclusiones; hic ostendat, qui sint effectus remediorum adhibitorum, sive obsint, sive prosint, et quibus casibus fortuitis saepe nihil eorum accidat, quae sollertissime nobis praevisa videbantur; et quae sunt h. g. p. Ejusmodi igitur institutio, quae omnium maxime est necessaria, quaeque cognitionibus antea acquisitis quasi coronam imponere debet, non nisi ad lectos aegrorum tradi potest, quare et Clinica, ἀπὸ τῆς κλίνης, recte vocatur.

Itaque, si satis demonstratum est, per veram doctrinam formari nondum posse Chirurgos, eos inprimis, quibus, ruri aliquando artem facturis, maxima civium pars committetur; si tamen etiami hisce, minori doctrinae copia instructis chirurgis, artem exercere leges permittunt; quid magis optandum, quid necessarium magis haberi potest, quam ut accuratae et diligenti legum observantiae eatenus prospiciatur, ut tirones opportunam habeant occasionem acquirendi eas cognitiones, quae ab iis merito postulantur quidem; sed quas, ut nunc se res habet, acquirere nequeunt, quoniam omni practica institutione prorsus carent. Qui quidem defectus adeo minus excusari posse videtur, quo meliores istiusmodi institutorum condendorum opportunitates et nos habemus, non minores sane, quam aut Anglia, aut Gallia, aut Germania, ubi tot et tam egregia habemus exempla.

Ex iis, quae hactenus disputavimus A. A. proclive erit omnibus ad intelligendum ad formandos peritos medicos, qui ruri artem facturi sunt,

Digitized by Google

ante omnia opus esse Nosocomio universali, in quo institutio omnibus numeris consummata, nec, uti solet, defunctorie tantum, constituta esse debeat.

In isto clinico admitti deberent cujuscumque generis aegroti, utriusque sexus, morbisque laborantes tam internis quam externis. Et his ita semelbene constitutis, in posterum nulli chirurgo licitum esse deberet, artem suam exercere, nisi per aliquod temporis spatium in tali Nosocomio necessariam sibi comparasset experientiam, ibique ipse aegros tractasset.

Tirones, antequam ad illam admitterentur institutionem, primum examini forent submittendi: ut, nisi bene praeparati et necessariis instructi essent disciplinis, aut si judicii infirmitate prorsus inutiles viderentur et inepti, ab institutione amoverentur.

Et profecto, si ad salutem reipublicae omnium maximi interest, ut civibus vigeant in corpore vires; si nihil plus praesidii confert atque adiumenti ad patriae amplitudinem atque dignitatem opesque augendas; si ab integritate cujusque, humillimi etiam civis, pendet totius civitatis salus et incolumitas; si denique ad communem generis humani salutem nulla res major, nulla fructuosior est illa arte, quae in vita hominum et valetudine tuenda versatur, modo quam peritissimi ad eam suscipiendam accedant; nulla vero perniciosior, quando qui eam exercent, nullum ejus usum et scientiam habeant: si igitur haec omnia ita sunt, quis non videt ac sentit, quanti reipublicae intersit, ut quam peritissimi informentur homines, qui et in majoribus urbibus, et in minoribus praesertim ac pagis, quibus plus quam dimidia civium pars continetur, ad mortis morborumque pericula depellenda, exercitatam habeant scientiam.

Quod si vere a me dictum est, A. A. tales homines informari non posse sine practica institutione; atque adeo in clinico ejusmodi instituto fingi eos debere, non vero sola theoretica institutione, cum qua omnis empirici usus non nisi defunctorie solet esse coniunctus: venio jam ad praecipuam sermonis mei partem, in qua demonstrare mihi proposui, ejusmodi institutum nullibi in patria nostra melius constitui posse, quam in hac nostra civitate.

Academicam institutionem supra vidimus varias obecaussas nostris alumnis

Digitized by Google

mi-

minus esse idoneam; quam qui comparaverit cum methodo, qua hac in urbe tradi solent theoreticae omnes medicae artis doctrinae; quae quidem Curatorum et Magistratuum cura semper hujusmodi tironum commodis fuit adaptata; ei dubium esse vix poterit, nullum in patria nostra esse locum, ubi docendi ratio adeo convenienter ad tironum illorum utilitatem est constituta. Et ex eo jam firmissimum ducimus argumentum, quo caussam susceptam haud difficulter obtinere nobis posse videmur.

Percurrite, quaeso, varias earum disciplinarum partes, quibus ad alias altiores via munitur; contemplamini omnem medicinae supellectilem: videvbitis, nihil profecto desiderandum restare, nisi clinicam institutionem.

Primaria enim et omnium maxime necessaria cognitio, a qua et Medico et Chirurgo incipiendum est, circa ipsius corporis humani naturam et fabricam, partiumque omnium mutuos inter se nexus, versatur: unde in Schola Anatomica initium artis suae ducunt. Ibi firma ponuntur ac solida funda. menta, quibus sequentes omnes superstrui debent cognitiones. — Nisi corporis humani structuram legitime cognitam habeat medicus, nec de abnormibus ejus actionibus vere judicare, nec rite eas distinguere poterit; inpedimenta, quae sanationi obstant, dimovere non valebit; et, quod caput est totius Medicinae, vires naturae, semper ad sui conservationem nitentes, sustentere aut ad sanitatem dirigere frustra conabitur. Hine continuo sub oculis habeat necesse est, principia tum anatomica, tum physiologica. quae quotidie ipsum edmoneant, vim medicam nulli mortalium datam, pemes ipsam esse naturam; verum sibi unice id agendum esse, ut succurrat naturae, ubi propriae ejusdem vires haesitant, aut contrariam sequentur normam.

Cedo jam, A. A. ubinam in hanc disciplinae medicae partem latior patet campus, quam had in urbe; ubi alumnis semper ad manum est sat magnar cadaverum copia, quae amplam illis praebent occasionem, sectiones instituendi anatomicas; corporis humani intima perlustrandi penetralia, et abditissima naturae perserutandi secreta, propria inquisitione atque investigatione. Habemus insuper Theatrum Anatomicum satis aptum, ubi lectiones

Acb-

vernaculo habentur sermone: verbo, nihil est, quod nan tironum usibus.

Sed de reliquarum quoque, quibus res medica arctissime cohaeret, disciplinarum subsidiis, breviter videamus.

Ad acquirendam herbarum cognitionem, futuris chirurgis non minus quam medicis necessariam, coce, patet illis hortus betanicus, in quo atirpes coluntur medicinales; patent publicae demonstrationes botanicas, quae, satis amblam rei herbariae notitiam aperire illis pessunt. Botanices studio adique ere possunt Chemiam et Artem Pharmaneuticam, quae itidem verpaculo traduntur sermone; ut non tantum, herbarum species et naturam cagnitas habeant, sed et reconditas ceterorum naturae corporum vires elicere, et ad usus medicos cogere discant.

Jam vere, harum disciplinarum legitima facultate instrucți, ut ad Pathologiae studium accedere possint nostri alumni, fecit Magistratuum benevo, lentia, constituta nuper ei tradendae cathedra. Hujus scientiae ope discant discrimen, sanam inter et morbosam corporis canditionem, ut, ad Pathologiae regulas generales, im posterum amnia morborum judicia dirigere possint. Inde transcant: ad studium Therapiae, tam universalis quam specialis, cujus ope cognoscant tum regulas universales in curandia morbia semper servandas, tum etiam quaenam remedia cuique malo sint profutura, quaeque mocitusa: videant denique, ubi horum opera et anxilium nos destituant, monaumquam cultro opus esse, et discent, multorum malorum vim saepe posse refringi variarum operationum, quae vocantur, ope; imo, haud raro miseros mortales, quasi ex orci faucibus posse eripi, opportuno et promto cultri usu.

Hoc autem, promtam inquam et paratam dextrae facilitatem, quotidiana in ipsis cadaveribus exercitione sibi comparare possuut: quod, quanti sit momenti, nibil opus est pluribus commensorare.

Animadvertitis, opinor, A. A. ex hisce omnibus, quam egregie Chirurgiae studio hac in civitate ait consultum: verum non magnam ea omnia babere vim, sine practica cognitione et experientia ad lectos aegrorum acquiquisita, satis aperte, ni fallor, est demonstratum, et saepius repetitum, quam ut in re perspicua amplioribus argumentis vestra audiendi abuti velim patientia.

Sed aliae sunt, eaeque majores opportunitates, quae hanc nostram urbem tali institutioni, de qua dicimus, prae aliis reddant quam maxime idoneam, quaeque ei cum omnibus majoribus urbibus sunt communes.

Nam in tanta rerum, quae aguntur, varietate, in tot hominum negotiis, et diversarum occupationum concursu, fieri aliter non potest, quin multae quotidie accidant calamitates et omnis generis casus luctuosi, qui nosocomio nostro praebere possint sat magnam copiam hominum, tam internis quam externis laborantium malis, quorum vix unicum exemplum alibi inveniant tirones, per breve temporis spatium, quod vulgo hisce studiis tribui solet. Atque ita quidem non justa foret exterorum querela atque objectatio, ex tot hominum caratione, nullam omnino, ad medicae juventutis institutionem, apud nos redundare utilitatem.

Sed nec dies dicenti, nec vox sufficerent, si hujus argumenti copiam ad amussim vellem enucleare. Vos A. A. ea, quae digito tantum monstravi, ad summam, quaeso, revocate, et pro testimonio mihi dicite, verene, an secus, necessitatem hujusmodi instituti hac in urbe constituendi adfirmaverim:

Neque his tamen finibus circumscriptam existimetis Clinicae ejusmodi Scholae utilitatem. Nam et alia accedunt, nec minoris ea momenti, commoda: Licet enim ad formandos medicos rurales praecipue accommodata esse debeat, fieri tamen aliter vix poterit, quin, in tanta aegrotorum collatione, multi juvenes, solidas cognitiones practicas ex ipsa petere cupientes experientia, nostrum adeant clinicum, qui hodie in extraneas adhuc abire coguntur regiones, ubi talia inveniuntur instituta.

Et quid plaribus opus est verbis, ubi rerum testimonia adsunt? Nonne optimum hujus rei ante oculos habemus exemplum, clinicum illud institutum, quod aliquot abhinc annis in commodum eorum fundatum fuit, qui arti obstetriciae operam navare cupiunt, Equidem sane temperare non possum,

sum, quo minus gratissimi animi sensu assectus, hujus artis progressus prasdicem et suspiciam; cum quibus si vilem comparaveris conditionem, ad quampaucos ante annos adhuc erat demersa, cum, magis etiam quam Chirurgia, abjecta, et obscuro quodam velo ac mysteriorum quasi involucris contecta, adnotitiam veniebat perpaucorum, qui ejus factitandae jura et secreta scilicet, inhonesto modo venditabant: tum prosecto tam turpem pristina illa tempora ignominiae nosam suscipient, quam longe ab hac nostra actate absunt ca crimina et scelera, quibus antea sacpenumero hujus artis exercitatio suit conjuncta.

Sed et obstetriciae arti hodie suus constat honos: ubique fere periti inveniquatur obstetricatores, quorum solertia, et opera, et morum integritas, artiscuae dignitatem tuentur atque cohonestant. Ad hanc autem mutatam rerumfaciem quid nostrum contulerit Clinicum, facile foret demonstratu, imo, peculiari diligentia explicari mereretur. Illud nune monuisse sufficiat, ipsumillud obstetricium clinicum, novam camque magnam continere rationem, cur haec nostra urbs, prae aliis omnibus, clinico universali opportuna sit atque accommodata.

Satis jam, opinor, A. A. vobis persuasum est, quam optandium sit, ut in hac omnis humanitatis sede, Amstelodamo, condatur nosocemium universale; in quo ad lectos aegrorum, universae artis medicae usum et scientiam sibi comparare possint tales inprimis alumni, qui ruri aliquando artem medicam sunt facturi.

Hac sola ratione utiles formari possunt medici rurales; ex iis, quae in illo nosocomio videant quotidie, audiant, experiantur, magis magisque illas acquirerent cognitiones, quibus instructi in posterum, posito tirocinio, non tantum feliciter tractare possent mala simpliciora; sed et in gravioribus casibus se ita gerere, ut si minus utiles, at certe non perniciosi evaderent: et sic quoque, ut aliena verba mea faciam, sic nostra etiam patria penitorum chirurgorum evadet nutrix, quibus non opus ezit ut suam cognitionem apud exteros petant, aut super multorum civium salutis ruinam qualemcumque suam peritiam exstruant. Sic inperfectum et difforme chirurgiae aedificium funditus evertetur, novieque positis fundamentis novum, perfectius et prace

praestantius erigetur templum, ubi pro dignitate meritisque debitus honos tribuetur Chirurgiae, et unde supra altaria accensi ignis salubres odores longe lateque dispergentur, (Clar. VAN MAANEN Or.).

Utinam autem haec mea ratio ad eam persuadendi vim assurgere valuisset, ut vobis, 'Amplissimi' hujus 'civitatis magistratus, Nobilissimi Athenaei Curatores, peroratam caussam probare potuissem. In vestra liberalitate omnem optatissimae hujus rei spem collocatam habemus; quam si vos frustrati non fueritis, incredibile quantum ad hujus civitatis amplitudinem, ad Athenaei commoda, ad communem patriae, imo, universi generis humani salu-'tem contulisse praedicabiminí: et haud unquam profecto laetioribus auspiciis quisquam munus suum auspicatus fuerit', quam si hujus diei solemnitas ad hane nostram spem ratam faciendam nonnihil promovisse videatur.

Sed, hujus solemnitatis commemoratione et ipso animi studio admonitus, inpletum grato sensu animum erga Vos, Viri Illustrissimi, non possum quin in publica verba solvam. Vestro favori, quem hodie eccupare mihi licet locum, debeo; hac vestra vocatione adscriptum me video clarissimo. rum ordini Virorum, quibus ducibus omnem institutionem, sapientiae praecepta, omnemque, si qua est in me, debeo doctrinam. mihi eo majora sunt gaudia, cum optimam et suavissimam mihi praebeant occasionem penitus me addicendi illis scientiis, quemum itudium quam mazime semper mihi arrisit, et in quarum amplissimo perscrutationis campo. si Numen propitium plures mihi concesserit vitae annos, omnem consumere aetatem quam maxime opto. Dum autem pro isto benevolo erga me animo publicas vobis et sinceras gratias ago, habeoque, meque pro hoc favore non leviter vobis obstrictum profiteor: ab altera parte tamen maxime sentio gravissimum onus, quod mihi inpositum est. Sed nihil me prius, nihil antiquius habere, quam ut omni dilligentia saltem et adsiduitate, in exsequendo munere, spem a vobis de me meisque studiis forte susceptam, si non expleam, tuear tamen et sustineam; id omni studio ac labore me vobis probaturum esse Et quod ad gravissima muneris attinet officia, valde ea continuo C a

sub-

schlevabenter explorate persuasione, vestram curam semper in eo positam esse il un omni sedentiarum doctrinamaque generi prudentia vestra egregia semper prospiciatis.

Pergite, Viri Amplissimi, bene mereri de Illustri nostro Athenaeo, de hae civitate, de universa patria, pro quibus non magis, quam pro privata vestra felicitate; sincera nuncupare vota, non nisi cum vita desinam.

Vos auteni dum compello, Glarissimi Viri! Collegae, jam conjunctissimi! sentio equidem atque intelligo, nibil quidquam homini tam prosperum divinitus tribui solere, quin ei admixtum sit aliquid doloris. Etenim. dum ab tina parte solemnis haecce dies summa me perfundit laetitia, ab altera tamen parte vehementer conturbatum me sentio; dum vestro adspectu. optimil' Harentie: e vestro condine sublatic remocatur, memoria; cujus quidem gratae recordationis. Victovatio addo mon alla laco loca est, tempore aliena est, ut potius maximam hodisvate solempitatis pertem sibi vindicare videatur. Si quid enim ad cognitionis cupiditatem amplificandam, aut ad ingenii judiciique vim acuendam, sur ad difficultatum spines, quae omnibus disciplinis inhaerent! evellendas ... valent generosa educatio, literarum humanitas, virtutis denique exemplum, and outle expressam disaginem quotidie nosmet ipsos informare possuanus; quidni cum omni studiorum meorum parte; atque adeo hodierna inprimis polermitate, eoniunotam affirmem, dilectissimi parentis memoriam. Utinam veno optimi viri vestigia premens, locum, in quo me jam collocatum video. tam digne tueri possem, ut ex meis quoque studiis paterni nominis gloria qualecumque tandem caperet incrementum, aut saltem nullum pateretur detrimentum.

Quodsi multis nominibus me patri devinctum sentio, illud non minimum-puto, quod existimatio, qua apud vos gaudebat. Viri Clarissimi! me in vestram perduxit notitiam et familiaritatem. Vestram amicitiam, vestra consilia, quibus discipulo mihi uti licuit, et quibus juvenilis aetas saepius fortasse indigebit, quam maxime imploro omnique studio efflagito.

Wes prac ceteria spectat base orationis nostrae pars, Clarissimi wan swinmen, wholik, et, quem utinam coram hic spectare ac nostrum vocare possemus, RRINWARDT, quibus omnia me debere, ex animo profiteor.

Tibi

Tibi autem, venerande van swinden, primo loco pro tot ac tantis. quibus me cumulasti, beneficiis, gratiss habeo, et palam hic ago maximas. Te duce, omnium naturalium disciplinarum prima jeci fundamenta. Tu me docuisti, naturam ex ejus phaenomenis, ex observationibus experimentisque, cognoscere. Tu mihi exemplum dedisti praecavendi a praecipitatis et temere conceptis opinationibus. Tu de illorum errore mihi persuasisti, "qui; quidquid in rerum natura accidat, ad abstractas ratiocinationes cogere student: quod quidem benefigium en magis acceptum et gratum tibi refero, quo magis seculum, quod vivimus, ad vitium istud prono lapsu ruere videtur; cujus contagione, pedetentim invalescente, omnis verae solfidateque doctrinae ruina trabitur; quo juvenes, per inanium opinio-· hum ambages, at, nescio quam, fanaticam philosophandi rationem ducuntur: cui nisi solida eruditio, inanium nugarum sordibus expurgata, et accurata naturae investigatione subnixa; cos brevi cripiat, et benigna manu Ariadnes filom porrigat, admodum est verendum, ne nunquam ex labyrintheis hisce erroribus errabunda vestigia reflectere possint. Ita vero pergas, velim, me tuis consiliis adilivare, tuaque annoitia diguari, ut ego tuam amicitiam colere, et singularem tuami eruditionem suspicere, non cessabo. Diu, preçor, conserves eum corporis vigorem, animi hilaritatem, ingenii vim et alacritatem. quae senectutem tuam tam insigniter ornant; ut mea mon tantum inpleantur vota, sed et necessariorum et amicorum et omnium denique, quibus cordi est artium doctrinarumque honos, quas tu juvenili studio et ardore. amplificare et ornare nondum cessasti.

Nec minus tibi me devinctum sentio, Humanissime VROLIE! Ab eo înde tempore, quo earum disciplinarum studio me dedidi, quarum partim docendarum provinciam, singulari tua humanitate, hodie mihi demandatam video, peculiari me benevolentia et favore complexus es. Scholis tuis non tantum interesse, sed et consiliis tuis et familiaritate frui mihi contigit. Tu pergas, Vir Optime! amplificare doctrinam, tueri hujus Athenaei dignitatem, et inservire commodis hujus urbis, quam tot insignibus beneficiis tibis.

tibi obstrinxisti. Tu optime judicare potes, an ea, quae in oratione a me prolata sunt, vere dicta sint; quum ipse laetissimos quotidie ante oculos habeas fructus, quos Clinicum obstetricium tuo duetu tulit. Tu quoque igitur adjuves, quaeso, conatus, si qui forte ad propositum finem adhibeantur; et eandem, qua me discipulum complexus es, benevolentiam, integram mihi conserves.

Quoniam autem artium disciplinarumque decus nullo modo promoveri melius potest, quam conjunctis eos colentium studiis, vos quoque, Viri Clarissimi! qua quisque doctrinarum laude censemini, me in amicitiae vestrae necessitudinem libentes, quaeso, adsciscatis. Omni ope annitamur, ut nostris conatibus floreant semper hac in urbe bonae artes et doctrinarum studia: quamque sibi merito famam comparavit hoc Athenaeum, eam non modo non imminutam, sed magis magisque amplificatam ad posteros transmittamus.

Vobis denique lectissimi Juvenes! hujus Athenaei decus et ornamentum! si qui vestrum sunt, quibus de chirurgiae utilitate et dignitate adeo persuasum est, ut animum erigentes ultra contumeliam, qua etiamnum nimis demersa jacet nostra ars, ei penitus sese dedere decreverint, operam vobis meam, meque ipsum totum addico. Vobis me ducem, comitem, amicum offero; ac nisi vobis studium et discendi ardor defuerit, me quidem nullo unquam tempore commodis vestris defuturum polliceor. Agite igitur, concordibus animis, et collatis in unum mutuis laboribus, Chirurgiam ab inperitorum et obtrectatorum calumniis viudicemus, et generis humani commodis, quantum in nobis est, inserviamus. Ita vobis, vestrisque studiis adsit faveatque Numen supremum, ex animo precamur.

DIXL



### LECTIONES

#### IN SEMINARIO EVANGELICO LUTHERANO HABITAR

inde a feriis aestivis anni CIDIOCCEXXI, usque ad ferias aestivas anni CICIOCCCXXIL

### D. JQ. THEOPH. PLÜSCHKE, Prof. Ord.

Evangelium Marci interpretatus est, ratione simul habita Harmoniae Evangelioi rum, quae dicitur, et originum christianarum in universum.

Pauli Apostoli Epistolas aliquot minores commilitonibus interpretandas proposuit et corum interpretationes ad praecepta hermencutica exegit.

Historiam doctrinae et ecclesiae christianae tradidit.

Varil generis colloquiis cum tironibus habitis studio theologico praelusit.

CHRISTIANUS HENR. EBERSBACH, Prof. Extraord.

Doctrinam morum christianam proposuit, comparatis passim variorum philosophorum placitis ad Ethicam pertinentibus.

Homiletica praecepta tradidit, et commilitonum exercitationes in orationibus sacris designandis, componendis, dijudicandis, recitandis moderatus est.

